





# OPERE

EDITE ED INEDITE

DEL CARDINALE

# GIACINTO, SIGISMONDO GERDIL

DELLA CONGREGAZIONE DE'CHER. REG. DI S. PAOLO

DEDICATE

ALLA SANTITA' DI N. S.

# PIO VIIA PAMA

TOMO XIII.



IN ROMA MDCCCVIII.

DALLE STAMPE DI VINCENZO POGGIOLI
In Via dell' Anima N. 10.

Con Permissione.

#### LEDITORE

#### A CHI LEGGERA.

Juale sia, e quanto importante l'oggetto dell'Opascolo, che dà principio a questo XIII. Volume, e insieme con quanta perfezione vi sia quello adempiuto i noi non supremmo meglio, ne più imparzialmente dichiarare, che qui fedelmente riportando quanto ne dire il Ch. P. Tommaso Cerboni dell' inclito Ordine de Predicutori . Essendo questo dottissimo Teologo obbligato dal suo soggetto a dover mostrure, che le parole di Gesà Cristo : Et super hanc Potram etc. (1), porgono un' invitta prova del Primato di S. Pietro. altro non fa, che rimettere il Lettore al detto Opuscolo, conse quello, che nulla ha lusciato a posteri da fare, e da desiderare su tal proposito. Ecco le sue purule; Quod ( cioè dimostrarsi il , Primato dall'anzidetto luogo del Vangelo ) quod quidau, in dubium revocare vellent , quia Traditio Patrum , qui verba Christi , ud personam Petri referunt, est multo minor traditione aliorum , Patrum , qui verba Christi referunt ad confessionem Petri . Nu-" merum horum esse majorem numero illorum tuetur launojus Ep. , 2. ad Gulielmum Voeilum, Eybellius, et nuperus guldam Auctor in Opisculo : Riflessioni etc. (2) Launojum seguntus, qui andacter affirmavit , iterum , iterumque ex lectis Operibus SS. Patrum, quae habeutus, consture nomine Petrae septendecim tan-tum illorum intellexisse personam Petri, et plusquam quadragin-, ta quatuor fidem, vet confessionent Petri . Auctor non minus Ecclesiastica dignitate Eminentissimus, quam celebritate nominis in " Litteraria Republica ob multa praeclara Opera , quae in lucem " edere nunquam destitit, nuperum Auctorem tunta copia monu-" mentorum omnium temporum refutavit , quantam in nullo un-, quam Opere cujusvis Auctoris hac de re collecta fuerunt , ut nemi-, ni locum reliquerit uberius ostendendi traditionem omnium secu-, lorum stare pro persona Petri, non vero pro confessione illius, quamvis non desint Patres qui ad hane quoque respezerint. De re adeo absoluta non est igitur cur agamus ... ( ,) Con questo po pienamente d'uccordo il giudizio di quel consumato Teologo, ed eruditissimo Bibliotecario , del quale artesta l'Elogista del nostro Cardi nale, che giuntogli quest' Opuscolo nelle mani, ne fece le più alte maraviglie, e contessò, che essendo forse due anni, che egli andava adunando materiali per un'Opera consimile, non gli era però in tant ozio, quanto egli godeva, venuto fatto ancora di tutti ritrovare gi anelli, più opportuni a tesser la catena di sì importante Tradizione e primi tempi della Chiesa fino a quest' ultimi (4) .

(1) Matth. 16, v. 18.
(2) Rifless oni sopra il Preve del S. P. Pio VI., in cui si condanna il Libro di Eybel : Che crea è il Papa . Vedi la Parte III. della Confutazione nel Tem. articedente &. 1.

(2) Institutiones Theologicae etc. Tom. Primit De Locis Theologicis pag. 2520 Edli. Roman 1797.

(4) Elegio Letterario del Cardinale Giacinto Gerdil, recitato etc. Vedl Vol. I. di quere Edizione pag. L.

L'Apologia Compendiosa, che segue, del Breve del S.P. Pio VI. Super Soliditate, può riguardarsi, come un Ristretto della Confutazione degli Oppositori di esso Breve, da noi ristampata nel Volume antecedente; e sotto quest'aspetto è un eccellente modello del modo di compendiare in guisa le Opere voluminose, che se ne conservi per così dire tutto il sugo, e il midollo, e trarsene possa da chi non le posseggu, o non abbia l'ozio di leggerle l'istessa utilità i eccetto che per la parte della dottrina, e dell'erudizione, Senonche nel fare un tal Ristretto avendo l'Autore più direttamente in mira la difesa del Breve, che la refutazione degli impugnatori del medesimo, gli hu data una certa impronta d'originalità, quale aver sogliono le cose tutte, passate sotto la sua mano maestra. Quindi piuttostoche Ragguaglio della Confutazione, come l'avea da prima-denominato, fu posciu ussui più convenevolmente intitoluto Apologia del Breve (1). L'in pri no luogo diede egli a questa un nuovo ordine, riducendo le confusa furruggine delle objezioni degli Avversuri sotto alcuni punti di vista determinati, cioè a cinque capi soltanto; ciocchè fur non avrebbe potuto nella grand Opera, dove dovette tener dietro passo passo agli Avversari stessi, che nelle loro sofistiche Censure era to sovente usciti del seminato, introducendo ad ogni tratto maliziosamente questioni del tutto estranee ul proposito, le quali non cruno da lasciare senza scieglimento a pieno trienfo della verità. Vi fece inoltre l'aggiunta di varie Riflessioni, quanto squisite, altrettanto opportune i se non alla c. nfutazione delle opposizioni dell' Lubel, e de suoi difensori, pià totalmente annullate, almeno ad una più perfetta illustrazione, e conferma d'alcuni importantissimi punti, che avevano qualche rapporto al Breve i onde questo venisse posto per ogni parte al coperto da qualunque ulteriore attacco. C n questi accrescimenti l'Apologia, ch'era già un compiuto lavoro, è divenuta, dice il Ch, Estensore dell'Articolo del Giornale Ecclesiastico di Roma, dove se ne legge l'estratto, un Manuale, il quale, benchè piccolo di mole, non ostante è soprabbondante per li presenti bisceni; Manuale, che scevro d'ogni mescolamento di borra, non altro contiene, se non sugo, e sostanza.... ll molto di più, egli prosegue, che contiensi nelle mentovate Aggiunte, concorre, come tutto il resto, a far conoscere, che la mente, da cui sono emanate, è ereatrice, profonda, riflessiva; che considera lungamente le cose, e da tutti gli aspetti, che esse aver possono; e sa ravvisare, quante conclusioni si possono dedurre da alcun principio, e come debbansi legittimamente dedurre (2).

Per intruprendere, e proseguire con fruite la lettura dell'Opera, che chiuse questo l'àuva, è troppo necessario consocret l'Itoru della Kittatazione del funig-rato Nons, D'Honteim, Vescouo di Mirofoto, e Sufragunoo dell'Eletture di Treeri, e quinti del Comontazio da lui futra sulla meletima, che è il soggetto delle finisine, e dutte Animadvessioni, che formano l'Opera uccennata,

<sup>(1)</sup> Vedi il Giornale Ecclesiastico di Roma, Tomo Settimo, Num 39 sotto il 6. Ottobre 1732.
(2) In 1922. 158.

<sup>(</sup>a) Mémoires pour servir à l'Hinoire Reclessatique, à Paris chez Arine Clere, cet. 1866, Teur Served pag 74. Journal Februari de statu praesent Reclesire Liber. I Desser Il Color les result o' reint e pas 1 Teurge, c General Zescarte. Proba. Zeté., Reclesire, Editer, ed spirit le Italia, e la Generale, technice ces pla, enque color page 1971. Desser le page 1971. Desse 1971. Desser le page 1971. Desse 1971. Desse 1971. Desse 1971. Desse 1971.

eteur, qui defendoit de lire on de retenir son livre. Quelquesuns ayant prétendu, que ces démarches n'avoient pas été enticrement libres , M. de Hontheim publia , le s. Avril 1780. une Declaration qu'il transmità son Archevêque; il y assuroit que sa Retractation avoit été sincère, et qu'il se proposoit de la confirmer dans un Ouvrage, auquel il travailloit . Il fit paroître en effet , l'année suivant , son Commentaire sur la Retractation. Il la développe en trentehuit propositions, qu' il confirme de nouveau quant au fond; mais à quelques-unes desquelles il donne des interpretations, et des modifications, que plusieurs ont jugé contraires à l'acte du premier Nov. 1778. Il y a en effet dans ce Commentaire bien des endroits, on l'on remarque l'embarras, et les détours d'un écrivain, qui ne veut pas abandonner tout-au fait ses premières assertions, qui retient d'nne main ce qu' il cède de l'autre, et qui énerve par des restrictions partiales les aveux meme qu'il fait, et les principes auxquels il semble revenir (1).

Qui termina l'Autore Francese l'istor'a della Ritrattazione, che tunto romor fece nel Mondo, del purtroppo celebre Febronio. e del Comentario, che questi fece, e pubblicò sulla medesima . Convien dire che non pervenisse a sua notizia la sorte, che esso Comentario ebbe in Roma; che altrimenti diligentissimo, con'egli è, non avrebbe lasciato di parlarne. Si dovrebbe pertanto da uni supplire a questo vucto, e ruccontare quello che segui dopo la pubblicazione del Comentario, almeno per quella parte, che ha rapporto alle Animadversioni su di esse, che da noi si riproducono. Ma ce ne dispensa il N. A., il tutto avendoci coli esposto con somma accuratezza, limpidezza, e precisione, parte nel suo Avviso al Lettore, e parte nel Proemio (2). Onivi si vede, con quali sentimenti l' Hontheim accompagno al Sommo Pontefice Pio VI. il suo Comentario; quale impressione questo fucesse nell'animo di Sua Santità, quale speciale deferenza abbia Essa mostrata, siccome era usuta negli altri, così in questo affare all' Eminentissimo Gerdil; con quale muturità abbia questi, e con quanta impurzialità, eseguita l'illustre e difficile commissione, e con quali viste finalmente abbia divisata, e distera la Censura delle 38. Posizioni, cost le chiama Monsignor Hontheim; vagliandole bensi colla solita sua sagucità, e profondità severamente, mu insieme con quella dilicatezza, e con quel riguardo, che usar si dee, quando si viene alle prese non cum hoste, ma cum homine redintegrandae gratiae cupido; notando summa capita, i quali sembravano bisognosi graviore animadversione, aut illustriori explicatione. A noi pertanto resterebbe solo di riferir quello, che dire non poteva di se stesso l'Autore; cioè con quanta perfezione riuscisse nell'impresa, e con quanta universale commendazione de dotti. Ma per qualunque più lusinghiero, ed autorevole encomio (3), che recar potessimo, vuler

<sup>(1)</sup> Mémoires pour servir etc. Tom. II. pag. 221., e 169. (2) SI può anche redere Il ingeso intiene, e ben dettagliato Articole, in

<sup>(1)</sup> SI pub unibr videre il ingose initire, e fen detiagliato Articele, in cui il rende conto delle Animadversioni, nel Tomo Ottavo del Giornale Eccle-ilastico di Roma.

<sup>(3)</sup> Ci sia tuttavia lecito in attessaro della singelar nestra grattindine , ed

dee senza più la testimonianza che rese, e l'aggradimento, che manifesto , dell' esquisito lavoro , il sullodato sapientissimo Pontefice , che gliel' aveva crdinato , nel seguente biglietto all' Eminentissimo Autore: Con distinti ringraziamenti le accusiamo d'aver ricevuto il di lei Libro, che contiene le dottissime sue Animadversioni sul Codicillo del Febronio . A quest'ora ne abbiamo letto una gran parte, e ci è sommamente piaciuta. Abbiamo in particolare notato, come abbia spaziato per più pagine sull' Iscrizione sepolcrale, fatta a Febronio da' suoi Nipoti, e che l'abbia evidentemente dimostrata, quanto sia erronea negli elogi espressivi. In somma tutto il Libro sarà utilissimo, e non potevasi con Animadversioni più stringenti confutare le 38. Posizioni del Codicillo Febroniane. Come siamo stati ammiratori di tutte le altre sue Opere, lo siamo al pari di questa, ed applaudendo alla molta sua benemerenza verso la Chiesa, le siamo dandole di tutto cuore la Paterna Apostolica Benedizione . Dal Vaticano 3. Marzo 1793. L'erroneità degli elogi, espressi nell'Iscrizione Sepolerale del Febronio, di eui il S. Padre fa cenno nel suo Biglietto, diede occasione all' Appendice assai interessante, la quale di tutte le Addizioni futte alla pfima Edizione è la sola, che anche da noi si riserva dopo il fine di tutta l'Opera, essendosl ridotte l'altre sotto il rispettivo testo di ciascuna. Del resto in vece di si prolisso, esagerato, e in gran parte falso, ed erroneo Epitafio, che la mule intesa pietà de Nipoti pose sul Monumento dell' Hontheim; quanto sarebbe stato più preciso insieme, e pià appropriato, e caratteristico quello, con cui il sullodato Autor Francese chiude la Storia di quel Prelato! Eccolo: Cet Evêque monrut le 2. Septembre 1790, après avoir eu le triste avantage d'avoir contribué à troubler l'Allemagne, et d'avoir fortifié dans ce pays un Parti ennemi du repos de l'Eglise (1) .

enticle were il G. S., d. A. Salil, il fer sett artificatement al Publica au Illater retere, illubre a pante Animalentical, et al. 2 scores lege velle di lai Opera, versacette dimite, et aliquele, etcè stress il Brecke, viele di lai Opera, versacette dimite, et aliquele, etcè stress il Brecke, viele di lai Opera, versacette dimite, et aliquele, etcè stressi Brecke, etche di Funn VIII. Plant. Mac. Interpretatio ex Bioraso, et Declaratio, Distriction and Plant VIII. Plant. Mac. Interpretatio ex Bioraso, et Declaratio, Distriction and Control and Control

# O.P E R E

#### CONTENUTE NEL TOMO XIII.

Concernenti la Teologia Polemica.

ANALISI, che în l'Autore delle Riflessioni dopo Launojo ra li Padri, che alla Persona di S. Pietro applicareno le parole detregli da Cristo. Et super hanc Petram, e quelli, che le hanno applicate alla Fede, o Confeasione di S. Pietro.

Stampata la prima volta in Roma insieme colla Confutazione etc. l'anno 1789.

APOI.OGIA COMPENDIARIA del Breve del S. Padre Pio VI. SUPER SOLIDITATE indrizzata a un Giornalista Ecclesiastico di Roma. Stampata in Roma l'anno 1791., e di nuovo con molte

aggiunte l'anno 1792.

ANIMADVERSIONES in Commentarium a Justino Febronio in Suain Retractationem editum.

APPFNDIX de Inscriptione în Februii monumento incisa . Stampata la prima volta în Roma l'auno 1792.

# A N A L I S I CONTRO L A U N O J O

### ANALISI

DEL CONFRONTO CHE FA L'AUTORE DELLE RIFLESSIONI DOPO LAUNOJO

Tra li Padri, che alla Persona di S. Pietro applicarono le parole dettegli da Cristo,

Et super hanc Petram etc.

E quelli, che le hanno applicare alla Fede, o Confessione di S. Pierro.



Avea Eybel tentato di oscurare la diretta, letterale applicazione delle parole Evangeliche: Et super hanc petram etc. alla Persona di S. Pietro, insinuando essere state queste pi comunemente applicate da Santi Padri alla Fede, o Confessione di S. Pietro.

Ad isvelare l'insussistenza di questa cavillosa eccezione, fu notato nel Breve, che que l'Padri li quali per la mirabile fecondità della Scrittura rivolsero talora la voce pietra alla Fede, o Confessione di S. Pietro, non perciò abbandonatono il senso letterale, in cui si riferisce direttamente a S. Pietro, che anzi lo ritentareo auche apertissimamente.

'Quanto giusta sia, e fondata quest'asserzione, potes l'Autoro della Riffezioni fascilmente apprenderio da que Doctori medesimi, che ci si fa pregio, sebbene indano, di contrapporre al Breve, Potes rilevarlo r. dal regionato confronto, fatto da Nasale Alessandro tra l'una, e l'altra esposizione, dicendo della prima (1), ch'ella è immediata, primitiva perpetura, sola tramandata dal primetinejto della Chiesa per lo corso de'quattro primi Secoli. Ilatra per lo poso coeste mediata, avventigla stemporale, nata per occasion data. 2. dall'epplicazione dello stesso Testo alla Secoli del di S. Pietro nella farmola di S. Ormisda, prodotta dallo stesso Autore Defensionis etc. (2), come cettamente ricevuta, e da provata da tutta la Chiesa.

<sup>(1)</sup> Dissert. 4. Saec. 1. §. 3. n. 2.

<sup>(2)</sup> Part. 3. lib. 10. Cap. 7.

E chi non vede, che una esposizione, la quale ab initio Eccleside sola ebbe cotso per quattro Secoli, porta in ess stessa il luminoso carattere di Tradizione Aposolio ? Carattere confermato vienpiu, ed accertato per l'approvazione della Chiesa in un solenne monumento de principi del sesto Secolo.

Pure non piace al novello Censore, che si abbia per dicetta, e leterale una sì autentica esposizione; e per o filascare il consenso de Padri accennato nel Breve, oppone di fronte il nome di Launojo, sotto la cui scotta, fattosi aucorapiù ardito, non dubita di affermare, che, il Padri li quali pres, sero la voce Pictra per la persona di S. Pietro, non fusione, più di XVII., e quelli che tennero l'altra spigarione, intendendo per la parola Pietra la Tede, ossia la Conp, fessione di Pietro, furono XLIV. e più s.

Sebbene siasi detto nella terza parre delle Osservazioni. C Tomo precedente ), dirette contro il movo libello, parato fia più che sufficiente a dileguare quella pretesa illusoria contraddizione fra Padri, e Padri, non è però, che una sif-fatta dissonanza, e al frantamente affiscciata, non sia por fat colpo nell'animo di più leggiori, e per destare in essi una non indifferente curiosità di esserne con più distinto ragguazio chiariti, e d'intendere partitamente quali Padri si adducono per l'una parte, e quali per l'altra; onde giudicare se sussista in reacia la vantata mazgioranza in favore di Evel

di 44. e più voti, contro 17. e non più (1).

(1) Egli è anche credibile che più leggitori saranno curiori d'intendere, onde proceda, a dove mir quel pertinuce impegno di Launojo, di Eglod, e de loro partianti di traportare alla fede, o Consistente de la c

del Santo Apostolo. Non vogliono i nostri Avversari comparire seguaci di Lutero nel prendersela direttamente contro il Primato. Bensì cercano per ogni via Un tal ragginglio richiedendo una discussione, che di troppo avrebbe interrotto il filo delle nostre Osservazioni, ne

di declinarne l'autorità con impugnare, o estenuare i diritti più certi, ed incontrastabili del Primato. Così tentano anch'essi di escludere per quanto possono dalla persona di San Pietro quella per loro molestissima prerogativa, di essere stato egli prescelto da Cristo ad essere la pietra, su cui disegnato avea di fondare la sua Chiesa. Quindi veggendo come dopo il quarto Secolo venne in pensiere ad alcuni Padri di stendere anche alla Fede, o Confessione di S. Pietro la qualificazione di pietra, e fondamento della Chiesa, si sono a questa di preferenza appigliati, sia per eludere la forza dell'argomento, che dalla letterale, diretta intelligenza del Testo Evangelico spieca in favore del Primato, sia per dedurre dall'altra sposizione una conseguenza quanto conveniente alle loro mire, altrettanto insussistente in se stessa, e ripugnante alla mente di que' Padri medesimi, li quali intesoro ben di aggiugnere, ma non già di sostituire una spiegazione all' altra. La conseguenza è, che il fondamento su cui si regge la Chiesa, sia da riporsi nella fede, qual fu bensì confessata per la prima volsa da Pietro, ma non come stabilita per tutta la serie de'tempi nella successione di Pietro. Vogliono, che il fondamento sia la fede, o consessione considerata in se stessa; preseindendo anche dall'autorevole Magistero affidato a Pietro, e nella persona di lui a suoi successori in quella Sede, che come Sede di Pietro è perciò stesso centro, e vincolo dell'unità della Chiesa. Hanno coerentemente preteso, che per accertarsi della dottrina della Chiesa non sia da riguardare all' inseguamento, alla predicazione, alla confessione di una Sede più che di un'altra dovendo indifferentemente aversi per Cattedra Apostolica qualsisia Sede nell' Europa, nell' Asia, nell' Affrica, nell' America, ovesia, come piace loro di supporre, insegnata la dottrina Apostolica, e ciò anche senza riguardo a tutte l'esterne visibili apparenze del legittimo Ministero. Ne si avvedono come in tal guisa vengono a ri-cadere nel sistema di Lutero, e de' Protestanti, da cui pure affettano di volere comparire alienissimi ; giacchè ogni Setta pregiandosi d'insegnare la dottrina Apostolica, potrà come pretesa posseditrice della fede, e confessione della fede, lusingarsi con ugual ragione di essere quella Chiesa, che fu da Cristo edificata sulla fede, o confessione della fede .

Quanto siano sifiatte massime contrarie all'espresa mente de l'anti, speriamo, che potrà ciscumo facilmente ravvisaro dimottrato in tutto il corso della presente Analisi, e ciò secondo l' Intendimento non solo di que l'ocologi, che diconsi Monuni, ma di quegli ancora che ci vengiono specialmente opposti da mostri Avvesari, Si vedià come l'adri, il quali dissero essere la Chiese edificata sopra la fede, o voce, che confesso. Com intende dissignare il confessonte che confesso con consistente communicata del principio per voce el primo Pastore, dovea colla stessa voce, perseverante a perpetutità nella propria sua Sede, propagaria per locce del primo Pastore, dovea colla stessa voce, perseverante a perpetutità nella la propria sua Sede, propagaria per locce del visio Successori la tutta la

ha persuaso di riservarlo ad una particolare Analisi, in cui altro non ci siamo proposto, se non di faro, che li Padri rendamo essi stessi testimonianza dell'accordo, che regna in quelle loro Sentenze, fra le quali si studia l'impostura d'intrudere, o fare apparire una odiosa discordanza.

Produciamo intento da principio il passo intero del novello Gensore, petchè niuno possa imputarci di averne in me-

noma parte alterati li sentimenti.

Egli dunque dopo avere premesso, che secondo Launoio non più di XVII. futuono li Padri, che setteren per la prima spiegazione, e che per l'altra se ne contano XLIV. e più, passa ad investire quello, ch'ei chiama l'Estensore Romano con questa graziosa ironia: "O ra toccherebbe all'E. R. a pro-, durre testimonianze apertissime di tutti questi Santi Pa-, di, acciò ad evidenza contessase, che Patres il abbiano

serie de'tempi. Che i Padri pertanto col proporre una nuova spiegazione suggerita dalle circostanze, non intesero dipartirsi dalla primiera letterale intelligenza, tramandata loro dalla Tradizione de' Maggiori, siccome quella che da tempi Apostolici sola fu intesa nella Chiesa nel corso de'quattro primi Secoli. Si vedrà tale pure essere su questo punto l'intendimento de' Dottori Cattolici, e di quello segnatamente, su cui per la celebrità del nome fanno maggiore fondamento i nostri Oppositori . Sentano pertanto l'Autore Defens. Part. 13. 1. S. c. 16. ove apertamente confessa, e conferma, che a S. Pietro fu fatta vere, et proprie la promessa di edificare la Chiesa sopra di esso: Che però l'espressioni de' Padri, ove riferiscono la promessa di Cristo alla fede, o confessione di Pietro, debbono intendersi per singularem quemdam respectum ad Petrum, ejusque Successores in Sede Apostolica: Che quella Sede pro sui Pontificis Dignitate uniendae Ecclesiae necessuria (L. 10. c. 6. n. 6. ), è perciò la sola fra tutte le altre, che non può mai cessare di essere Cattedra di verità, la sola, che se venisse meno, caderebbe la Chiesa in dispersione: Essere questa la Cattedra una, e singolare, cui tutte le altre debbono essere inviolabilmente unite ec. ec. Anzi sentano gli stessi Prelati Gallicani dell' Assemblea del 1682., i quali nel notificare agli altri Vescovi la loro dichiarazione con lettera inserita in principio dell'Opera Defens. dopo avere citato il celebre passo di S. Cipriano ( de Unit. Eccl. p. 77. Edit. Oxon. ) Eum, qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia non esse, si pregiano di riconoscere, e di venerare la pietra della Chiesa nella persona del V. Innocenzo XI. sedente a que'tempi. Ed al certo se fondamento dell'edifizio si è quello, su cui reggonsi le parti tutte, che appartengono all'unità dell'edifizio, come poter negare l'appellazione di fondamento a quella Sede, cui debbono esser tutte le altre inviolabilmente unite per essere comprese nell'unità della Chiesa?

prientto etiam apertistime quella interpretazione, che sola piace al medesimo E. Ma se egli non trova altre nuos, ve Opere di questi Santi Padri, io posso accertado, ( si noti bene ) che sebbene sianti lette, e ritette la Opere i tatte, che abbiamo del Santi medesimi , pute nella maggiere parto degli accennati quaranta quattro Padri non si e finora incontrato alcun hogo, in cui possa diesi in qualche maniera non che apertissime indicata la spiegazione, della voce Petra per la persona di S. Pietro p.,

E nel §. 20. seguente soggiunge immediate: "Al contrarito non è difficile il provate "che quei Padri, da quali fu-" rono spezialmente a Pietto riferite le parole di Cristo Super lance petram, non ebbero intenzione di parlate della persona sola di Pietro, ma della Gonfessione, ch'egli fese e intorno alla Divinità del Redentore: vale a dire, considerarono S. Pietro come quegli, che confessò la Divini-" tà di Cristo, e prima di tutti l'annunziò agli Uomini 3».

Chiude in fine il \$\,\con\] questa protesta: , Non mi fer-, merò a trattare di tutti codesti Padri, ma parlerò soltan-, to de' principali, quali stimansi Origene, Tertulliano, ed 5, i Santi Cipriano, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino,

, Cirillo Alessandrino, Leone Magno, .

Reggendosi pertanto tutta questa mole sull'autorità di Launoje, egli è duopo cominciare dall'esposizione, e n'ei fa de'senimenti de Padri intorno al Testo Evangelico, di cui si tratta; onde anche viepoja haparità la superiore abilità del Discepolo sopra quella del Maestro nell'arte di tercere gli oggetti a suo vantaggio, e piscimento.

Adunque Launojo (Epist. 7. Gullelmo Voello. Tom. 5. Part.2. pag. 99. Colon. Allobrog. 1731.) distribuisce in quattro Classi le interpretazioni de Dottori sul Testo di S. Matteo (Cap. 16.): Tues Petrus, et super hanc Petram etc.

" Prima Classis Pstrum, et Ecclesiasticorum Tracta-", torum, qui docent, Ecclesiam super Petrum aedificatam

esse ...

" Expositio secunda Patrum, et Ecclesiasticorum Tras ctatorum dicentium super Apostolos, vel eorum Successores aedificatam esse Ecclesiam.

" Expositio tertia Patrum, et Ecclesiasticorum Tractato-, rum, qui dicunt, super petram, id est, super illam fi-, dem, quam confessus est Petrus, aedificatam esse Eccle-, siam,... " Expositio quarta Patrum, et Ecclesiasticorum Tracta-" torum , qui scribunt aedificatam esse super petra Christum " Ecclesiam , .

Nou fa motto il Censore in questo-patallelo della seconda, e quarta Esposizione, che non famno al caso. Non la seconda; poichè quelli, che dicono essere la Chiesa edificata sugli Apostoli; ed i loro Succetsori, non negano di ceteo verificarsi ciò principalmente di S. Pietro, e de' Successori di lui: Non la quarta; poiche chi dice essere Cristo no la contra dell'edifizio, ben si accorda con chi dice: Petra cut, et Petterm fiscite, come si esprimono i Padri .

Così rimangono la prima, e la terza, che sole entrano nel confronto enunziato dal Censore, e sulle quali ha da rag-

girarsi la presente discussione .

Li XVII. Padri sunoverati da Launojo nella prima sono 1. Tertulliano. 2. O'ignee. 2, S. Girjanio. 4. Firmilano. 5. S. Ilario. 6. S. Basilio. 7. S. Ambrogio. 8. S. Epifanio. 9, S. Gregorio Nazimzrao. 10. S. Giolamo, 11. S. Agostino. 9, 2. San Grillo Alessandrino. 13. S. Leone I. 14. S. Massimo Torinese. 15. Psello. 16. Teofi stro. 17. Eutimio. Notisi primo come in questa prima Classe compresi sono a favore della prima spirgazione que Padri tutti, che secondo il Genacre simansi li principali. Origne. Tertulliano. i Santi Cipriano, llario, Ambrogio. Grosano, Agostino. Crillo Alessandrino, Leone Maguo. Secondo, che sebbene Launojo annoveri soltanto questi XVII. a favore della prima spirgazione, non dice però così crudamente, come fa il Comentatore, che non ren e siano di più (1).

(1) Di San Leone cita Lunnojo (num. 13, ) il passo segumes trato dalla lettera 75, al Leonem Augustum (156, Edite. Baller. );
"Cum ergo Universalis Ecclesia per illius principalis petrae sedificacionem carta sin petra, et primast Apostolorum beatissimus Petrus
"voce Domini audierit. Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, quis est cuis Artichrista sut Diabolus; qui
"pulsare audeat inexpugnabilem veritatem.,? Pare che questo solo
propolata dalla voce di ritto
propolata dalla voce di ritto
propolata dalla voce di ritto
Cristo. Vi hanno modeletta, se node
Stomon da quali il ha la stessa sententa conformata visoppin dei liluntara. Coal (Serm. 3, de Nathi ipolus Edit. Baller.) dopo avrec
allegato, cap. x. il Testo Evangelico, Tu et Petrus, et super hune
Petrum etc. con altri diretti a S. Pietro, segue a dire, c. 3; . Manet ergo dispositio viriatis; se beaus Petrus in accepta Furtiudi,
"pare ergo dispositio viriatis; se beaus Petrus in accepta Furtiudi,"

Li XLIV. della terza Classe sono, r. Eusebio Vescovo Laodicense, 2. S. Ilario . 3. S. Gregorio Nisseno . 4 S. Ambrogio . c. S. Gio. Grisostomo . 6. S. Agostino . 7. Acacio Vescovo di Melitene . 8. S. Cirillo Alessandrino . 9. Govenale di Gerosolima 10. S. Leone I. 11. S. Pier Crisologo. 12. Teodoreto . 13. Un' Anonimo Scrittore nella Catena di Niceta . 14. S. Eucherio di Lione , o alius quivis . 15. Felice III. Papa . 16. Ormisda R. P. 17. Anastasio Antiocheno . 18. S. Gregorio 1. 19. S. Isidoro Hispalen. 20. Beda . 21. S. Gio. Damasceno . 22. Adriano I. 23. Il Concilio Forojuliense sotto Paulino di Aquileja . 24. Cristiano Drutmaro . 25. Giona d' Orleans . 26. Incmaro di Reims. 26. ( replicato ) Nicolò I. 27. Giovanni VIII. 28. Teofane Gerameo . 20. Teodoro Abucara . 30. Stefano V. 31. Il Concilio Troslejano . 32. Odone di Clunì . 33. Roberto Tuiziense . 34. Innocenzo II. 35. Adriano IV. 36. Urbano III. 37. Cesario Monaco Cisterciense. 38. S. Tom-

3) ne petrae perseverans, suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit. , Sic enim prae caeteris est ordinatus, ut dum petra dicitur, dum , fundamentum pronuntiatur etc., Ecco dichiarato, come S. Pietro, col ricevere la denominazione di pietra, ne ricevè anche la fermez-24 , e con essa gubernacula Ecclesiae , di cui fu costituito pietra . e fondamento. Prerogativa, ch'ei non dimise, ma che rimane perseverante in quella sua Sede, nella quale spiega tuttavia il vigore della sua autorità, ed il Magistero della sua voce: Cujus in Sede sua vivit potestus et excellit auctoritus . . . . Onnis lingua, quae confitetur Dominum, magisterio hujus vocis imbuitur. Onde vuole S. Leone, che si riconosca, e si veneri la persona di Pietro nella persona de'suoi Successori: ut in persona humilitatis meae ille intelligatur, ille honoretur, in quo et omnium pastorum solicitudo cum commendatarum sibi ovium custodia perseverat . E nel fine del Sermone anima i Fedeli di Roma ad un particolare fervore di pietà, per questo motivo, che sono essi specialmente fondati in ipsa Apustolicae petrue arce, additando la rocca stessa dell'Apostolica pietra stabilita nella particolare Sede di Pietro, e ciò in virtà della surriferita promessa di Cristo . Così ancora ( Epist. 23. ad Flavianum cap. 5. ): ,, ubi Beatus Petrus divinitus inspiratus, et confessione sua omnibus gentibus profuturus , Tu es , inquit , Christus Filius Dei vivi . Nec im-, merito beatus est pronuntiatus a Domino, et a principali petra so-. liditatem et virtutis traxit et nominis , . Adunque furono determinatamente dirette a Pietro quelle parole, per le quali dalla pietra principale, che è Cristo, trasse solidinatem et virtuis, et nominis. Ecco come a S. Pietro direttamente vien riferita la voce pietra, in quella celebre Dogmatica lettera di Leone a Flaviano, che fu acciamata qual voce di Pietro da Padri Calcedonesi, qual Simbolo di fede da Padri Gallicani.

Tom, XIII.

maso . 39. Stefano di Parigi . 40. Alfonso Tostato . 41. Jodoco Clittoveo . 42. Gio. Eckio . 43. Renato Benedetto Teo-

logo di Parigi . 44. la Chiesa Romana .

Questi XLIV, compajono nell'Epistola di Launojo sotto la denominazione di Padri, e Trattatisti Ecclesiastici. Il Commentatore è più franco. Ei li fa tutti indistintamente Padri, nè solo Padri, ma per ben tre volte coll'aggiunta aureola di Santi . A lui toccherà giustificare , ove abbia trovato inscritti tra li Padri , e li Padri Santi Eusebio Laodicense, Giovenale di Gerosolima, l'Anonimo della Catena di Niceta, Cristiano Drutmaro, Giona d' Orleans, Incmaro di Reims, Teofane Cerameo, Teodoro Abucara, il Monaco Cesario, Stefano di Parigi, Jodoce Clittoveo etc. Sono questi Scrittori, qual più, qual meno accreditato, non però tali da dovere conciliare alle loro sentenze quella ossequiosa deferenza, che si presta, e si dee alla Veneranda auterità de Santi Padri. Ha per avventura creduto il Censore shalordire la fantasia de' leggitori men cauti colla fastosa mostra di XLIV. e più Padri; ma dovea riffettere, che la frode scoperta rende cauti anche i più semplici.

Comunque sia, dice il Censore, che si sono lette. e rilette le Opere tutte, che abbiamo di que' 44. Padri ; che perè se non riesce all'E. R. di trovare nuove Opere de' medesimi , può egli accertare , non essersi finora incontrato nella maggior parte di essi alcun luogo, in cui possa dirsi in qualche maniera indicata la spiegazione della voce Pietra per la persona di S. Pietro . Ma qui potranno facilmente anche i più semplici ravvisare quell'ambiguità di linguaggio, ch'è solita prenunziatrice di frode, e d'inganno. Se si sono leste, e rilette le Opere tutte, che abbiamo di que Santi. perchè poi ristringersi a dire, non essersi finora incontrato nella maggior parte di essi alcun luogo indicante la spiegazione relativa alla persona di S. Pietro? Chi ha lette, e rilette le Opere tutte, ba dovuto vedere quello, che vi ha, o non vi ha; e non solo nella maggiore, ma anche nella minor parte. Adunque, o non ha incontrato in alcuna parte hogo indicante in qualche maniera la suddetta spiegazione. e dee dirlo risolutamente di tutte senza ristringersi di soppiatto alla maggior parte, o ne ha incontrato di que' luoghi, simeno in qualche parte, e perchè non confessario da Uomo hale, ed onesto, e così liberare l' E. R. dalla melestia di dover cercare nuove Opere di que' Santi Padri ?

Ben si vede , che ha temuto il Censore di troppo compromettersi con asserire francamente niun luogo incontrarsi in que' 44. Padri, che favorisca l'esposizione della voce pieera per la persona di S. Pietro . Bisognava cautelarsi ad ogni evento, in cui venisse a prodursi per avventura un qualche passo in contrario. Questa cautela ha egli creduto procacciarsela coll'aggiunta medificazione della maggior parte. Ma oltre l'incongruità di una tale restrizione dopo la millantata lettura delle Opere tutte, come non si è avveduto di essersi chiuso a se stesso questo misero sutterfugio, con avanzare sotto nome di Launojo, che più di 17. non furono li Padri , che la voce pietra presero per S. Pietro ? Imperocche a convincere di errore una tale asserzione, non è punto necessario, che venga la maggior parte de' 44. ad ismentirla ; basta la minore parte, ed anche un solo, in cui si trovi espressa quella sposizione, per verificare contro il Censore, che più di 17. furono li Padri, che la voce pietra presero per S. Pietro .

Noi non vogliamo arregarci un vanto, che în realtà non ci compete, di aver lette, e rilette le Opere tutte quante di que' 44. Padri , o Trattatisti Ecclesiastici . Ma senza bisogno di nuove Opere la stessa Epistola di Launojo potea riscuotere il Censore da quella sua, non so se mi abbia a dire, sonnacchiosa, o maliziosa inavvertenza. Gertamente in quella maggior parte, cui egli sì sconciamente si ristringe dopo la vantata lettura di tutte, debbono essere compresi quelli almeno fra i 44. Padri , ch'egli stesso appresenta come i principali, ed a quali perciò si protesta di essersi anche particelarmente ristretto. Questi sono, oltre Origene, e Tertulliano , li cinque Santi Padri , Ilario , Ambrogio , Agostino , Civillo Alessandrino , Leone Magno . Come mai dunque ha poento avvenire, che chi ha lette, e rilette le Opere di questi splendidi luminari della Chiesa, non siasi incontrate in alcuno di que passi, che furono rilevati da Launojo stesso, e per I quali furono da esso posti nella prima Classe di quelli XVII., i quali docent Ecclesiam super Petrum gedificacam esse?

Nè a disimpegno del Censore può valere la puerile astaia, con cui mette innanzi, che i Padri, li quali preseto la voce pietra per S. Pietro, non intesero parlare della sola persona di Pietro, ma della Confessione di esso, in quanto confessò a nome di tutti, ed il i primo fu ad annunziare la ve-

rità confessata. Non seppe giugnere del tutto fino a questo segno lo scaltro avvedimento di Launojo, che altrimenti si sarebbe dispensato di formare una Classe a parte de' Padri . che stanno per la prima esposizione, potendoli si agevolmente trasferire alla Classe de' 44., che stanno secondo lui, pet la fede, o confessione di S. Pietro. Ma checchesia di Launoio, e delle sue contraddizioni, che vuole significare il Gensore, con avveriire che que' Padri non intesero parlare della sola Persona di S. Pietro ? Porse che non intesero parlate di Pietro, come Uomo privato, come Simone figliuolo di Giona? E chi fu mai il preteso Ildebrandista, che così abbia inteso parlare di S. Pietro? Parlano i Padri della persona di Pietro, ma di Pietro rivestito da Cristo, come di nuovo nome, così di nuova virtà, di nuovo carattere. Parlano anche della Fede, e Confessione di lui, ma o inquanto questa gl'impetrò da Cristo l'eccelsa prerogativa di essere fatto da lui pierra della Chiesa, come espressamente tra gli altri S.llario: o inquanto fu in esso stabilito, e radicato a perpetuità l'autorevole Magistero della dottrina professata da lui , e confessara, non per altrui delegazione, o suggerimento, ma per superiore illustrazione, ed instinto del Padre de'lumi. Parlano di Pietro, come quello, cui Cristo comunicò la stabilità della pietra con imporgliene il nome, e con aggiugnervi l'ordine di confermare i suoi fratelli, cioè, come spiega il Catechismo di Colbert, ( affermir ) di stabilirli , assodarli , consolidarli nella fede, e nella religione. Parlano di Pietro come fondatore di quella eterna Cattedra ( così si esprime Monsignor Bossuet ), che per la promessa di Cristo non può mai cessare di esser Cattedra di verità, e che se venisse ad infettarsi di errore, e diventasse Cattedra di pestilenza, come il sono miseramente divenute tante altre Cattedre Apostoliche, caderebbe la Chiesa in dispersione, e diverrebbe Scismatica, il che non è possibile. In somma nell'accennare la fede, o confessione di Pietro, si comprende apertissimamente, che parlano di quella fede, il cui Magistero fu radicato in Pietro, fatto pietra, e fondamento della Chiesa, inquanto fu costituito principale depositario della fede. e della confessione, su cui si regge la Chiesa.

Rimarranno pienamente giustificate queste asserzioni per le testimonianze, che verremo arrecando de' Padri medesimi. Intanto fia bene il produme un mallevadore, che non possa decentemente ricusarsi da nostri Avversarj. Sarà questi lo

stesso Monsignor Bossnet ( Meditazioni sopra il Vangelo, Tom. 9. Parigi 1749. ) ivi spiegando ( pag. 419. ) la promessa fatta da Cristo a S. Pietro nel dirgli, Tu es Petrus etc., la va egli con acconcia parafrasi spiegando in questi termini ; " Ho cangiato il tuo nome di Simone in quello di Pietro per , segno della fermezza, che io ti voglio comunicare, non , solo per te , ma ancora per tutta la mia Chiesa , imperocchè , io la voglio edificare su questa pietra , ( Notisi la voce Pietra direttamente applicata alla fermezza comunicata da Cristo a S. Pietro ) . E segue : ,, lo voglio mettere in , te in un modo eminente, e particolare la predicazione del-, la fede, che ne sarà il fondamento, ( Notisi, che la predicazione della fede è quì anche detta da Bossuet fondamento della Chiesa. Ma in qual maniera? Inquanto fu questa in modo eminente, e particolare, e con invariabile fermezza riposta in Pietro, non solo per esso lui, ma anche per tutta la Chiesa ) . , La fede di Pietro ( segue il Pre-, lato ) cioè quella, ch'egli ha predicata, e confessata, e , lasciata in deposito nella sua Cattedra, e nella sua Chie-, sa , che vi si è sempre inviolabilmente conservata . è sem-" pre stata il fondamento della Chiesa Cattolica., . Che però se la confessione, o predicazione della fede è fondamento della Chiesa, inquanto posa sulla fermezza comunicata da Cristo a S. Pietro, certo è, che per questa fermezza fu egli costituito pietra della Chiesa, non potendosi negare il nome di pierra fondamentale a quello, su cui posa il fondamento della Chiesa. Quindi è che Bossuer attribuisce indistintamente questa denominazione di fondamento or alla fede, o confessione di Pietro, or a Pietro atesso, per cui dovea la fedo perpetuarsi, e confermarsi nella Chiesa. Ed a questo proposito fa egli due importanti osservazioni; l'una che sebbene S. Giovanni veduto avesse non meno che Pietro i segni della Risurrezione di Cristo nel Sepolcro, ed avesse creduto, pure tra Discepoli non si patlava che della testimonianza di Pietro, che dovea confermarli; l'altra, che aggregati che furono da Pietro i Gentili alla Chiesa nella persona del Centurione Cornelio, i Discepoli appresero da S. Pietro l'effusione dello Spirito Santo sopra i Gentili, e furono confermati per la sua parola ne veri sentimenti . Spiegate in tal guisa le due maniere di dire, che fondata sia la Chiesa sopra S. Pietro, oppure sulla fede, o confessione di S. Pietro, ricadono le due espressioni in una perfetta sinonimia di significato, come già osservò Bellarmino, e l'uno e l'altro senso

s' includono scambievolmente .

Questa speciale relazione della fede, o confessione della fede al Magistero di Pietro, si manifesta di due maniere negli Scritti de Padri: molte volte espressamente in forza de termini : altre volte con argomento equivalente, che ben avvertito che sia, servirà di acorta, e di lume a far capire l'intendimento de' Padri nel riferire, che fanno talvolta le parole super hanc petram alla fede, o confessione di Pieero . Adunque semprecchè i Padri nell'appresentare la Chiesa fondata sulla fede, o confessione della fede, non solo ne parlano come di fede, o confessione di Pietro, ma dippià zilevano qualche speciale prerogativa di preminenza, che da essa, e dalla promessa, che venne appresso, derivo in Pietro, egli è segno manifesto, che la promessa riferiscono digettamente alla persona, cui in virtà di essa attribuiscono quella speciale prerogativa, e che però intendono per fondamento della Chiesa, non la fede, o confessione in astratto. ma la fede, o confessione aderente a quella prerogativa di solidità, che riconoscono essere derivata in Pietro in virtù della promessa, con cui piacque a Cristo rimunerare la fede, e confessione di Pierro. Laonde a chi voglia possimente conaiderare le autorità de' Padri, chiaro apparirà, che non solo erra il Censore nella pretensione, che da Padri, li quali direstamente a S. Pietro riferiscono le parole di Cristo, il Sanco Apostolo sia stato semplicemente considerato, come quegli, che confessò la Divinità di Cristo a nome degli altri e prima di tutti l'annunziò, ma che per l'opposto da quegli stessi, che alla fede, o confessione le riferiscono, fu questa considerata, non come disgiunta da Pietro, ma come consolidata nel Magistero dell'insegnamento conferitogli da Cristo . Cosicche lungi che li Padri della prima classe possano. come vorrebbe il Censore, detrudersi nella terza Launoiana, che anzi li Padri, e Trattatisti di questa, sanamente intesi debbono con tutta ragione riportarsi nella prima, aiccome imprendiamo a dimostrarlo partitamente nel decorso della presente Analisi .

Due sono li punti, che ne porge il Censore da dovet discutere. J. Se aussista, che negli acconnati 44. Padri, de' quali dice essere state lette, e rilette le Opere tutte, luogo non a incontti, almeno nella maggior parte, ove possa diri, n qualche maniera indicata la spiegazione della voce pietra

per la persona di S. Pletro. 2. Se sussista; che più di 17. non siano li Padri, che stanno per quella spiegazione. Quando il Gensore voglia stare al suo Launejo, egli è di già condannato sul primo punto; mentre cinque almeno dei 44., e questi certamente Santi, e dippiù riconosciuti dal Censore come principali, de'quali si è preso pertanto a voler trattare particolarmente, vengono da Launojo medesimo adottati nella prima Classe, fra quelli, che docent Ecclesiam super Petrum aedificatam esse . Ma ciò non basta; la causa della verità esige, che l'impostura si sveli per espresse testimonianze di que Padri , e Trattatisti medesimi , che da Launojo furono prodotti in contrario. E per procedere con maggiore chiarezza premetteremo, per isbrigarcene, le tre citazioni, nelle quali ne lascia Launojo nell'incertezza, e nell' oscurità, circa le Opere, e gli Autori . Passeremo indi successivamente agli altri, distinguendoli per ordine di gradi, o di età, e cominciando da Romani Pontefici, che sono fuor di dubbio li più autorevoli.

#### 6. I.

Citazioni del Launojo incerte circa l'Opere, e gli Autori.

#### EUSREIO ALESSANDRINO.

Laun. n. r., Eusebius Alexandrinue, Leodicensis Episcopus, in homilia de Resurrectione, ubi colloquentem cum Petro Filium Dei fedic: Ne timeaes: qued promisi impleo, supper fidem tuam, quae sit petra, aedificabo Ecclesiamo, meam. Hese spad judocum Coccium in libri de Summo, Pontifice articulo cettio. Auttorem hune alibi videre mihi pon no licuit;

Judoco Coccio nell'Opera initiolata: Thesaurus Catholicus ec. Colon. 1619, lib. 7, de Hierarchia Ecclesiae, ec
Summo Pontifice, premessa la seguente Tesi per argomento dell'articolo quarto: D. Petrum Ecclesiae universae Principem, et Pastorem ab ispo Christo Salvatore constitusum esse, adduce in primo loogo quelli, che negant, e sono tra gli altri Marsilio di Padova, che asserit D. Petrum
immediate a Deo nullam habuisse super reliquos Apostolos aut Christi Discipulos jurisdictionem, aut potestatem,
gua cos vei in Saccredogali Officio ordinaret, vel ab e 0 80;
gua cos vei in Saccredogali Officio ordinaret, vel ab e 0 80;

gregaret, wel aliquo mitteret ad suum officium execcendum: Maximo Lueto: Omnes Apostoli aequales fuerunt Petro, et nullum eorum ipse elegit, fecit, confirmante, misit, aut aliquid illi mandani: Gio. Galvino, il quale asserit Petrum fisiss tunum ex disolectim, parem reliquis, socium, non Dominum, neque aliud posse colligi ex Scripturis.

Adduce poscia Coccio quelli, che asserunt, e sono 1. Sacrae Litterae. 2. Patres Graeci . 3. Patres Latini . Tra li Greci adduce ( sotto l'articolo guarto, e non terzo ) quell'Eusebio Alessandrino senza dame alcuna ulteriore contezza. Riferiremo l'intera citazione alquanto rroncata da Launojo : , Eusebius Alexandrinus Homil. de Resurrectione, " explanans illud : Dicite Discipulis ejus, et Petro : Ve-,, ni, inquit, ne timeas, nibil tibi de gloria Apostolici Chori , minui, non te a dignitate removi, non feci te secundum , infra alterum , non dedi alteri claves , ne timeas , quod " promisi impleo. Super tuam fidem, quae sit petra, aedi-. ficabo Ecclesiam meam: ent vi nerpune'vn or ricet ec., Espressione che indica la fede inguanto raffermata in Pietro : talché neppure questo passo vale a provare l'intento di Launoio: giacche ben si sa, che se Pierro fu costituito pierra della Chiesa , il fu per l'immobilità della fede stabilita in Lui , e nella Sede di Lui . Sono altronde ben osservabili in quel passo le parole ommesse da Launojo, non dedi alteri Claves : dalle quali si scorge come Eusebio riconobbe le chiavi date determinatamente a S. Pietro: Che però se quell'antico Vescovo riconobbe diretta propriamente a S.Pietro la seconda parte della promessa, Tibi dabo Claves, può dubitarsi, che non albia riconosciuta diretta del pari propriamente a Pietro la prima parte, et super hanc petram, contenuta nelle parole antecedenti del medesimo Testo Evangelico. Matth. 16. v. 18. e 10. ?

Ma quì oltre la pose esattezra nel ciore, si scuopre ad videnza linfedelt di Launojo nel riferire. Si prende egi ad esporre finite inde per una parte la Tradizione de Padri, e Dottori, che a S.Pettor ifferiscono la voce pietra, e perel tra parte la Tradizione di quelli. che la tiferiscono alla fede, o confessione di Pietro. Eppure avendo sotto gio occij una lunghissima serie di autorità riportate da Coccio, prescriglio quel solo passo dell'Eurebio Alessandrino, che pure totto il più può divisi adquanto ambiguo, e di affatto dissimula le tan;

te, e smte altre testimonianze di Padri, e Dottori, si Grecio, che Latini, prodotte nello stesso luogo, dallo stesso luocio, nelle quali la voce pietra viene applicata ditettamente a S-Pietro. Suppliremo noi a suo luogo, se non in tutto, cho troppo in lungo anderebbe l'enumerazione, almeno in qualche patre, e quanto basti petché appaja, che fede si meriti Launojo nelle sou assozzioni.

#### L'Anonimo della Catena di Niceta.

Laun.n. 13. "Anonymus Scriptor in Catena Nicetae Epi-, scopi Settatumi super Matchaeum: Petram fidei confessionem vocavies. Lum autem super hunc acdificari nunciatur, inde ostendit, multos jam fitturos, qui in sum cerdent.

Anche qui mancano le patole immediate asguenti a CePetri meintem excitut, effectique Patoroem. Se Cristo col
dite; et super hanc petram ec. costitul Pietro Pastore della
Chiesa effectique Patoroem. adunque Cristo a Pietro diresre particolarmente quelle parole; sendo ben manifesto, che
Pietro non potea conseguire una tale pretoggativa, in virtu
di una promessa, che non fosse state singolarmente a lui fatta. Inolire ommetre Launnojo un passo del Gristotomo pare
noche ivi registrato da Niceta; "Hace enim solius Dei proppira sunt, peccata solvere, ac immobilem Ecclesiam in tamp, petra ostendere firmiorem, toto tetrarum Orbe bella movente, hace se daturum promisit ce. "L'immobilità della
Chiesa ivi si fonda sulla fermezza della pietra promessa ad
un Uomo pescatore.

#### EUCHERIO DI LIONE, seu alius quivis.

1 1 1 1.

Laun. n. 14. " Eucherins Lugdunensis Episcopus , sett alius quivis in homil. de Natali Sancti Petri: " Et ego dioc tibi, quia tu es Petrus ec. Ta dicis, et vetum dicas, quia ego sam Christus Filius Dei vivi . Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, fide fortior, et doctrina stabilior. Nisi enim in hoc nomine fortitudinem, et stabilitarem Christus intellexisser, quare ca quae sequantur, protinus addidisser, diceas, et super hame petram addificabo Ecclesiam meam? 35 i Petrum non intelligis petram, respice; Petra autem erat Tom. XIII.

"Christus. Sie igitur a Petra Petrus, sie a Christo Christia-"nus. Videsmus itaque quid sit, et super bane petram sediochob Ecclesiam meam. Spare bane petram, quam tu modo docuisti dicens: Tu es Christus Filius Dei vivi: Super "bane petram", et super bane fidem aedificabo Ecclesiam "mean ec. "

Dice l'Autore dell'Omelia esser la Chiesa edificata sopra la Pierra ( Cristo ), e sopra la Fede, che fu confessata da Pietro. Ma non perciò tralascia di fare anche l'applicazione della voce pierra a S. Pietro, e di attribuirgli la fermezza, e solidità, ch'è propria della pietra. Ne l'una sposizione, come si è diggià spiegato, si oppone all'altra. Dice l'Antore, che in virtà del nome imposto da Crista a Pietro, fu fatto questi fide fortior, et doctrina stabilior, posciacche Cristo intese comprendere in quel nome la fortezza, e la solidità della pierra: E tutto questo il dice propriamente di Pietro. Soggiunge, che siccome il Cristiano è denominato tale da Cristo, così Pietro dalla Pietra, che è Cristo: Sic igitur a petra Petrus: Sic a Christo Christianus. Ura siccome la denominazione di Cristiano, trana da Cristo, importa un carattere, che tale costituisce il Cristiano, così la denominazione di Pietro, tratta da Cristo inquanto Pietra, importa quello speciale carattere di fortezza nella fede, e di stabilità nella dottrina, che l'Autore dell'Omelia riconosce in San Pietro : Fermezza, e stabilità per cui si verifica in lui il carattere non già di Pietra principale, che tale è Cristo solo, ma pierra secondaria, farta tale da Cristo, con infondergli la fermezza, e stabilità, che sono la propria distintiva qualità della pietra,

E stato lungo tempo controverso qual sia l'Autore di quelle Omifie. Nella Biblioteca de Padri di Lione Tom. 6. pag. 686. si legge in una nota: "Bruno Astensis, Episcopas Signinus, sequentium 145. homiliarum autor esse videtur, juxa Cassinenses, e e Vatiennos Indices, et ex 66e
Petri Disconi Cassinensis Bibliothecarii ", Qual sentimento vien confermato, e più ampiamente illustrato nella Prefazione del Comentario del Santo sopra i Vangeli, dato in
luce apubblico benefizio dell'Eminentissimo de Zelada: "Nunc
", place res perspecta sique cognita haberi debet, quando,
", undo orum homiliae haberint diserre apparte, esaque
" pratete Castinenses Codices, assetant Brunoni quotquot.

., extant horum Commentatiorum Codd. mss. insignes, et , probati, Parisiensis, Taurinensis, Romanus ,...

Comunque sia. l'Autore dell' Omilia citata da Launojo spiega ben chiaro il suo sentimento intorno alle prerogative del Primaro conferito da Cristo a S. Pietro, nell Omilia che precede immediatamente, in Vigilia S. Petri: " Prius agnos, deinde oves commisit ei : quia non solum Pasto-, rem , sed Pastorum Pastorem eum constituit . Pascit igitut " Petrus Agnos, pascit et Oves: pascit filios, pascit et ma-, tres : regit et Subditos et Praelatos. O nnium igitur Pastot " est , quia praeter agnos , et Oves in Ecclesia nihil est " . Si guardano i nostri Avversari dal citare siffatti passi.

Ora veniamo all'ordine prefisso sopra, cominciando, ceme si è detto, da Romani Pontefici . Dieci ne annovera Launojo, oftre S. Leone, the ripone egli pure anche tra li 17. della prima Classe, e sono Felice III., Ormisda, Gregorio I., Adriano I., Stefano V., Nicolò I., Giovanni VIII., Innocenzo II., Adriano IV., Urbano III.

#### 6. I I.

#### Romani Pontefici , e Concilii .

# Falica III. (PP. an. 483.)

Laun, n. 15., Felix Papa III. in Epistola V. ad Zenonem , Imperatorem : Cum ipse ( Petrus ) dixisset ad Dominum : Tu es Christus filius Dei vivi; ab ipso audire meruit : Beatus es Simon Barjona, quia caro, et sanguis non revelavit tibi , sed Pater mens, qui in Coelis est, et super ista confessione aedificabo Ecclesiam meam.

Da questo Santo Pontefice comincierà ad apparire, come i Padri , li quali talvolta la voce pietra rivolsero alla Confessione di S.Pie ro, non solo non abbandonarono la letterale sposizione, per cui si riferiscono a S. Pietro medesimo; ma la ritempero, ed anche apertissimamente : il che preghia no , the si osservi in altre numerosissime testimonianze, the si produrranno in questa Aual si .

Alunque Felice III. nella lettera Sinodale ad Clericos. et Monachos Orientales del Concilio Romano II, di 77. Vescovi, ad mato da esso per la condanna de due Legati prevaricatori . Vitale, e Miseno, (Labb. Tom.5.col. 247.):,, Quo-Gá

ities intra Italiam propter Ecclesiasticas causas, praecigue, fidei, colliguntur Donini Sacerdores, consuerado retirietar, su s'auccessor Praesulum Social Apostolicae ex persons consecutor motivas Italiae Sacerdorum, juxta solicitudinem fibi Ecclesiarum onnibus (omnibus (omnibus commisma) Donino ad beatum Petrum; Apostolum dienne: Tie ex Percus, ex super lanne, necessaria, acelificados Ecclesiarum meam, et portae inferi non prae-valedum diversus cam, Quam roccum sequentes steecini, decem et octo Sancii Patres apid Nicaesan Congregati, con, firmationem rerum stque sictoriistam Sanciae Homusus Ecclesiae detulerunet. Quam útramprae usqua ad inestem no-stram Successionees omnes, Christi graita przestante custoriidum, s. Non può essore più chiata l'applicazione del Testo Evangleio alla persona sesses di S.Pietro.

Inolite rispondendo Felice III. a Flavita Vescovo di Cosentinopoli, 'the gli avea spediti suoi Legati sull'affare di Acacio ( Epist. 13. presso Labb. ) scrive : , Dum scilicer ad Apos, stolicam Sedem regulariter destinatur, per quam largieure ., Christo omnium solidatur dignitas Sacerdotum. Quod ipsae ., Dilectionis tuae litterae Apostolorum summum, petramque " fidei, et Caelestis dispensatorem Mysterii, creditis sibi cla-, vibus , bearum Petrum Apostolum confitentur , . Professava Flavita nelle sue lettere di riconoscere in S.Pierto il Sommo fra gli Apostoli, la pietra della fede, il dispensatore de' Celesti Misterj. E Felice non solo approva l'attribuzione fatta. dal Vescovo a S.Pierro di pietra della fede , e di dispensatore de'Divini Misteri; ma aucora dalla solidità di quella pie-. tra stabilità nella Sede di Pietro ripete la fermezza, su cui si regge la dignità di tutti li Sacerdoti: Per Apostolicam Sedem largiente Christo omnium solidatur dignitas Sacerdotum. Sentimento ch' ei conferma ( Epist. 7. al Vescovo Verranione presso Sirmondo ) colla testimonianza de più chiari luminari, come ei dice, del Popolo Gristiano, di que Reverendi Maestri delle Chiese ,, quos merita virtutum suarum , usque ad confessionis gloriosissimas palmas, et martyrii fulgentes extulere coronas ( qui ) ad illam Sedem , quam " Princeps Apostolorum sederat Petrus, sui Sacerdotii sum-, pta principia repleti Christi caritate mittebant, suae inde soliditatis gravissima firmitatis roboramenta petentes . . .

Che se dall'unione colla Sede obe è pietra della fede, prendono i Sacerdoti la fermezza, che gli stabilisce legittimi

Pastori delle lor Chiese, consentaneo è che la perdano, qualunque volta da quella si disgiungono, ed è ciò, che coerentomentel dichiara lo stesso Pontence (Epist. 14. all'Archimandrita/Palassio presso Labb. ) : 5, Sicut per professionene Catholicam Sedis Apostokcae formam secutus es, ut te a damnata comunione suspenderes: ita beati Petri sequi debetis exemplam, pr quando eius aucroritare fuerit relata commu-, nio , tune eis tuum noveris miscendum esse consorrium .... Neque posser cum ee sociari communio, cuius adhuc a noe bis nec bonor probatur esse susceptus, nec fides, meque , intentio comprobata, Expectet ergo Dilectio tua, Sedis Apo-, stolicae jussionem , et sic Ecclesiae Constantinopolitanae sa-... cra se communione conjungat, si in participatione B. Pe-.. tri , er Catholicae veritatis desiderat permanere ,. E nella seg. Epist. 1 f. al Vescovo Verranione : .. Ne Petrum ( detto Mongo Pseudo - Vescovo Alessandrino ) quisquam legiti-" me credat esse purgatum, qui non a Beati Petri Apostoli , Sede receptus est, qua fuit mandante dejectus .. . Sentenza che ben chiaramente conferma ciò, che già scrisse il grande Ambrogio, che dalla Sede Apostolica si diffondono in omnes i diritti della veneranda comunione.

Gira Launojo la lettera quinta di Felice a Zenone, ma tace la lettera quarta allo stesso Imperatore, ove approva, e commenda il catrolico senúmento, che manifestato gli avea l'Augusto nelle sue lettere, con ticonascere in S. Pietro petram fidei: ", Cujus etiam litterarum me refovet intentio, ", qua sicut decet Christo placere nitentem, et Summum Appa, stolorum beatum Petrum, et petram fidei esse non ta, ", cuit, et eidem Mysteriorum claves creditas faisse caclestium prudenter estrusti ". Ecco. la sudderta spiegazione chiatamente adottata non solo dal Papa S, Felice III., ma ancora dal Vescovo Costantinopolitano Flavira, e dall'Augusto stesso; il che ben dimostra, quanto ella diffusa fosse, e radicatanella Chiesa.

# ORMISDA (PP. an. 514.)

Laun, n. 16. "Hormisda Romanus Pontifex in Commonito, "rio, quod Ennodio, et Fortunato Praesulibus Gonstantino-"polim ablegatis dedit: Sancti Patres, qui ista constitue-"runt deati Petri Apostoli fidem secuti sunt, per quam



" aedificata est Ecclesia Christi. Quibus verbis alladit ad

Abbiamo poc'innanti accennata la formola dettata da questo Sauto Pontefice. Ma per non lasciar luogo agli Avversari di eluderne tutta la forza relativamente alla suddetta spiegazione, stimiamo doverla riportare, come è riferita nell'Onera Defens. Part. 3. l. 10. c. 7: " Sancti Hormisdae ac Justini . Augusti tempore , Ecclesiae Orientales hanc adversus Aca-. cium Entycheris defensorem , a Beatissimo Papa missam , formulam jussi subscripserunt : Prima salus est . re ctae , fidel regulam custodire, et a Patrum traditione nul-, latenus deviare; quia non potest Domini nostri IESU " CHRISTI praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam mean. 4 Haec, quae dicta sunt, rerum probantur effect ibus : , quia in Sede Apostolica immaculata est servata Reli-" gio . Ergo ut semper servaretur ad baec Christi promissa referent ...

Se dalla promessa di Cristo, et super hanc petram etc. ripetono e Papa Ormisda, e le Chiese Orientali, c'e siasi sempre conservata, e sia per conservarsi sempre, come dica l'Autore , immacolara la Religione nella Sede Apostolica : adunque e Papa Ormisda, e le Chiese Orientali, a questa Sede Apostolica manifestamente riferiscono la promessa di Cristo. et super hanc petram ec., in virtà della quale riconoscono in essa il privilegio di conservarsi sempre immacolata . .. Sub-.. dunt postea: Unde sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, et praedicantes ejus omnia constituta, spero ut in una communione vobiscum, quam Sedes Apostolica praedicat, esse merear, in qua est integra, et vera Christianae Religionis soliditas ( ecco ben apercamente confermata la solidità proveniente dalla promessa di Cristo ) promittens etiam sequestratos a communione Ecclesiae Carholicae, id est, non in omnibus consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda Musteria. Hanc autem professionem meam propria manu scripsi. et tibi Hormisdae sancto, et Venerabili Papae Urbis Ro. mae obtuli . .. Atque have professio ab Hormisda Pontifice . diciara, ab omnibus Episcopis Orientalibus, corumque autesignanis Constantinopolitanis Patriarchis est recepta. Oua de re Occidentales Episcopi , praesertim Gallicani , multum in Domino collactantur, ut certum sit, hanc formulam a

5, tota Ecclesia Catholics comprobatam 5, . Come dunque potrebbe lusingarsi di essere veramente Catolico un Vescovo 5, che non si volesse pressare ad una formola approvata da tutta la Chiesa Catrolica?

Aggiungiamo un tratto della lettera dell' Imperatore Anastasio allo stesso Papa Ormisda ( Labb. T. 5. Col. 561. ) , nella quale riconosce, come Iddio in S. Pierro fortitudinem Ecclesiae suae constituit. Ivi anche trovasi inserita tra le lettere di Ormisda la supplica diretta all' Imperatore Giustino ab Hierosolymitanis, et Antiochenis, et secundae Syriae Clericis, et Abbatibus etc., in cui dicono: .. Sapientes Ec-" clesiae Domores, salutarem aquam fidei haurientes, omnem " Sanctam Dei Ecclesium irrigaverunt, quae in petra Summi , Apostolorum subnixa rectam, et inflexibilem confessionem " custodiens fiducialiter cum eo ad Unigenitum Filium Dei " exclamat omni tempore, dicens: Tu es Christus Filius Dei Vivi . . Ecco aperramente dichiararo . come la Santa Chiera di Dio conserva in ogni rempo la retta, ed inflessibile confessione della Fede; cioè inquanto ella è subnixa gulla pietra del Sommo fra gli Apostoli .

## S. GREGORIO M. ( PP. an. 590. ).

Laun, n. 18., Gregorius I. in libri III. Epistola 33. ad Theodelindam Reginam: In vera fide persistice, et vitam vestram in petra Ecclesiae, hoc est, in confessione beat! Petri Apostolotum Principis solidate.

Da nomini perfidi si efa tentro di sollevare nell'animo di quella pia Regina qualche nebbia di sopiera contro la purità dell'integnamento della Chiesa Romana. Nebbia che si petende il Santo Pontefice a dileganer in quella lettera. C che è la 38. del fib. 4. Ediz. Maur. ): " Cum itaque integritatem 3, nostram ex sperta mea traditione, seu professione cognosciti, diguna est, ut de Ecclesia beati P-rri Apostolorum 7, Princi, is nullum ulterius scrupulum dobietatis babeatis: Sed in vera fido persistite, et vitam vestram in petra Ecclesiae, hoc est, in confessione beati Petri Apostolorum 7, Principis solidate: ne tot vestrae lacrymae, tantaque bona 1,0 petra petrant, si a fide vera invenientur aliena, Dallo parole antecedenti, ommesse da Launojo, egli è chiaro 5, che il Santo Poutefice esortava la Regina a deporte oggi scrupo- but di obblizza intorno all'inneguamento della Chiesa Roma;

na, ed a persistere nella dottrina di essa. Che pèto la confessiono del beato Pietro, che ivi si dice pietra della Chiesa, ed in cui avverte Teodelinda a starsi salda, altro non significa che la contessione di Pietro, depositata da Pietro rella sua Chiesa, al cui insegnamento, richiamava S. Gregotio quella Principessa, perchè persistendo nella fede insegnata dalla Chiesa-Romana, che è la Chiesa di Pietro, ferma, e salda si rimanesse nella confessione del beato Principe degli Apostoli, che è la pietra della Chiesa.

Risulta lo stesso intendimento dalla lettera ad Eulogium Alexandrinum I. 7. Epist. 401., Quis enim nesciat San-, etam Ecclesiam in Apostolorum Principis soliditate firma-11 tam, qui firmitatem mentis trasti in nomine, ur Portus a petra vocaretur, cui veritatis voce dictur: Tibi dabo Cla-, ves Regni Coclorum, ? Ecco come la Chiesa furaffermata sulla solidità del Principe degli Apostoli, coò inquanto Cristo, nel dargli il nome di Pietro, gli infuse la fermezza

significata dal nome tratto dalla pietra.

Più accertatamente ancora risulta lo stesso senso dal Sacramentario, e dall'Antifonario dello stesso Santo Pontefice, come si vedrà sotto l'Articolo Chiesa Romana.

# ADRIANO I. ( PP. an. 772. )

Laun. n. 22., Hadrianus I. in Epistola, quae act. 2. septimas Synodi lectas, et probata est: Iste (Perus ) tam praecelso praelatus honore promerult conficei fidem, supara quam fundatur Ecclesia Christi. Haec doctrina cum; a Synodo admittatur, pro Synodi doctrina merito habeni potest ac debet. Qui enim probat, suum facit quod probat, s.

Ammettiamo di -buon grado la regola qui proposta de Launojo; qui probat, suum facit quod probat; della quale avremo luogo di opportunamente prevalerci a dimostrate apertissimamente in avirtà di essa, come da più e più Concili Generali, e da questo settimo fi approvam la Cattolica spiegazione, che riferisce direttamente a S. Pietro la voce pietra, nella promessa fattegli da Gristo. Nè osta, che siasi anche approvata dal settimo Conrilio l'applicazione fattane dal Pontefice Adrisno alla fede, e coufes-ione di S. Pietro; sendocchè l'una spiegazione punto non si oppone all'altra, come sia d'eigigi dichiarato, ed il rileva ottimamente Bellar; mino, de Roman. Pontif. l. r. c. 10: " Cum ratione fidei suse, indefectibilis Petrus sit petra firmissima, totam Ecclesiam, sustentans, idem est dicere super Petrum, et super ejus

, fidem Ecclesiam esse fundatam , .

Egregio documento di ciò ne somministra lo stesso Adriano I., mentre colla sposizione espressa nel Testo riferito da Launojo, ritiene apertamente l'altra, in un passo citato pure in parte da Judoco Coccio, e dissimulato pienamente da Launojo . Si legge questo nella Epistola di lui ad Carolum Regem ( Labb. T. 8. Col. 1553.) : " Evangelium scientibus "liquet, quod voce dominica Sancto et omnium Apostolorum Principi Petro Claves Regni Coelorum, et totius Ec-, clesiae cura commissa est. Ipsi quippe dicitur: Petre amas , me? Pasce oves meas. Ipsi dicitur: Ecce Satanas expetivit cribrare vos sicut triticum, et ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos : Ipsi dicitur : Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo Cla-, ves Regni Coelorum etc. Ecce cura ei totius Ecclesiae, et Principatus committitur .. Ed in fine :.. Olitanam tra-, ditionem Sanctae Catholicae, et Apostolicae Romanae Ecclesiae tenentes, priscam Praedecessorum nostrorum San-, ctorum Pontificum sequimur doctrinam , rectae fidei tradi-, tionem modis omnibus vindicantes ...

Ora venismo al passo di Adriano citato da Launojo. Due lettere di esso furono lette nel Concilio, la prima agli Augusti Costantino, ed Irene, la seconda al Patriarca Tarasio. Nella prima si legge il tratto riferito da Launojo colla solita cauta reticenza degli antecedenti, e conseguenti. Nella seconda dopo allegato il Testo Evangelico, Tu es Petrus, et super hanc petram etc. ne fa immediate l'applicazione a S. Pietro . soggiungendo : ,, Cujus ( Petri ) Sedes in omnem ter-" rarum Orbem primatum teneus refulget, et Caput omnium Bcclesiarum Dei consistit . Unde idem heatus Petrus Apon stolus Domini praecepto pascens Ecclesiam, nihil dissolu-, tum dimisit , sed tenuit semper , et retinet Principatum ... Ove si vede come il Pontefice direttamente riferisce a S. Pietro la promessa di Cristo, et super hanc petram etc., mentre da questa ripete la prerogativa del Primato conceduto particolarmente a Pierro, in virrà del quale la Sede di lui tenuit semper et retinet Principatum. Alla lettura di questa lettera segui tosto non una tacita, ma l'espressa, e sonora approvaneno del Concilio: Sancta Synodus divei: Tota sacratissimu Synodus ita credit, ita sapit, ita dogmatițat. Ed avendo ancora i Legai increpliato il Concilio, so ammetteva le lettere del Papa: Sancta Synodus dixit: Sc-

quimur, suscipimus, et admittimus.

Ho accennata la reticenza degli antecedenti, e conseguenti nel tratto riferito da Launojo. Ivi dunque si premette dal Papa una esortazione agli Augusti, in cui rappresenta, come la fede Ortodossa quella è, che si professa gius:a l'insegnamento della Chiesa Romana: , Magis aurem si Or-, todoxae fidei sequentes traditiones Ecclesiae beati Petri Apo-, stolorum Principis amplexi fueritis censuram . . . . potius-,, que vestrum a Deo concessum Imperium eorum secutum ., fuerit Orthodoxam secundum Romanam Ecclesiam fidem ., . E quì cade il rratto riferito da Launojo; dopo il quale segue a dire il Pontefice: , Beatam confessionem beatitudo se-" cuta est praemiorum, cujus praedicatione Sancta Universa-" lis illustrata est Ecclesia, et ex ea caeterae Dei Ecclesiae , fidei documenta sumserunt , : Così dichiara il Poutefice in che modo intende, che fu la Chiesa fondata sulla fede, quainiste ( Petrus ) promeruit confiteri ; cioè inquantochè inpremio della fede confessata, glie ne fu da Cristo affidata la predicazione, per la quale Sancta Universalis illustrata est Ecclesia, et ex ea caeterge Dei Ecclesiae fidei documenta sumserunt . Prerogativa che fu a Pietro conceduta per essere prorogata a suoi Successori : ,, Nam ( come tosto soggiunge Adriano ) ipse Princeps Apostolorum Beatus Petrus, , qui Apostolicae Sedi primitus praesedit, sui Apostolatus " principatum, ac pestoralis curae Successoribus suis, qui in , ejus Sacratissima Sede perenniter sessuri sunt, dereli-" quit etc. " Così anche rimane dichiarato l'altro passo di Adriane, tratto dalla lettera ad Episcopos Hispaniae, in cui nulla più si contiene , che nel primo sopra riferito .

## STEFANO V. ( PP. An. 816. )

Laun. n. 30., Stephanus Papa V. in Epistola II. quae "sic inscribitur; Stephanus Episcopus Servus Servorus "Dei, universis Episcopis, et reliquis Clericis etc. Catho-"lica Christi, et Dei nostri Ecclesia fundata super firman "pettam, Apostoli videlicet Petri Confessionem, licer pluri", mis tempestatibus, et fluctibus agitetur, nihilominus con-

.. firmatur . et augetur .. .

Il numero citato dell'Epistola indica la versione apposta in me del Concilio Generale ottavo, ove si legge il passo riferito. Ma nell'Epist. 1, ( bid. ) al Basilium Imperatorem si legge altresl:, Quemadenodum igiuri Vobis rorum temporalium principatos a Deo est traditus, ita nobis per Coryphaeum Apostolorum Pertum terum Spiritualium principatus... Audi Dominum ad Petrum dicentem:
Tu es Petrus, et super hane petrom etc., 2 Ecco direttamente riferito il Testo a S. Pietro. Segue poscia:, Obtestor
; igiura tuam pietatem, ut Principum Apostolorum instituta
sequesis, magnaque veneracione prosequate. Omnium enim
nin Orbe terrarum Ordo, et Pontificatus Ecclesiarum a Plincipe Apostolorum Petro origiuem accepit, per quem et
nos sinceta, et incorrupta doctrina instruimus omnes et
odocemus.

## Nicoto' I. ( PP. An. 858, ).

Laun, n. 26. "Nicolaus I. in Epistola II. ad Michaelem Imperatorem ": Principatum itaque Divinse potestatis , quem yomnium Conditor elecis suits Apostolis largitus est, super solidam fidem Apostolorum Principis , Petri videlicet solimitation constituens, eius gerggiam, immo primam Sedem deliheravit. Nam voce dominica iosi dictum fuerat: Tues Petrus , et super hane petrama erlificado Ecclesiam menancet portae inferi non praebalebunt adversus eam., Petrus a denique a firmitate Petrus, que Christus est, structuram universalis Ecclesiae inconcursam, et fidei robore solidatam , nita precibus suim universalis Ecclesiae inconcursam, et fidei robore solidatam , nita precibus suim universalis Ecclesiae inconcursam, et fidei robore solidatam , nita precibus suim universalis Ecclesiae inconcursam, et fidei robore solidatam , nita precibus suim reformate festinet ...

Primo ivi dimostra Nicolò, come il Signore nel dire a Pietro : Tu es Pettrus, et super hanc pettram etc. disegnò la sua Sede per farne la prima Sede: Segno, che applica queste parole a Pietro, come fondatore di quella Sede. E soggiugnendo, che in virtà di quella promessa di Uriso non cessa Pietro di munite l'inconcussa struttura della Chiesa, gli attribuisce apetramente il diskinitivo carattere di pietra, su cui

poggia l'edifizio della Chiesa.

Secondo nell'ottava lettera allo stesso Imperatore Michele unisce colla confessione il privilegio, che ne fu il premio:

,, Ubi Clementia vestra evidenter advertit nunquam quovis ,, penitus humano consilio elevate se quemquam posse contra ,, illius privilegium, vel confessionem, quem Christi vox praetulit universis etc.,

Terzo. Esponendo in particolare le prerogative annesse a questo privilegio, ne reca in prova, oltre altre autorità, una testimonianza di S. Bonifacio I., che si riferirà poco appresso, ove la voce pietra si applica direttamente a S.

Pietro .

Outro. Risula lo seaso intento dal Frammento della lettera citata da Launojo, qual fu letto nell'ottavo Concilio Generale (C Act. 4. secondo la versione Geco-latina presso Labb. Tom. 10. ciolo360, ): "Principatum Divinae potestatis, quem Conditor omnium Deus electis Apostolia susi largitus est, Principi Apostolorum Petro prae cuestes itedidic, tun dostit Tu es Petrus, et super hanc petram aedificación comersus confirma fratres tutos. Petrus igitudos Ecclesiam meam. Et tra sulpiunado conversus confirma fratres tutos. Petrus igitutu universam administrate Ecclesiam perpetua successione jubetur. Sepentumero ami conventus a Sanctis Patribus podebatus est, sed sine Romanse Sedis et hujus Pontificum autoritas confectum est sibilis, cum autoritas confectum est sibilis, cum autoritas confectum est sibilis, su

Quinto. În virtă della regola: Qui probat, suum făzcit quod probat, basta la formola di Ormisda per decidere de sentimenti di Nicolò I., Hauc professionem ( dice l'Autore Defena, poe mai ciato), e edem initio, eadem conclusione, additis subinde baeresibus atque haeretisis, qui suis temporibus Ecclesiam contrubassent, per secuta saecula frequentatam scimus. Hanc uti Sancto Hormisdae Papae, sanctoque Agapeto, ac Nicolao I. omnes Episcopi faceraut; ita iisdem verbis Adriano II. Papae, Nicolai Successori factam in Concilio VIII. Oecumenico legimus. Haec ergo ubique diffusa, omnibus saeculis propagata, hae de concenico Concilio consecrata, quis respuat Christianus.?

E che ? Doves dunque l' E. R. abjurare in grazia di Eybel il carattere di Cristiano, con rigettare i sentimenti di una Professione consecrata dall'autorità di tutto l'Otbe Cristiano da tanti Secoli ?

### GIOVANNI VIII. ( PP. An. 872. )

Laun. n. 27., Joannes VIII. in Epistola 76. ad Petrum Gomitem: Super quam etiam solidam Confessionis petram suam Dominus Ecclesiam fabricavit.,.

Ommetre Launojo le parole seguenti, che spiegano l'intento delle prime: "Pto hac itaque purissima fiche Perrus, Romae moratus, in hac arabilivit Ecclesiam . . . . Hanc non "albi praecipue quaerere nisi Romae ubi planata est, et radicata a B. Petro " Ecco come parla della confessiona della fede, inquanto pianata, e radicata da Pietro nella sua Sede.

Altronde (nell'Epist. 300, ad Aldefensum Regem preso Labb.) serive Giovanni; , Quis igitur in cura nos todus n Christianitais B. Petri Apostolorum Principis sempiterna providentia efficit Successores, ea Domini Nostri Jesu Chriss sti constringimur adhorratione, qua beatum Petrum Apostolum monuit, dicens quadam voce: The se Petrus, et a super hanc petrum etc., Può essere più chiara l'applicazione?

# INNOCENZO II. ( PP. An. 1130. )

Laun. n. 34... Innocentius II. In Epistola ad Episcopos Senonensis Concilii, quod counta errores Abaciardi celebratum estr., Testance Apostolo sicut unas Donninas, ita una fides esse dignoscitur. in qua tanquam in immobili fundamento, praeter quod nemo aliud potest ponere, sieminis Catholicae Ecclesiae involata consistit. Inde est, quod Beatus Petrus Apostolorum Princeps pro eximia hanjus fidei confessione audire metuit: Tu es Petrus et supper hanc petram acdificabo Ecclesiam meam; petram utinque siministem sidei, et Catholicae unitatis soliditatem memiteste designans.

Dice Innocenzo, che Cristo nel dire a S. Pietro: Tu es Petrus, et super hanc petram etc. dinotò col nome di pietra la fermezza della fede, e la solidità dell'Unità Catrolica; ma dimostra insieme, in chi fu da Cristo riposta la fermezza della fede, e solidità dell'Unità Catrolica, cio di nquel pietro, che in ptemio dell'esimia sua confessione metitò di udite: Tu es Petrus etc., e che fu fatto pietra, perchè in seme col nome dovea ricevere la fermezza, e solidità segua:

ta dal nome di pietra. Forse ci daremo a credere, che la rimunerazione di Cristo si stette a dare un nome significante senza la cosa significata ? Ben ciò può darsi fra gli Uomini, presso i quali tante volte le parole son parole, e nulla più; non così presso quello, le cui parole sono operatrici delle cose . Che tale fosse l'intento d'Innocenzo, ne porge un convincente argomento S. Bernardo nella lettera 190. ossia nel Trattato comiro gli errori di Abaelardo, diretto allo stesso Pontefice, per animare il suo zelo contro i medesimi : .. Oporter ad Vestrum referri Apostolatum pericula quaea que et scandala emergentia in regno Dei, ea praesertim , quae de fide contingunt . Dignum namque arbitror ibi po-, tissimum resarciri damna fidei , ubi non possit fides sen-", tire defectum. Haec quippe hujus praerogativa Sedis., . Come poteva S. Bernardo non riconoscere la fermezza della fede stabilità in quella Sede, di cui riconoscea essere propria prerogativa, il non potere sentire difetto nella fede? E vorremo credere, che non avesse Innocenzo della sua Sede quel conceito, che appresentato gli era da S. Bernardo, e ch'era stato, come già si è veduto, il perseverante concetto de suoi Predecessori?

Lo stesso Innocenzo (Epist. ad Vvillelmum Hicrosolymitanum Patriarcham presso Labb.); " Magisterium to-", tius Ecclesiae, et Ecclesiasica institutionis B. Petro Apo-", stolorum Principi Carlesti privilegio esse collarum, Evangelica declara nectorias ". E qual è questa autorità Evangelica, se non quella che si nitrae da Testi Evang-lici diretti da Cristo a S. Pietro, e segnatamente dal passo presso San Matteo Cap. 16: Tu es Petrus etc.?

# ADRIANO IV. ( PP. An. 1154. )

Laun. n. 35. , Hadrianus IV. in Epistola ad Fridericum Im-, perasorem: Personam tuom sicus charissimi, et specialis filli nostri et Principis Christianissimi, quem in Apostolicae Confessionis petra non ambigimus per Del gratiam solitulatum. sinerae semper dilezimus charitate -

Che Adrino IV. riconoscesse la pietra dell'Apostolica confessione stabilira nella Sede dell'Apostolo, che in premio della sua confessione ricevè il nome, e la fermezza della pietra, ben chisto si scorge (Epst. 30, sa Encicum Gradersem Patriarcham) 1-, 35 in imitrum Redemptor noster, cum Ecclesias veluti micantes stellas in diversa Mundi climata " latius propagasset , Sacrosanctam Romanam Ecclesiam , cu-.. jus B. Petrus Apostolorum Princeps excitit gubernator , tana quam splendidum Solem omnibus superesse, et singulas ei Ecclesias utpote membra suo Capiti statuit subjacere. Quod , ex illis verbis manifestius declaratur, quibus eumdem Peo trum est Dominus allocutus: Si diligis me , pasce Oves . meas. Et alibi: Tu es Petrus, et super hanc petram , aedificabo Ecclesiam meam . . . . Hoc idem rursus de-, monstratur , cum dicitur : Quodcumque ligaveris etc. Ipsi " quoque et propriae firmitas, et fidei alienae confirmatio da-, ta est , quando a Magistro audire meruit : Ego pro te ro-. gavi etc. Istis itaque et aliis rationibus Sancta et Aposto-, lica Ecclesia, quae Caelesti privilegio inter alias obtinet principatum, tantam ab ipso Capite Domino Jesu Christo , praerogativam accepit, ut auctoritatem habeat singularem , universis per Orbem terrarum Ecclesiis providendi, et di-35, screta in eis consideratione statuere, quae cognoscit sta-" tuenda ,, .

# URBANO III. ( PP. an. 1185. ).

Laun. n. 36. ., Urbanus III. in Epistola ad Archiepiscopos , Episcopos , et Abbates : Coelestis altitudo consilii firmam retinens in sui dispositione censuram , Sacrosanctam , Romanam Ecclesiam, ad cujus regimen sumus licet insuf-, ficientes assumpti , supra petram, fidei, soliditate fundavit , , illud ei tribuens Apostolicae confessionis fortitudine firma-" mentum, cui nec procella turbinis, nec praevalere possit, spiritus tempestatis .. .

Non si vede, come possa giovare questo passo di Urbano all' intento di Launojo. Dice il Pontefice avere Iddio. fondata la Chiesa Romana sulla pietra, fidei soliditate . In che maniera? In quanto colla fortezza, o nella fortezza dell' Apostolica Confessione, le ha conceduto una fermezza tale, contro cui non possono prevalere nè turbini , nè tempeste . Questo passo pertanto altro senso non appresenta, fuorchè la Chiesa Romana fu da Dio fondata sulla pietra per la solidità della fede, piantata in essa, e radicata nella fermezza dell' Apostolica Confessione, coerentemente al sentimento sopra espresso da Giovanni VIII.

Sono questi li dieci Pontefici, che oltre S. Leone I. vengono da Launojo annoverati fra i 44. Padri, o Dottori, nelle Opere de quali per la maggior parte nega il Censore incontrarsi luogo, in cui possa dirsi neppure in qualche maniera indicata la sposizione della voce pietra per la persona di S. Pietro . Crediamo che riguardo a que Pontefici apparirà il contrario, anche ne'passi allegati da Launojo per escluderli dalla prima Classe; ove pure ancora si palesa un manifesto difetto di criterio nella critica usata da questo Scrittore. Ovunque vede egli motivata la fede, o confessione di Pietro, pare che senza mitare più oltre, ciò gli basti ad escludere quel rapporto alla persona di Pietro, che lo stesso Bossuet confessa doversi ravvisare in consimili passi de' Padri . Ragiona Launojo qual Uomo, che sentendo dirsi, per esempio, che li Penitenti vengono assoluti per la podestà delle Chiavi, tosto ne inferisse, che l'assoluzione proviene dalla podestà ad esclusione de'Ministri, ne'quali essa risiede, ed a quali dee direttamente riferirsi, quasi che ciò, che si fa in vittù della podestà, si facesse dalla podestà, e non dall' Uomo, che usa della podestà. Così dovunque un qualche Padre, o Scrittore Ecclesiastico dica essere la Chiesa fondata sulla fede, o confessione di S, Pietro, sembra che alla vista di Launojo sfuggano tutti gli altri contrassegni, che sorgono dal contesto, per i quali apparisce, che ivi si parla di fede, o confessione, non presa in astratto, ma come stabilita, e vegliante nel Magistero dell'insegnamento conferito specialmente a Pietro, per confermare, cioè per istabilire i suoi fratelli nella fede, siccome viene spiegato nello stesso Catechismo del Colbert. Avremo luogo di ripetere la stessa osservazione rignardo a vari altri passi di Padri , o Trattatisti Ecclesiastici citati da Launojo.

## SUPPLEMENTO

## Alla Classe de Sommi Pontefici.

Alli dieci Pontefici, che confinati de esso nella rerea Glasse, si sono con tunta ragione ricondotti nella rerea, ne aggiugneremo per via di supplemento sette altri, oside raddoppiare con soli Sommi Pontefia le Classe di quelli,
the stanno per la sposizione, che riferisce la voce pietra dila persona, o Sede di S. Pietro. Saranno questi li SS. Siricio, Zosimo, Bonifacio L. Simplicio, Celasio, Pelagio 1., Pe-

lsgio II., tutti anteriori a S. Gregorio, non che alla Collezione d'Isidoro.

S. Sizicio ( PP. ann. 385. )

Nella celebre sua Decretale ad Himerium Turraconensem, prescrivendo coll'autorità della Seda Apostolica le regole da osservarsi dalle Chiese intorno avarj punti di disciplua: "Ha-, trenus erratum in bac patre sufficit (così egli c.2.). Nunc praefatam regulam omnes tenenta Sucerdotes, qui nolunt a da Apostolica Petrae, super quam Christus universalem, construxit Ecclesiam, solidiste divelli "Se la divisione dalla Sede Apostolica, porra seco la separazione dalla solidità della Pietra Apostolica, sa cui Gristo innalzò la Chiesa universale, adonque la Sede Apostolica è quella Pietra Apostolica, che Gristo prima Pietra stabili per secondario fondamento della sua Chiesa.

Quindi l'autorità della Sede Apostolica per obbligare i Vescovi all'osservanza de'suoi Decreti, quale apparisce in tutto il tenore di quella tanto venerata Decretale, come Cap. 8: " Quae omnis ita Vestrarum regionum despiciuntur Episcoo pis, quasi in contrarium magis fuerint constituta. Et quia , non est nobis de hujusmodi usurpationibus negligendum ..... , quod ab universis posthac Ecclesiis sequendum sit , quid vitandum generali pronuntiatione decernimus ". E c. 15. commette in fine ad Himerio di norificare i suoi Decreti non solo a Vescovi della sua Diocesi; ", Sed etiam ad univer-, sos Carthaginenses, ac Baeticos, Lusitanos, atque Galli-, cios ec. .... quatenus et quae a nobis non inconsulte , sed , provide sub nimia cautela, et deliberatione sunt salubriter con-, stituta, intemerata permaneant et omnibus in posterum ex-. cusationibus aditus , qui jam nulli apud nos patere poterit. obstruatur .. In questo sì autorevole monumento del quarto Secolo ben chiaro apparisce, come era la Sede Apostolica in diritto, ed in possesso di esigere da Vescovi ragione della lor condotta, e di obbligargli all'osservanza de suoi Constituti .

S. Zosimo (PP. ann. 417.)

Epist. 12. presso Coustant, Aurelio, ac caeteris, qui in Concilio Carthaginensi adfinerumt. 3, Quamvis Patrum tra3, ditio Apostolicae Sedi auctoritatem tantam tribuent, ut de Tom. XIII, E.

"ejus judicio disceptare nullus auderet ... tantam enim hule
"Apostolo Canonica Antiquitas per ( el. super ) sentencias
"onnium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Christi Dei
"nostri promissione, ut et ligata solveret, et soluta vinciret ..... Habet enim hyse ( Petrus ) cum omnium Ecclesiarum, tum hulus maxime ubi sederat, curam, nec patitur
", aliquid privilegii au aliqua titubate aura Sentenciae, cui
"jusa sui nominis firma et nullis hebetata motibus consitiuit
"fundamenta, et quae sine suo periculo temere nullus incessate ca."

"L'instelligenza di questo passo potrà il Censore pigliarla dalla nota del Coustaut: "Romanae Sedi fundamenta sunt Petri nomine insignita, quatenus ab hoc Apostolo Aposto-, lica Sedes muncupatur: e oque firmior videri debet Sedis hujus Sententia, quod Petri Sententia censeatur. Hoc itaque
, sibi vult Zosimus: Petrus est ferna illa petra, cui velut
, fundamento Romana Sedes innititur, quamque nec diris
, inferni motihos superandum esse Christus promisit "Zosimo è il Poutefice, per intimuzione di cui dovette S.Agostino portarsi a Cesarea di Mauritania, que eum venire cum
attis e jus Coepiscopis Sedis Apostolicae litterae compulesanta, ob terminandas videlice altus Ecclesiae necessitates, come nella vita di lui Cap. 14, serive Possidio Vescovo di Calama, discepolo del Santo.

# S. BONIFACIO I. ( PP. ann. 418. )

Non ha hisogno di comento l' applicazione fatta da questo Pontefice della voce Pietra alla persona di S.Pietro (Epis. 15. Rufo, ct cacteris Episcopis per Macedoniam Achaiam ec. presso Coustant n. 1.):, Manet beatum Aposto-lum Petrum per Sententiam dominicam universalis Ecclessiae ab hoc solicitudo suscepta, quippe quam, Evangelio teste, in se noverit esse fundatam: nec unquam eius honor, vacuus potest esse curatum, cum certum sit summam re, rum ex ejus deliberation pendete, y

En 4 dopo rifeite le parole, Tu es Petrus, et super hane petram ec., Quicunque igitor cupir eiam ante "Deum nostrum Sacerdotii dignitate censeri: quoiniam ac "Deum Petro suscipiente pervenitur, in quo Ecclesiam, sicut supra memoravimus, universalem certum est esse fun-, datam a dobet esse mitis, et humilis cordo ". E questo de il Papa, cui si pregiò S.Agostino di dare in pià maniere luminosi attestati della più ossequiosa venerazione, e ch'è celebrato da S. Prospero, qual l'ontefice doctissimo lib. 1. cont. Gollatorem c. 21.

# S. SIMPLICIO ( PP. ann. 468. )

Epist. 4. ad Zenonem Imperatorem presso Labb: ,, Pec-,, state enim in Successoribus suis hace et eadem Apostoli-, cee norm dotertinee, cui Dominus totius curam Orilis in-, junxit , cui se usque ad finem Saeculi minime defuturum , , cui portas inferi nunquam praevalturas esse promisit ,, Ecco applicato direttamente a S.Pietro il seguito anche della promessa, Tu es Petrus, et super hanc petram et

## S. Galasio I. (PP. ann. 492.)

Nel Concilio Romano I.. Quo a 70. Episcopis libri sacri, et authentici ab apocryphis sunt distincti, presso Labb. , dopo l'enumerazione de'libri Sacri, segue : , Post has , omnes Propheticas, Evangelicas, atque Apostolicas Scripturas, quibus Ecclesia Catholica per gratiam Dei fundata , est , illud etiem intimandum putamus , quod quamvis universae per Orbem Catholicae Ecclesiae unus thalamus Chri-, sti sit, Sancra tamen Romana Gatholica, et Apostolica Ec-, clesia nullis Synodicis constitutis caeteris Ecclesiis praelata 2) est, sed Evangelica voce Domini, et Salvatoris nostri pri-, matum obtinuit, Tu es Petrus, inquientis, et super hanc petram ec. ., Ove l'Editore aggiunge not. 2: " Sunt hace et in Epistola Nicolai Papae ad Michaelem Imperatorem et ,, in praefatione vetusta Concilii Nicaeni, quam edidimus Tom. 2. quam et Aeneas Parisiensis recitat Tom. 4. Spi-1. cileg. Vide et Capitulare Attonis Tom. 8. Harduinus ...

Lo atesso Gelasio (Tract. presso Labb. Tr. 5. Edit. Ven. Col. 338.): " Qua enim rationo vel consequentia aliis Sedi. bus deferendum est, si primee Beatissimi Petri Sedi antiquae, et vetasta reverenia non defettur, per quam omnium Sacerdotum dignitas semper est roborata. atque firmata, trecentoramque decem et octo Patrum invitco et singulari judicio vetastissimus judicatus est honorf Utpote qui Domini, recordabantur senteutiam: Tu es Petrus et super hanci petram ec.

Epist. 12. ad Sapaudum Arelatensem: , Hoc etiam anti-, quitatis memoris docet, hoc etiam Romana testantur scri-, nia, a Sanctis Pstribus, et Decessoribus nostris, tuis De-, cessoribus esse concessum : ut illius stabilis perrae sempi-", terna seliditas, super quam Dominus Salvator noster pro-, priam fundavit Ecclesiam a solis ortu usque ad Occasum. , primatus sui apicem Successorum suorum auctoritate tam. per se, quam per Vicarios suos obtineret . . . . . Sic ,, ergo participata sollicitudine Sanctam Dei universalem Ec-, clesiam nostri per Dei gratiam rexere Majores ,. La sempiterna solidità della pietra, su cui è fondats la Chiesa, è qui riposia in quella Sede, che ritiene l'apice del Primsto. e ne partecipa la sollecitudine a quelli, che i suoi Pontefici costituiscono loro Vicari, come fecero i Predecessori di Pelagio, e come segue a farlo Pelagio stesso riguardo al Vescovo Arelatense.

Palagio II. immediato Predecessore di S. Gregorio Magno ( PP. ann. 590. )

Epist. ad Ecclesiam, et Episcopos Istriaez., Considerate, , Carissimi, quis veritas mentiri non potuit, non fides Perit in atertum quasard poterit vel mutari: Nam cum omna se Discipulos Disbolus ad excribrandum poposcerit, pro solo Petro se Dominus rograsse testatur, et ab eo voluit, cetteros confirmari, cui etum pro majori dilectione quam, pras cesteris Domino exhibebat, pascendarum ovium solicitudo commissa est, cui et Claves regali Coelorum tradidit, et super quem Ecclesiam suam sedificaturum promisit, nec portas inferi adversus empreseulere lestatus est , et

Gostante perseverò la stessa Tradizione ne Pontefici posteriori a S. Gregorio, come apparisce non solo dalle testimonianze, che abbiamo analizzate de Pontefici allegati acpra da Launojo, ma di altri molti ommessi da lui. Diamo-

ne un saggio.

LEONE VII. ( PP. ann. 936. )

Epist. 3. ad Gallos, et Germanos: " Scitis enim quod sh " ipso Domino, Beato Petro Principi Apostolorum, ejus: ,, que Vicatiis omnium Ecclesiarum cura commissa est, , veritatis voce dicente: Tu es Petrus, et super hanc petrum ec.

Di questo Pontefice riferisce Natale Alessandro, che; Gherardo Laureacensi Episcopo pallium misit, monita-20 que dedit sanctissima, quae hac egregia sententia conclu-21, dit: His omnibut salubriter uti poteris, si magistram Charitatem habueris.

# Banadarro VII. ( PP. ann. 975. )

In una lettera diretta a Vescovi della Germania, all'Imperatore Ottone, e ad Enrico Duca di Baviera, contenente varie ordinazioni concernenti la seessa Sede Laurescense; "Dorstet justis supplicationum petitonibus nos semper facilea,
tet humiles exhibere; et praccipue cum fraterius religiosorum Consacerdotum precibus soficitamur, qui passim ab
omni mundi termino tenocem, et regulam, aque proprit,
officii vigorem ab hac universali Saneta Roman Ecclesia,
ejusque sortinutru Ministro, Vicario sciliete Ib Petri Principis Apostolorum; cujus quamvis indigni, ejusdem tamen gratia, et dono potestati successimus et Ordnii,
cui voce dominica dicitur; Tu es Petrus, et super
hum petrum ec.

# S. LEONE IX. ( PP. ann. 1049. )

Epist. r. n. 7; " Taliter Sancia Ecclesia super petram, idese " Uhristam, et super Perram, " ed Cepham filium Joannis, " qui prius Rimon dicebautr, aedificatas, " çi si osservi cha la Chiesa dicesi edificata sopra Cristo, e sopra Pietro, son pra Gristo come pietra principale; sopra Pietro come pietra pecondaria ) " quia inferi portis; disputationibus acilicer hacteriotum, quae vanos ad intertium introducunt; nullateus foret superanda. Sic pollicetur ipsa veritas, per quam sunt vera quaecunque sunt vera: portate inferi non praevalebinit adversus com . Cujus promissionis effectum expercibus impetrates a Patre idem Filius protestatur, dicendo ad Petrum: Simon, ecce Satonas expetitivos qui cribraret situat triticum: Eso autem rogaul pro te, ut non deficiat fides tua: Et tu aliquando conversus confirma fratres tuae. " Eti tu aliquando conversus confirma fratres tuae. " Eti teg quisquam 180148

", dementiae, qui orationem illius, cujus velle est posse; " audeat in aliquo vacuam putare? Nomes a Sede Principis Appositorum, Romana videlice Ecclesia, tam per eumdem Petrum, quam per Successores suos, reprobata, et convicta, aque expugnats sunt omnium haeraticorium commenta, et frattum corda in fide Petri, quae hactenus nec defecit, asc usque in finem deficiet, sunt, confirmata, ?

E provato l'assunte con langa serie di fatti, prosiegue nun rige, Nix ab homina testimonium accipimus, comend testimonio illius, qui de Goelo venit, et super onnes «sex, et dicit: Tu tes Petrus, et super hane petram ec., qui etiam in catalogo Apostolorum intara Cardinis ab ipso. Domino Jesu Christo primus positus, Petrus, ides, Cephas extac cognominatus. Cui specialiter et nominatim, non tantum ante passionem suam, verum et in ipsius artis, culo passionis, mox ut sui Corporis, et Sanguinis mitabile Mysterium agendum generaliter Discipulis tradidit, tam Oves, se pastorum pastore percusso, dispergendas, quam et naque in finem asseculi ad unum Ovile, et ad su unum Pastorem colligendas commendando ait: Simon, Simon, scee Satanuas experientivo soe e.

Le testimonianze di una si lunga serie di Pontefici di ostanto a formare per se sole una prova non equivoca di costante Tradizione nella successione di Pietro, sia nell'applicare ad esso in semo diretto la promessa Evangelica, et super hano petram ec., sia nell'attestare le alte peregative dell'autorità, che in virtù di tal promessa fu a Pietro conferita, ed a suoi Successori nella Sede fondata da Lui-

## CHIESA ROMANA.

Quindi ancora si raccoglie quale sia su di questo punto il senso della Chiesa Romana, posta da Launojo, non so per qual sorta di facezia, nell'ultimo luogo a compiere il numero de 44. Padri, o Trattusisti Ecclesiastici della sua terza Classe. Ne prende egli argomento dalla orazione, che vien presettita per la fetta di S. Leone II. Biferiamo il passo.

Laun. num. 44. "Romana Ecclesia in Oratione, quem , in festo Beati Leonis II. recitandam praescribit: Praesta quaesumus Omnipotens Deus, ut nullis nos permittas perturbationibus concuit, ques in Apostolicae confessionis petra solidasti . ... Postrema verba haec eo spectant, quo supra nonnullos Pontifices Romanos spectare vidimus: nempe in fide, quam confessus est Beatus Petrus fundatam. , ac constitutam esse Ecclesiam ,. .

L'argomento nulla conclude : giacche il dire , che la Chiesa è fondaja sulla fede confessata da Pietro, non esclude il dire, che per cià stesso ella è altresi fondata sopra Pietro. inquantochè il Magistero della fede confessata fu in premio di quella confessione , stabilmente depositato in lui , per essere la fede da esso, e da suoi Successori predicata, propagata, confermata invariabilmente nella Chiesa, come chiaro apparisce dalle testimonianze di tanti Pontefici, che si sono

sopra riferite, ed analizzate.

Altronde quando anche soggiacesse a qualche ambiguità l'Orazione di S.Leone II., non è ambigua l'applicazione del passo Evangelico alla persona di S. Pietro nell'Inno di S.Ambrogio, Gallo canente Petra Ecclesiae culpam diluit; inserito non meno che la suddetta Orazione nelle preci pubbliche della Chiesa, e che già in più Chiese cantavasi a tempi di S. Agostino: Non ambigua l'applicazione che se ne fa nell'uffizio della Cattedra, ove anche nelle seconde lezioni leggesi quel tratto di S.Ilario, per cui fu egli riposto da Launojo nella categoria di quelli, che docent Ecclesiam super-Petrum aedificatam esse.

Che più? La serie tutta di quell' uffizio appresenta una continua, manifesta, solenne applicazione delle parole di Cristo a S.Pietro, come anche con incontrastabile documento vien. confermato dal Ven. Cardinale Baronio nelle note al Martirologio sotto il giorno 18. di Gennajo, in cui si fa distintamente l'uffizio della Cattedra di S. Pietro in Roma, qual fu già da tempi antichi solennizzata senza distinzione dell'una, e dell'altra Cattedra, Premette Baronio qualmente .. De con-. suctudine Romanae Ecclesiae scribit Sanctus Paulinus Epist. 16. ad Severum, extant ea de re Sermones S. Leonis Papae ea die habiti . Convenire enim undique ex Italia Epi-, scopi tune Romam consueverunt ad celebrandum Natalem , diem Romani Pontificis, ut pulchre demonstrat Epistola Hilari Papae ad Ascanium ac eaeteros Episcopos Provinciae Tarraconensis ec.

Soggiunge poscia: " Hac die non illa tantum solemnitas " agi videtur, qua Petrus Romae sedere caepit, sed etiam , sacrosancta illa recolitur institutio, qua a Domino Petrus

, petra fundamentalis Ecclesiae constitutus, perpetuse stabi-. litatis promissionem, et Claves Regni Coelestis accepit, a quod in omnibus praesefert Officium Ecclesiasticum, ac , praesertim in antiqua praefatione, quae scripta reperitur in ., Sacramentario S Gregorii , quod vetustissimum habetur in , Vaticano, unde haec descripsimus : Vere dignum est ec. te laudare mirabilem in Sanotis tuis . . . ex quibus Beatum Petrum Apostolorum Principem ob confessionem Unigeniti Filii tui, per os ejusdem Verbi tui confirmatum in fundamento domas tuae, mutato nomine, Coelestium claustrorum Praesulem, Custodemque fecisti, divino el jure concesso, ut quae statuisset in terris, servarentur in Coelis ec. è inserito questo Prefazio sotto il giorno 22. di Febbrajo ( Cathedra S. Petri ) nel Sacramentario di S.Gregorio, Tom. 3. dell'Ediz. Maur, Col. 29. Segue poi l' Antifonario del Santo, in cui sotto la stessa solennità, Gol. 66., come in più altri luoghi sono direttamente appropriate a S. Pietro le parole di Cristo : Tu es Petrus , et super hanc petram ec.

Per lo stesso giorno sono anche le seconde Lezioni dell' uffizio prese da un Sermone anticamente divulgato sotto nome di S. Agostino, del quale Baronio: Extant de ea Sermo-" nes duo Sancti Augustini 15., et 16. de Sanctis, quorum " priorem ( da cui sono tratte le Lezioni ) " miramur re-" jectum in Appendicem a Schola Lovaniensi, cum nihil habeat, quod Augustini esse impediat, sed multa quae per-" suadeant, vetusta exemplaria, ipsa dicendi phrasis non dis-. similis, et quae ibi tractantur de prava consucrudine infe-, rendi ad sepulcra defunctorum cibum, et potum, a que . Populum avocare constur. Porro abusum illum inolevisse an in Africa idem Auctor testatur etc. .. I Maurini si accordano colla Scuola di Lovanio in rimandare questo Sermone all'Appendice, num. 190: .. Incerti Auctoris non Augustini, judi-, cio Lovaniensium; licet hac ipsa die sub eius nomine le-25 gatur in Ronano Breviario. Augustino abjudicant etiam , Verlinus, et Vindingus. Usum enim conferendi cibos, et vinum super tum ilos defunctorum, quem hic mirari se . dicit con ionator, frequentatum in Africa viderat Augustinus etc., La menzione, che si fa in quel Sermone dell' uso di porrare cibo, e vino sulli sepoleri serve di amminicolo a Baronio, per attribuirlo a S. Agostino. L'ammiraziome, che ivi si dimostra di un tale uso, è rivolta in contrario da Maurini. Sembra , che questi abbiano preso il miror enunziato dall'Autore del Setmone, per espresione di sorpresa cagionata in lui dalla novità di quell'uso: novità che non si verifica nell'Affrica a tempi di S. Agostino. L'argomento però non pare conculdente, giacchè nulla vi had più comune, che il dimostrare ammirazione di certi usi, tuttocchè invertetti e, e ciò non per la novità, ma per la stranezza de mediario. Onde hen poteva Sant'Agostino matarigliarsi, che una sì assurda consucrudine si mantenesse tuttavia vegliante a suoi giorni.

Comunque pertanto incerto si possa essere l'Autore del Sermone, increta non à l'autorichit di esso, a tretstata dalla menzione, che vi si fa di quella consuetudine, o unova ch'ella si fosse, o turd'ora sussistente jincerta non è Pautorità della sentenza, che ne addottò la Chiva, con inserità nelle sua preci :, Recte ergo Ecclesiar Natelme Sedis illius colunt, pa quam Apostolus pro Ecclesiarum salute suscepit, dicente n. Domino: Tu es Petrus, et super hume petram aedifica cabo Ecclesiam meam. Petrum itaque fundamentum p., clesias Dominus nominiavit; et ideo digne fundamentum n. hoc Ecclesia colit, supra quod Ecclesiastici aedificii altitundo consuggit;,

Citazioni recate da Launojo di Giovenale di Gerosolima, d'Acacio di Militene, e di Teodoro Abucara, da cui anzi deducesi il consenso de tre Concilj Generali, Efesino, Calcedonese, e Costantinopolitano IV. alla Tradizione della Chiesa Romana.

Si fart aluno maraviglia, che dovendo trattare in appresso de Venerandi Santi Padri, e Dottori, Gregorio Nisseno, Gio, Grisostomo, Pier Crisologo, Teodoreto, Isidoro di Siviglia, Gio, Damasceno, Tommaso di Aquino, premetiamo i nomi ignoti a molti di Giovenale di Gerosolima, di Acacio di Militene, e di Teodoro Abacara. Ne mouve a ciò Isra regola di Launojo: Qui probat, stum facti quod probat. Col citare questi tre nomi ne ha messo Launojo sulla via dirittacciare i sentimenti di tre Concili Generali, Efesino, Calcedonese, Costantinopolitano IV., e dimostrate, non già nelle tactie, come pretende fare Launojo, ma nell'erpresso loro approvazioni una illustre, autentica conferma della Tradizione finora esposta della Chiesa Romana, in riferire diretamente a S. Pietro la promessa fattagli diretamente da Crivato di edificare sopra di esso la sua Chiesa.

Tom. XIII.

#### GIOVENALE DI GEROSOLIMA .

Laun. n. 9., Juvenslis Hierosolymorum Episcopus in littercis Synodicis ad Presbyteros, et Archimadrius; r.,
summus, et primus Apostolorum dixisset, Tu es Christus
Filius Dei vini, Dominus innuli dicens: Beatus es Sinon
Burjona, quia caro, et sanguis non revelavi tibi, sed
Pater meus, qui in Coelie ese, et ego dico tibi, quia
es Petrus, et super hanc petram, et super hanc confessionem roborata est Ecclesia Dei, et filem quam Sancti nobis tradiderunt Apostoli, hanc Ecclesia custodivit.

Giovenale di Gerosolima, Prelaco inquieto, ed ambizioso eta stato nel latrocinio Efesino l'ano de principali sializi de futori di Dioscoro contro la sana dottrina, ed il Santo Vestovo Flasimon, che la sortenera. Si ravvided dipoi, e fu ammesso nel Concilio Galcodonese dopo avere sottoscritta la lettera di S. Leono a Flaviano, ove il Santo Pontefica oppica direttamenne a S. Pietro la promessa di Cristo, dichiarando, come dalla policipale pietra, che è Gristo, trasse quegli col nome la solidità significata dal nome: "Dis Beatus Petrus divinitus inspiratus, et confessione sua omnibus gentitus divinitus inspiratus, et confessione sua omnibus gentitus profuntatione in consideratione de la confessione sua omnibus gentitus profuntatione de la confessione sua omnibus gentitus profuntatione de la confessione sua omnibus gentitus profuntatione de la confessione sua omnibus gentitus divinitus inspiratus, inquit. Christian Efilias Delvisitatione, sua principal petra soldistatem et virtusi trasti et nominis, s. Senienas consequencemente adottata da Giovenale, mentre la sottoscrisse.

Nè vi ha cosa, che contraddica nel passo allegato da Launojo. Non oppone Giovenale la confessione alla persona di Pietro; anzi unisce l'ona, e l'altra, et super hanc petram, et super hanc confessionem; cioè sopra Pietro, cui fu detto da Cristo, tut es Petrus, e sopra la confessione fatta da lui, e per cui metitò che da Cristo gli fosse detto, ut es Petrus, et super hanc petram etc., come si è diggi spirgato più e più volte, conforme alla dottrina de Padri.

# ACACIO DI MILITANE.

I.aun. n. 7. ., Acacius Melitenes Episcopus in homilia , spud Ephesiuum Concilium habita c. 7. part. 3. ejusdem Con-,, cilii: Huec est fides nostra: Super hoc fundamentum Ecclesia aedificata est, adversus quam ne portae quidem inferi praevalebunt., Ephesina Synodus hoc consensu saci-

, to probavit ,..

L'Omelia di Acacio Ephesi in Patrum consessu habiri, non fa parte degli atti del Concilio, ma viene inserira nella Raccolra, in cui sotto nome di terza parte continentura nontulla ad Concillium spectantia, et alia quae post Concillium acta sunt. V. Labb. Anzi secondo un dotto Critico citaso dell'Orsi fa quell' Omelia promuzian prima dell'apertura del Concilio. Non si prese Acacio ad esporte in essa il Testo di S. Marteo, ma dopo avere esporsa la dotrina Cattolica contro Nestorio, conclude: Huce est files nostra etc. Fu l'Omelia senita senza segno, che apparisca di approvazione, o disapprovazione, secondochè suole avvenire in un Setmone, che non dia logo a reclamazione; come noi dava l'Omelia di Acacio, non essendovi chi neghi potersi dre in senso congruo essere la fede fondamento della Chiesa.

Fu Acacio di Militene l'uno de'più zelanti cooperatori di S. Cirillo nel promuovere la condanna di Nestorio , a tenore delle instruzioni, e degli Ordini di S. Celestino . Nella parlata, che fece Acacio ( act. 1. ) contro quell'Eresiarca, notò in particolare quale argomento della stranezza della sua dottrina il vanto, ch'ei si dava di avere finalmente coll'opera sua illustrato il Dogma della fede . E'disgrazia . che chi ha lette, e rilette le Opere tutte de'44. citati da Launojo, non siasi incontrato in questo passo di Acacio, inserito per a'tro in un monumento da non trascurarsi. Così da quel degno Vescovo di Militene avrebbe inteso qual concetto debbasi formare della dottrina di Eybel, sul vanto ch'ei si dà del pari, e che a lui danno i suoi aderenti, di avere non solo illustrata, ma richiamata la vera perduta idea di un'altro dogma di Fede, qual si è incontrastabilmente il Dogma del Primato.

Ma giacché Launojo fa forza non tanto sull'autorità di Acacio, quanto sul tacito consenso del Goncilio, dovrà egit molto più valutare l'espresso consenso del medesimo registrato negli atti atcesi. Dopo che a Legati Apostolici fa reso conto (act. 1, ) della Sentenza di deposizione contro Nestorio, emunua prima del loto atrivo, in forza non solo dei Canonii, ma della lettera di S. Celestino, se ne dimostratono essi soddisfatti, ed il Legato Filippo avendo soggiunto: y Nalli debium; immo Seculis omnibus notum est, quod

. Sanctus . Bearissimusque Petrus Apostolorum Princeps . et , Caput, fideique Columna, et Ecclesiae Catholicae fundamen-, tum, a Domino nostro Jesu Christo Salvatore humani ge-, neris ac Redemptore, Claves Regni accepit, solvendique a ac ligandi potestas ipsi data est: qui ad hoc usque tem-. pus semper in suis Successoribus vivit, et judicium exer-, cet,. Dopo la qual parlata, c quella degli altri Legati, ", Sancta Synodus dixit :,, Cum Arcadius, et Projectus Reve-" rendissimi, religiosissimique Episcopi, et Philippus Presby-" ter et Apostolicae Sedis Legatus, consentanea sint locuti, , consequens est, ut promissis suis satisfacientes, etiam subscribendo acta confirment ... Ecco come fu intesa dal concilio Efesino, terzo Ecumenico, la denominazione attribuita a S. Pietro di Colonna della fede, e fondamento della Chiesa Cattolica, manifestamente allusiva alla promessa di Cristo, et super hanc petram etc. Ota tra Padri del Concilio sedettero Giovenale di Gerosolima, ed Acacio di Militene, che si leggono sottoscritti alla sentenza pronunziata contro Nestorio. in vigore anche delle lettere di S. Gelestino .

Il sentimento prodotto da Legati Apostolici nel Concilio Efesino fu non men solennemente riprodotto nel seguente quarto Concilio Generale Calcedonese, da Legati che vi presedettero, nè con men luminosa dimostrazione di ossequio ricevuto da Padri, Il Vescovo Lilibetano Pascasino pronunziando la sentenza contro Dioscoro in nome del Papa S. Leone ( act. 3. ) si espresse in questi termini: " Unde . Sanctissimus, et Beatissimus Archiepiscopus magnae, et .. senioris Romae Leo, per nos et per praesentem Sanctam , Synodum, una cum ter beatissimo et omni laude digno " beato Petro Apostolo , qui est Petra , et crepido Catholicae " Ecclesiae , et rectae fidei fundamentum ( può esser più chiara l'applicazione? ) , nudavit eum tam Episcoparus di-" gnitate, quam etiam et ab omni Sacerdotali alienavit mi-, nisterio .. Sentenza che fu approvata non solo colla voce, ma colla immediata sottoscrizione di tutti li Padri, cominciando da Anatolio di Costantinopoli, e da Massimo di Antiochia . Altro è questo , che un tacito consenso .

# TEODORO ABUCARA .

Laun, n. 29. " I heodorus Abucara, seu Cariae Episcopus " in Epistola Orthodoxa: Et hace confessio, est illa Con-

" fessio Petri, adversus quam non praevalebunt portae " inferi. Ac proinde super quam fundatur Ecclesia,,.

Da questo passo così stecteto non appariste, se Teodoro intenda paleta della confessione di Pietro nel senso di Launojo, oppure, secondo il comune intendimento de Padri, della confessione, come radicara, e stabilia nel magistero dell' insegnamento conferito da Gisto a Pietro, per cui nel Caledonese Concilió fu con pieno consesso de Padri sectorato Petra et crepido Ecclesiae Catholicae, et rectae fidei fundamentum.

Meglio si rileverà il sentimento di Teodoro dalla condotta, che tenne nell'ottavo Concilio Generale. Questo Teodoro, come i più credono, Metropolita di Caria, e perciè detto Abucara, era stato degli aderenti al partito di Fozio. di cui avendo poscia scoperte le frodi, venne a presentarsi al Concilio, implorandone il perdono, e sottomettendosi a quanto era già stato determinato nella causa di Fozio. Letta che fu (act. 4.) la lettera sopra riferita di Nicolò I. all' Imperatore Michele, ed il tratto seguente di altra diretta a Fozio , Cum universa credentium multitudo ab Sancta Ro-, mana Ecclesia, quae omnium Caput est Ecclesiarum, do-, ctrinam exquirat, integritatem fidei deposcat, delictorum veniam postuler, necessarium est, ut magnam nos curam, ,, qui ad hoc vocati sumus, adhibeamus, et lupum ( Phouium ) Ecclesiam invadentem arceamus;,, Allora:,, Theo-. dorus Cariae dixit i deceptus sum, cum illum ab Eccle-" sia Romana arbitrarer esse receptum: Sed Deo meritas persolvo grates, cum isthoc ab errore me expedivit .. .

Nell'az. 3, precedente era stata lette una l'ettera del Vescovo S. Ignazio, nella quale applica espressamente a S. Pietro la promessa di Cristo, e ne ripeto le prerogative del grado, in cui era stato da Dio costituito il Romano Pontefice;
3, Cum Petro Supremo Sanctissimoque Apostolorum Vertici
dikti: Tu es Petrus, e et supre hance petram etc. Hujuscemodi enim beatas voces non soli Apostolorum Principu
privata quadam sorte transcripisi, e ta ssignavit, sod per
privata quadam sorte transcripisi, e da ssignavit sod per
privata quadam sorte transcripisi, e da signavit sod per
privata quadam sorte transcripisi, e da signavit sod per
privata quadam sorte transcripisi, e casignavit sod
privata quadam sorte transcripisi, e casignavit sod
privata de l'accessore son son signavit aposto
licae Sedis vestrae Successore sextiparunt p. Ecco qual
erano i sentimenti del Patriarca S. Ignazio, del Pontefice Romano, del Concilio Ecumento, cui si storopose Teodoro Abu-

cara. Che però in grazia di questa sua resipiscenza serisse S. Ignazio al Pontefice Adriano II. per implorame la dispensa, che stante la resistenza de' Legati non credè il Concilio poter concedere, ad effetto che il ravveduto Metropolita venisse ristabitio nell'esercizio del pastorale ministero.

Abbiamo veduto nella seconda, e terza parte delle Osservazioni ( Tomo precedente pagg. 151. 421. ), come Natale Alessandro fa risaltare la forza dell'argomento, che in favore del Primato somministra il ricorso fatto ad Adriano per quella dispensa, che il Concilio stimò non potersi concedere che dal Papa solo. Soggiugneremo un'altro passo dello stesso Scrittore per confermare l'applicazione della voce pietra a S. Pietro con gli Atti del medesimo Concilio, ed insieme le alte prerogative di autorità, che ne derivano . Adunque Natale Alessandro . ( Dissert. de Photiano Schismate, et octava Synodo Oecumenica . (. 13.) dopo avere riferita sotto l'azione 1. la formola trasmessa dal Papa, soggiunge: , Magnificum sane Primatus Romani Pontificis atgumentum, quod libellum, seu formulam ad Synodum Oe-, cumenicam miserit, necessario ab omnibus Ordinis Eccle-", siastici Viris subscribendam ". Era questa la formola di S. Ormisda riportata sopra, in cui la promessa di Cristo si riferisce direttamente a S. Pietro . Ne fa osservare Natale Alessandro i tratti più significanti, e conclude: ... Vides idem es-, se sequestratum esse ab Ecclesiae Catholicae communione n et non esse consentientem Sedi Apostolicae. Libello sub-" scribere debebant Episcopi cum testibus, ac subscriptionem , suam Legatis Apostolicis tradere . Perlectum libelium Sy-, nodus approbavit universa, . E dopo avere riportata la frode ordina da alcuni Vescovi, ut Legatis Chirographa suffurarentur, riferisce anche le parole, colle quali l'Augusto accompagnò l'ordine, che diede per farli restituire: .. Ergo " Chirographa, quae a nostris Sacerdotibus, et cunctis Clen ricis salubriter exegistis, accipite, et Spirituali Patri nostro " Sanctissimo Papae repraesentate: ita ut si quis corum per 20 abrupta vitiorum solito incedere more tentaverit, his quoa dammodo habenis ab eo refraenetur, et ad rectum justi-, tiae tramitem revocetur. E conclude il dotto Sorbonico: Quanto Ecclesiae bono ab Episcopis subscriptiones in simihibus causis exigat Romanus Pontifex , inde liquet etc.

Qui dovremmo ringraziare Launojo, che con citare inutilmente per se Adriano I. ( [.24.), Acacio Militene, Giovenale di Gerosolima, Teodoro Abneara, ne abbia in queste quarro per noi opportunissime citazioni additata la via non solo di accreacere la lista delli 17. de venerati nomi del Pometice Adriano II., e del l'atriares S. Ignazio (come a p. 45. nel Costantino II.), ma ancora di confermate apertamente coll'espresso consenso di quattro Concili Generali, Efesino, Caleedoneer, Niceno II. (sotto Adriano I. loc. cit.), e Costaminopolitato IV. l'intelligenza del Testo Evangelico, derivata da Tradizione Apostolica, per cui si riferisce direttamente a Pietro qualla voce, che da Chisto fui diretta espressamente a Pietro.

# Concilj Provinciali opposti da Launojo .

Laun. n. 23., Forojuliense Concilium (an. 791.), quod Pau-, linos Aquilejensis Episcopus abauit: Ecclesia super eam persistit perram, quam beatus Perus non carne, et sanguine, sed Patre, qui in Coelis est, revelante sibi confessus est, et illius fide regitur, et gubernatur omnis Ecclesia,,

Aggiungansi le parole, che seguono immediare: Cuique (Petro) Specializer quais primo Pastori dictum est: Ta es Petrus, et super hunc petram aculificabo Ecclesiam meam. Pet le quals i vode, come sono dal Goncilio pecialmente appropriare a Pietro quelle parole, che il Concilio ticonosce essero sare a specialmente dette da Cristo a Pietro come a primo Pastore. Che però coerentemente disse il Concilio, che la Chiesa Illius (Petri) Jide regitur, et gubernatur; indicando con ciò non la fede in sastrato, ma la fede atabilità in quello, cui come a primo Pastore disse Cristo specialmente: Super hanc petram etc. Onde si vede, che il Concilio ivi cunuzia Cristo qual pietra principale senza escudere, ed auzi con tirenere apertamente l'applicazione immediata della stessa voce pietra a quello, che tale fu fatto da Cristo, con dirgili specialmente: Tu es Petrus et set.

Laun. n. 31. " Troslejanum Concilium (an. 909.) in " Can. XV. locutum de Ecclesia: Quae cum generaliter ab ipso suo Capite Christo super petram, idest, super con-

fessionem Petri sit aedificata etc.

Aggiungansi ancora quì le parole seguenti, e nascoate da Launojo sotro la sigla ec., Manifestum tamen est in omnem ., Italiam, Gallias, et Hispaniam, nullum instituisse Eccle-., sias, nisi eos quos Venetabilis Petrus, aut ejua Successores constituerum Sacedotes. Et quoniam Ecclesia in no" stris quoque partibus " ut dictum est " super hanc petrae " soliditatem non tantum fundata, sed ab eo, ejusque est " Successoribus etiam edocta " cum Dei gratia " ipsius beati " Petri suffraganithus meritis, firmitatem fiedi, quam primo percepir, hactenus inconcussam servera etuduit, nullaque

perfidorum consortia recepit ...

Dicono i Padri esser manifesto niuno avere instituite Chiese nell' Italia, nelle Galia, nelle Sapae, fuorthe i Saccedeti costituiti da S. Pietro, o da ruoi Successori, e soggiungono che nelle loro parti, cioè nelle Provincie, e Diocesi de Vescovi componenti il Sinodo (cioè Reins, Roten, Laon, Beauvais, Noion, Chalons, Soissons, Gambrai, Meaux, Amiens) non solo fu la Chiese fondats sulla solidità di quella pietra, ma fu anche ammaestrata dallo stesso Pietro, e da suoi Successori, primi fondatori di tutte quelle Chiese. Adunque dalla stesso origine ripetono e l'ammaestramento, e la fondazione : onde riferendo l'ammaestramento alla Sede di Pietro, ben dimostrano che per la solidità della pietra intendono la confessione della fede, in quanto predicata d'eletto; pet l'insegnamento di cui riconoscono essersi presso di loro conservava la fede ourue, e scevra da ovui errore.

Sono queati li due Concili particolari, che ha creduto Launojo potere opporre ad una Sposizione autorizzata dalle Decretali di tanti Pontefici, e confermata dall'autentico consenso di quattro Concili Ecumenici. Vana lusinga, come ben si può comprendere dall'Analisi , che si è fatta de passi allegati da Launojo medesimo! Neppure mancano altri Concili particolari, che potrebbonsi allegare, se fosse duopo, a favore della suddetta sposizione. Così, per darne un saggio, i Vescovi del Regno di Lotario nel Concilio di Aquisgrana ( an. 860. Epist. ad Nicolaum Papam I. ) : , Apostolicis doa cumentis, et Ponificalibus Decreiis multipliciter informamur, . ut vestri Sanctissimi Apostolatus apicem, Principis Apostolorum fide, et nomine consecratum, quoties Sancta Ec-, clesia aliqua novitate pulsarur, humiliter adeamus : ibique , veri consilii saluberrima instituta sinceriter hauriamus, ubi , mitis Magister Christus , et summum Caput nostrum, fun-.. damentum Ecclesiae posuit .. .

Nè differenti furono i sentimenti del gran Concilio Triburiense (an. 895.), cui intervennero li tre Metropolitoni di Magouza, Colonia, e Treveri col numeroso concorso de più sispettabili Prelati dell'inclita Nazione Germanica. Nella Prefazione riconoscono, come dopo le Sante Scritture furono le regole della vera fede difese contro ogni sorta di Novatori, bettorum Canonibus Apostolorum, et Sanctorum Patrum apud Niceam Bithynine Congregatorum constitutis, nec non et Apostolicorum Romanae Sellie Pontificum Decrestis E Can, 2013, In memoriam beati Petri Apostoli hopo, remus Sanctam Romanam, et Apostolicam Sudem, at quas 7 nobis Saccedoslis mater est dignitatis, esse debeat Magi, 5 stas Ecclesiastica rationis 3, Sentenza degua di essore bea pondettata.

#### III.

### PADRI DELLA CHIESA.

La consonaza fin qui rilevata nelle autorità de Papi, de Concili Generali, e particolari, potrebbe diggià anticiparamente accettarne di una corrispondente conformità nelle Santenze del Padri. Ma di questa fanno inoltre piena fede non solo le testimonianze de Padri allegati dallo atesso Launojo, ma ancora le autorità di altri, o da esso totalmente dimentacti, o prodotti nella terza Classe come contradistimi da primi. Sono questi li Santi Gregorio Nisseno, Gio. Grisosomo, Pier Cirsologo, Tecdoateto, Anastasio Anticondi. Isidoro di Siviglia, Beda il Ven., Gio. Damasceno, Odone di Cloni, Tommaso di Aquino.

## S. GREGORIO NISSENO

Laun. n. 3... Gregorius Nissenus in Opere de Adventu Doy, mini: Petra vero fidel tanquam fundamentum, ui pet Dominus ait ad Principem Apostolorum: Tu es Petrus, et et super ham petram oedificado Ecclesium meam: superconfessionem videlicet Christi, quia dixerat: Tu es Christus fillus Dei viventis.

Per giustificare, che dal Nisseno fu titenura anche apertissimamente la sposizione, che la voce pietra tificisco direttamente a S. Pietro, non avrà hisogno IE. R. di trovare egli nove opete del Santo. Basta l'Oposeolo già pubblicare dal Gallandio (Bhlioth. T. 6, pag. 600.) sotto il titolo: Laudatio altera Sancti Stephani Protomartytis, ove si legge: "Celebratur Petri memoria, qui Anostolotum est g., Capate, et una quidem cum ipso caetere Ecclesiae membra

Tom. XIII.

n glorificantut; Dei vero Ecclesia in ipso solidatur. Hic enim juxta praerogativam sibi a Deo concessam, firma, et solidissima petra est, super quam Salvator Ecclesiam aedificavit;

S. GIO. GRISOSTOMO

Laun. n. 5., Chrisostomus in homilia quarta super Mat-, thaeum: Et super hanc aedificabo Ecclesiam meam, , idest fidem, arque Confessionem, . E cita inoltre due bre-

vi passi, contenenti la medesima Sentenza.

Ma per altra parte non vi ha corso di Teologia, in cui non avesero pottro Launojo, ed il Censore incontrate un celebre passo, in cui l'applicazione della voce pietra « S.Piero si ravvias manifesta nel carattere, che gli attribusice il Santo, di Colonna della Chiesa, e base della fede. ", Co-, lumas illa Ecclesia» (" Cool S.Grisost, homil, 2. de poetitent. in Ptal. 50-) ", illa fidei basis, illud Aportolia Chort, Caput Pertus, an non semel et iterun, et tertio Domit-

" num abjuravit "?

Quindi a ribattere il vantaggio, che pretende Launejo. trarre da que luoghi del Grisostomo, ne' quali dice il Santo. Dottore essere la Chiesa fondata sopra la fede, o confessione di Pietro, ci riportiamo all' Autore Defens. P. 3. l. 8. c. 16., ove rispondendo alle obbiezioni fattegli da Scrittore Anonimo dice: " Quod quarto, et quinto loco Anonymus. memorat ad Petrum vere ac proprie factam esse promissonem de aedificanda super ipsum Ecclesia, et cum a Chry-, sostomo dicitur Ecclesia super ipsem fidem niti, id in:el-, ligi debere per singularem quemdam tespectum ad Petrum, , ejusque Successores in Sede Apostolica, eximios fidei proe fessores, et praedicatores, tum Petrum Pastorem universi " Gregis esae constitutum : Omnes quidem ac praecipue Pa-, risienses nostri, et Gallicani Patres confitentur, neque in . communi fide stabilienda laborandum fuit ... Si conviene adunque da rutti, ed in particolare il confessano ( per attestato dell' Autore Defens. ) i Teologi Parisiensi, e li Padri Gallicani , che a S. Pietro fu fatta propriamente la promessa di edificare sopra di esso la Chiesa; Che però ove dal Grisostomo si dice esser la Chiesa appoggiata sulla fede, debba ciò intendersi per un singolare rapporto a Pietro, ed a suoi Successori nella Sede Apostolica; ed il confessano qual punto appartenente alla fede comune, e di cui perciò non fu

fatta da essi esptessa menzione nella Dichiarazione, perchè in comuni Fide stabilienda laborandum non fuir. O va da il Gensore millantando il preteso suo accordo con i Teologi di Parigi, coi Padri Gallicani, colla fede comune della Chiesa.

#### S. PIER CRISOLOGO

Laun. n. 11. " Petrus Chrysologus in Serm. 53. de Ste, phano Protomartyte: Petrus a petra nomen adeptus est,
quia primus meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare ".

În questo Setmone a întroduce îl Crisologo con osserware, come nomina îpas asept Sanctorum merita îndicant, testantur însignia. Îl dichiata con vari esempi tratti dal vecchio Testamento, e lo stesso volendo montrare esseravventon nel nonvo, ne prende l'esempio da S.Pietro, e da S.Srefano: "Sicut Petrus a petra nomen adeptus est, quia primus meruit Ecclesiam fidei firmitate fundate; ita Stephanus vocatus est a corona, quia primus meruit pro Chri-, sti nomine subire conflictum ".

Ora domando, chi ha conseguito il nome tratto dalla pietra? Risponde il Santo: Pietro, Perchè lo conseguì ? Perchè primus meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare. Quel primus meruit, a chi si riferisce ? Certamente a Pietro, e non alla fede di Pierro; giacché se si volesse, che quel primus meruit fosse la fede, converrebbe far dire al Crisologo, the fides meruit Ecclesiam fidei firmitate fundare. Logomachia, di cui non era capace il Santo Dottore. Pertanto se Pietro è quello, che primus meruit fundare, Pietro è dunque quello, che fondò, e ciò che si aggiunge fidei firmitate, non toglie, che Pietro abbia fondato, ma denota il modo, con cui fondò, cioè in virrà della fermezza, che gli fu comunicata da Cristo, con imporgli un nome, che ne attestava il carattere, secondo il detto di sopra nomina saepe Sanctorum testantur insignia. Questa prerogativa di fermezza significata dal nome, la riconobbe il Crisologo talmente conferita da Cristo a Pietro, che dovesse propagarsi anche a suoi Successori; Onde segue nell'addotto passo; , Petrus Apo-, stolici Chori vetustum teneat Principatum, aperiat intran-, tibus Regna Coelorum, reos potestate vinciat, poenitentes , clementer absolvat . E nell Epist. ad Eutichete : . Petrus , qui in propria Sede vivit, et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem .. Si osservi ancora, come il Crisologo derivando della denominazione di pietra le prerogative del Principato conferito singolarmente a Pietro, ed a suoi Successori, dimostra con ciò, che questa voce pietra fu da Gristo diretta singolarmente a Pietro, conforme alla regola proposta sopra.

Dipità dice il Crisologo, che Pietro trasse il nome dalla pietra s, come Srefano dalla Gronna; quegli perchè il primo meritò di fondare la Chiesa; questi perchè metitò il primo di combattere per Cristo. Il conflitto di Stefano gli meritò col nome la prerogativa significata dal nome: E così pure la Confessione, che a Pietro meritò il nome derivato dalla pie-tra, gli acquistò altresi per degnazione di Cristo la prerogativa significata dal nome, cioè quella fermezza di Confessione, in cui consiste il crastracre di pietra della Chiesa.

Cita Launojo un'altro passo (Serm. 74.): ", Ponebat An-", gelus super petram fundamenta fidei, super quam Chri-", stus erat Ecclesiam fundaturus, qui dixit: *Tu es Petrus*; ", et super hunc petram aedificabo Ecclesiam meam ".

Iví cerca il Crisologo, perché dopo la Risurezione di Cristo l'Angelo apparisse sedente sulla pietra, e risponde alludendo alla pietra, sulla qualo dovean posare li fondamenti della fede. Qual sia poi questa pietra, l'accenna egli subito nelle parole dette da Cristo a Dietro, Tu es Petrus, et super hone petram ec. Quando ancora in quel passo si voglia tifeitie il super quam alla fede, sempre però sta, che li fondamenti di quella fede si dicono posati sulla pietra, che à ivi indicata nelle parole dette da Cristo a Pietro. Il che divi indicata nelle parole dette da Cristo a Pietro. Il che divi indicata nelle parole dette da Cristo a Pietro. Il che divi indicata nelle parole dette da Cristo a Pietro. Il che divi indicata negle parole dette da Cristo a Pietro. Il che divi indicata negle parole dette da Cristo a Pietro. Il che divi indicata per que de super su i riferisce diretamente ad esso, siccome quello sopra cui posano i fondamenti della fede, sulla quale si erge la Chiesa.

## TEODORETO

Laun. n. 12., I heodorotus in Epist. 77. ad Eulaliam Episcopum Persicae Armeniae: Quia hac etiam de causa Roristus Dominus noster Apostolorum Principem, cujus confessionem velut basim quandam et fuadamentum Ecclesiae deficerat, fluctuare, ac creare permisit, duo eadem opera docems, nec fidere seipsis, et fluctuantes firmare.

Sebbene Teodoreto ascritto non sia dalla Chiesa nel numero de Santi, tenti però sono a giudizio del Cardinale Orsi

(1.28. n. 49. e l. 33. n. 9. ) i titoli di Santità, di dottri na, e d'eloquenza, che lo distinguono fra gli Scrittori Ecclesiastici, che non abbiamo creduto doverlo disgiungere da più illustri Padri, co'quali suole, come del pari citarsi comunemente da Teologi. Tattocche dissenziente per alcun tempo da S.Cirillo nella causa di Nestorio per sinistre prevenzioni. inspirategli massimamente da Giovanni Antiocheno, non tralasciò di emularlo ne'sentimenti di quella profonda venerazione verso la Santa Sede, che succhiati avea nelle Opere del gran Grisostomo, che sempre fecero le sue principali delizie. Testimonio ne sia il ricorso fatto da lui al Papa S.Leone contro le violenze di Dioscoro. Comincia la sua lettera con espressione assai rimarchevole, professando, che se Paolo bandirore della verità, e tromba dello Spirito Santo portossi egli stesso dal grande Pietro per avere da esso la soluzione ( Ausir ) del dubbio insorte in Antiochia intorno alle osservanze legali, molto più conveniva, che noi ( prosegue a dire ) umili, e meschini ricorriamo alla Vostra Apostolica Sede, affine di ricevere da Voi il necessario rimedio alle piaghe della Chiesa, Riconosce, che alla Sede Romana per le molto prerogative, ond'è adorna, conviene di tenere il Primato in tutte le cose . Tra queste prerogative rammenta qual principale ornamento quella fede, cui rende l'Apostolo la gloriosa testimonianza, che era annunziata per tutto il Mondo. Ha quella Sede i Sepolcri de' comuni Padri, e Maestri della verità Pietro, e Paolo, che illuminano le menti de' Fedeli: Questa Divina, e beatissima coppia è bensi nata in Orien-29 te, ed ha sparso da per tutto i suoi raggi, ma terminò , il suo corso nell' Occidente, e di là illumina di presente n tutto l'Universo. Questi hanno renduta nobilissima la vo-" stra Sede . Questo è l'Apice de vostri beni ...

Eco come apetramente riconosce Teodoreto qual proprojo pregio del Primato competente in tutre la cose alla Sode Romana, l'insigne prerogativa d'illuminate P Universo;
prerogativa, cui rende in altor lougo, (- nella lettera 11-6),
una non men illustre testimonianza, scrivendo a Renato Prote della Chiesa Romana del titolo di S. Clemente: ", Quam
, ob causam oro Sanctitatem tuam , Sanctissimo, et Beatis", simo Archiepiscopo persuadeat, ut Apostolica potestato
, utatur, et ad Concilium Vestrum advolate praecipiar. Ha", bet enim Sanctissima illa Sedes Ecclesiarum, quae in toto
, sunt Orbe Principatum multis nominibus, atque hoc anto

omnia, quod ab haeretica tabe immunis mansit, nec ullus .. contraria sentiens in illa sedit . sed Apostolicam gratiam , integram conservavit , . Ne qui può dirsi con l'Avversario, che Teodoreto parli di fatto, e non di privilegio, cioè che voglia soltanto significare, che fin a quel tempo la Chiesa Romana non si era per anco imbrattata di alcun'errore, ma non già, che fosse per non soggiacervi mai nei tempi avvenire. Imperocchè Teodoreto ivi fonda il Principato della Sede Romana principalmente sulla enunziata immunità da ogni errore. Ora se si fosse trattato soltanto del fatto, cioè di quello, che non era ancora succeduto per lo passato. quante altre Chiese potean contarsi a tempi di Teodoreto, che si fossero anch'esse conservare immuni da ogni errore, dalla primitiva loro instituzione ? Nepperò conveniva loro quel Principato sopra tutto l'Orbe, che per tal cagione principalmente riconoscea Teodoreto nella Sede Romana. Parlava dunque egli di quella immunità da ogni errore, non come di un semplice fatto, che alla Sede Romana potea essere comune con altre Chiese, ma come di speciale prerogativa, in cui rilaceva massimamente il Primato sopra tutto l'Orbe conferito singolarmente da Cristo alla Sede di Pietro .

Posto ciò si chiarisce da se stesso l'intendimento di Teodoreto nel passo allegato da Launojo. Ella è cosa manifesta. che il carattere di base, e fondamento della Chiesa si verifiea in tutto rigore di proprietà in una Sede, che al Principato sopra tutto l'Orbe Cristiano unisce la prerogativa di una tale immunità da ogni errore, che dal suo nascimento diffuse in tutto l'Orbe i raggi della vera fede, depositata in essa, e consacrata col martirio de' Santi Apostoli; e che tuttora ivi si conserva illibara per illuminare l'Universo. Ora una siffatta prerogativa Teodoreto la riconosce espressamente in tutta la sua estensione nella sola Sede Romana. Adunque se non vogliamo far Teodoreto bruttamente discordante da se stesso, bisogna per necessità convenire, che ove parla della Confessione di S.Pietro, come di base, e fondamento della Chiesa, intende, non la Confessione della fede, comunque sia, ma la Confessione della fede di Pietro, cioè la Confessione della fede raffermata in Pietro, stabilita nella sua Sede, e perseverante nell'insegnamento de'suoi Successori, per illuminare le menti de'Fedeli, e preservarle dal torbido contagio dell'errore. E così ancora spiegato rimane l'altro consimile passo allegato da Launojo , tratto dall'Epist. 196. ad Joannem Oeconomum .

Spiccano a mataviglia gli steasi sentimenti nella Lettera 18, all Archidiacono della Chiesa Romana: " Dignare igitur, " D-o dillectiasime, Sanctissimi omni ex parte, bentissimi, que Archiepiacopi zelum accendere, ut Orientis etlam Eo, clesiae soliticudine vestra fruantur: a en praecipue traditam " ab initio a Sanctis Apostolis fidem defendere, et intactam paternam hereditatem conservare, et intembentem nebunam discutere, et pro nocte obscura liquidam serenitatem en efficere, et injuste patragam in nos sendem redarguere "

E coerentemente nella citata Lettera a S. Leone chiarismo si rileva il diritto riconosciuto da Teodoreto nel Romano Pontefice di ricerere le appellazioni de ricorrenti, di anmullare le seutenze pronunciate da numersos stotolo di Vescovi, quale fu il Conciliabolo Efesino, tenuto sotto la presidenza di due Patrarchi, cioè dell'Alessandrino Dioscoro, e di Giovenale di Gerosolima, di chiamare i contendenti al tuo giudizio cet, eco.

## S. Anastasio, Antiocheno.

Leun. n. 17. , Anastasius Pariarcha Antiochenus in lib. 2. Anagogicarum Gontemplationum: "Nonnulli autem hocetiam referunt ad duos Populos, nempe et ad eos quidem stantes, qui firmi sunt ac stabiles super Petri fundamentum, et illius fidei immobilem constantiam.

In questo paso, si attribaisce la qualità di fondamento. a Pietro, e, poivi ai aggiunge l'immobile costanza della fede di lui; super Petri frundamentuan, et illius fidei immobilem constantium. Questa seconda parte non distrugge la prima, e serve anzi a spiegare, perché à Pietro convenga la qualità di fondamento, cioè per l'immobilità della fede radiceta in lui.

Che poi Anastasio abbia riconosciuta in Pietro l' espres-62, e propria qualità di fondamento, il dichiara nel lib. 6., ove distinguendo li pregi di Pietro , e di Paolo; al primo attribuisce quello di avere fondata la Chiesa; al recondo, di averla promosta, ed amplificata: "Quam (Ecclesism ), 3, etiam secundum Orbem terrae neminat Sanctissimus Apo-3, stolas dicens: Non enim Angelis subjecti Deus Orbem, 3, terrue futurum, de quo loquimur, Orbem terrae nomi, naus Ecclesiam, propterea, quoda Petro quidem esset fun-22 danda, ab ipso autem excitanda ,..

#### S. ISIDORO

Laun. n. 19. "I sidorus Hispalensis in libri 7. Originum Capite 9.: Petrus a petra nomen accepit, hoc est a Christo super quem fundata est Ecclesia. Et psullo post:
jideo nit Dominus; Tu es Petrus , et super hanc petram ec, quia dixerat Petrus: Tu es Unitsus fillus
Dei vivi Deinds ei Dominus; Super hanc petram,
quam confessus es, aedificabo, inquit, Ecclesiam
j, meam.

Notisi primo, che in questo luogo applica S. Isidoto la voce pietra, non alla fede, o alla confessione della fede, ma a Cristo medesimo, il quale è faor di dubbio la pietra principale. Che però in forza di questo passo dovea riporta, non ella tetza Classe, ma nella quatta di quelli, che scribinti aedificatam esse super petram Christum Ecclesiam. Nel

che si manifesta la disattenta critica di Launojo .

Secondo. Giacché avea Launojo sotto gli occhi Judoco Coccio, da cui trasse il passo sopra riferito dell'Eusebio Alessandrino, vi ha più che disastenzione nell'avere ommesso dota passi vivi citati di S. Isidoro. Non riferiremo il primo perché tratto dall'Opera de vitra, et morte Sanctorium, data per sospetta dall Baronio. Nel secondo poi vien citato il Santo, de Officiis Ecclesiasticis 1. 2. cap. 5; "In novo Testamento o post Christum Sacerdorials Ordo a Petro Apostole cospit. " 1918 enim primus Pontificatus datas est in Ecclesia Chiri, 3ti. Sic enim loquitur ad cum Dominus ; Tu es Peterus, et super lame peteram ec.

Terro. Potes Launojo scorgere nel raggnaglio, che dà Narda Alesandro delle Opere di S. Isidoro, come sebbene abbia il Santo nel libro delle Origini applicana a Cristo la voce pietra, non tralestò però di ritonere l'applicazione di essa a S. Pietro. Così Epist, ad Eugenium Episcopium:, Quod vero de paraliate agitur Apostolorum, Petrus praseminet cesteris, qui a Domino audiem enuit: Tree Petrus, et super hanc petram ec. Et non ab alio aliquo, sed ab jipso Dei, et Virginis Fillo, honorem Pontificatus in Christia.

2, Agnorum nomine Ecclesiarum Praelatos notans. Cujus dignitas potestatis etsi ad omnes Catholicorum Episcopos est , transfusa , specialius tamen Romano Antistiti , singulari pri-, vilegio , veluti capiti , caeteris membris celsior permanet in , aciernum. Qui igitur debitam ei non exhibet reverenter , obedientiam, a capite sejunctus Acephalorum Schismati se , reddit obnoxium, quod, sicut illud Sancti Athanasii de fi-" de Sanciae Trinitatis, Sancta Ecclesia approbat, et custodit. quasi sit fidei Catholicae articulus : quod nisi quisque fi-, deliter firmiterque crediderit , salvus esse non poterit , . E' manifesto, che S.Isidoro applica ivi particolarmente a S. Pietro le parele, Tu es Petrus ec. mentre da queste deduce la preminenza di Pierro sopra gli altri Apostoli, quella della Sede di Pierro sopra le altre Sedi, come pure la necessità di esserle ubbidienti, per non incorrere nello scisma degli Acefali .

Outno. Lo stesso conforma il Santo (Epist. ad Clandium Ducem ): ", Sic nos scimus praesse Ecclesiae Chri-, sit, quarenus Romano Poutifici reverenter, et devote tanquam Dei Vicario prae cacteris Ecclesiae Praclatis; spes. cialius nos fatcamur debitam in omnibus obedientiam exhi-, bere. Contra quod quemquam procaciter venientem, tanquam baereticum, a consortio Fidelium omnio decenimus alienum, Hoc vero non ex electione proprii subirtii, sed potius auctoritate Spiritus Sancti habemus firmum, ra--tumque crediums, et tenemus ...

tamilar electionary or talletime he

# VENERABILE BEDA .

Laun, n. 20., Venersbills Beda in quaestionem super Exo-, dum cap. 42. in recapitulatione: Nist quis fidei soldintatem tenuerit. Divinam praesentiam non agnoseit: de qua soldiletate Dominus ait: Et super hane petram aedificabo Ecclesiam meam. Deiude in homilia de Sancto Petro: Petra autem erat Christus, et supra hane peram, idets, super Dominum Subutarem, qui fideli sua cognitori, amatori, confessori participium sui nominis donavit, ut videlicet a petra Perrus vocuretur, supra quam aedificatur Ecclesia. Tum homili de Fet. 3. Palmatom: Tu es Petrus; et super hane petram, a quat unomen accepiati, idets, super meipsum aedificado Ecclesiam meam: Super hane fidei perfectionem, quam Tom. XIII.

tu confessus es, aedificabo Eeclesiam meam, a ciqius societate confessionis quisquis deviaverit, quamvis magnus sibi videatur, ad aedificium Ecclesiae non pertinet. Soggiunge un'altro passo, in cui si tipetono gli stessi settimenti.

Dice Beda essere la Chiesa edificata sopra la pietra, che è Cristo, ed altresì sopra la solidità della fede, confessata da Pierro, cui Cristo partecipò il nome di pierra. Che altro s'inferisce da questo, se non che Christus petra est, et petram facit ? come già disse S. Basilio citato sopra . Infatti che Beda riguardasse quella solidità di fede, come stabili:a da Cristo in Pietro nel partecipargli il nome di pietra, apparisce dall' Omilia in die Apostolorum Petri, et Pauli, ove ripetendo dalle Chiavi date a Pietro il Principato della giudiciaria podestà conferitagli da Cristo, soggiunge: , Ut omnes per Orbem creden'es intelligerent, quis quicunque , ab unitate fidei, vel Societatis illius quolibet modo seipsos " segregant, tales nec peccatorum vinculis absolvi, nec ja-, nuam possint Regni Coelestis ingredi , . Se la separazione dall'Unità della fede, e dalla società di Pietro, porta l'esclusione del Regno de Cieli, se necessario è lo stare in unità non meno di fede, che di comunione con Pietro, adunque in Pietro è stabilita la solidità della fede, cui debbono essere attaccati tutti quelli, che vogliono appartenere all'edifizio della Chiesa. Adunque in Pierro sta riposta quella solidità di fede , su cui è edificara la Chiesa .

In somma il Ven. Beda insistendo perpetuamente sulla necessità dell'unione colla Sede Apostolica nell'unità della fede, e della comunione, ben dimostra, come ei riconoscea riposta in essa la solidità della fede, su cui è fondata la Chiesa; solidità che Cristo pietra principale ripose in quel suo Discepolo, cui participium nominis notavit .

#### S. GIOVANNI DANASCENO.

Laun. n. 21., Joannes Damascenus in Oratione de Tran-, sfiguratione Domini: At Petrus ardenti quodam zelo inflammatus, ac Sancto Spiritu instinctus, Tu, inquit, es Christus Filius Dei vivi .... Haec est firma illa et immota fides, super quam tanquam petram Ecclesia fundata est.

Ma di S. Gio. Damasceno sono anche altri passi, ne quali l'applicazione della voce pietra a San Pietro è apertissimamente ritenuta. Così ( Libel. de recta Sententia , in cui fa il Santo una professione della sua fede ): ,. Iccirco etiam au-, divit ( Petrus ) Beatus es Simon Bar jona , quia caro , et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus qui est in Coelis: Tu es Petrus. . Et super hanc petram Ecclesia fir-, miter aedificata est .. . Ecco applicata la voce pietra a quel Pietro, che audivit, e quello, che audivit fu certo non la fede, ma la persona di Pietro, e su questa pietra dice il Santo, che Ecclesia firmiter aedificata est .

E nella dotta Opera de' Sacri Paralleli . T. 2. Edit. le Quien pag. 5012 ., Ac perspicias velim , quemnam virum incidere in peccatum sinat : Petrum illum Coryphaeum Apostolorum , firmum fundamentum , infractam petram .. E appresso pag. 592: . Iccirco enim is qui Ecclesiae curam suscepturus erat, illud, inquam, columen Ecclesiarum, ille fi-, dei portus, ille Orbis terrarum Magister Petrus in peccatum labi permissus est etc. .. E pag. 58: .. Quod enim ti-, bi pollicitus sum , praestabo : super tuam instar petrae fir-. mam fidem aedificabo Ecclesiam meam . . Ecco come intende il Damasceno, che la Chiesa fu edificata sulla fede di Pietro; cioè sulla fede raffermata in Pietro, in quel Pietro, che per quella fermezza fu fatto Porto della fede, sostegno delle Chiese . Maestro dell' Universo , fermo fondamento, pietra infracta. Che è quanto espresse sopra il Ven. Bellarmino : .. Cum ratione fidei suae indefectibilis Petrus sir , petra firmissima, totam Ecclesiam sustentans, idem est di-.. cere super Petrum . et super eius fidem Ecclesiam esse fundatam ...

#### S. ODONE DI CLUNI.

Laun. n. 32., Odo Claniacensis Abbas in Serm. de Cathe, dra Petri: Quia tu es Petrus, idest, cum gos sim inviolablis petra, ego laja sangulari, qui facio utraque unum, 
ego fundamentum, praeter quod neme potest allud ponere: Tamen tu quoque petra es, quia mea virture solidaris, ut quae mibi potestate sunt propria, sint tibi mecum 
participatione communis. Super bane petram aedificabo Ecclesiam meam: Super hanc, inquit, fortitodinem aeternum instruma templum, et Ecclesiae meae Caelo inserenda sublimitas «x hujus fidei firmitae consurget. Hanc 
confessionem potate inferi non tenebant, vincula mottis 
non ligabant ». Sie facile opparet Odonem in ea fuisse Sententia, ut crederet Ecclesiam super confessionem fidei, quam Petrus de Christo edillerat, fundatum 
esse.

Il Sermone in Cathedra Petri è tutto tessuto delle sentenze di S. Leone, come osservò Natale Alessandro, e ben si vede in questo passo medesimo. Onde non è da dubitarsi , che nell'adottarne le sentenze , non ne abbia anche S. Odone adottati li sentimenti, per i quali fu S. Leone collocato nella Classe de' Padri, li quali docent Ecclesiam super Petrum aedificatam esse. Altronde il passo si spiega da se . Vi si dice 1. che l'essere di pietra, e di fondametito, proprio di Cristo per podestà, fu fatto comune a Pietro per partecipazione. Cristo è dunque pietra, e fondamento: Pietro per parrecipazione. Cristo è dunque pietra, e fondamento: Pietro è anch'esso pietra, e fondamento. Cristo per virtù propria, Pietro per partecipazione; altrimenti non si verificherebbe la comunicazione, che ivi si dice essersi fatta da Cristo a Pietro dell'essere di pietra, e di fondamento . 2. Ivi si rappresenta Cristo dicente a Pietro, mea virtute solidaris: Ecco la fermezza comunicata da Cristo a Pietro. Si soggiunge: Super hanc fortitudinem geternum instruam templum: Si potea esprimere più chiaramente, che l'eterno tempio della Chiesa dovea ergersi sopra quella fermezza, super hanc fortitudinem, che riceve Pietro da Gristo, a'lorchefu consolidato per vinà di Gristo, mea virtute solidaris? Si conferma lo stesso sentimento dal tratto, che segue nel Sermone, preso pure da S. Leone, e ommesso da Launojo;

, In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et Divinae gran, tiae ita ordinatur auxilium, ut fimitas quae per Christum Petro tribaitur, per Petrum Apostolis conferatur,. Se pietra della Chiesa è quella, in cui è assodata la fortezza diturti, Pietro è dunque vera pietra della Chiesa, poithè in Pietro, come dice Udone dopo Leone Magno, Omnium fortitudo munitur.

#### S. TOMMASO.

Lsun n. 38., Sanctus Thomas in Supplem. Quaest. 25, , atr., in arguments sed contra. Practerea Ecclesia universalis non potest errare, quia ille, qui nominious exauditus est pro sua revecentia, dixit Petro, super cujus confessione Ecclesia fundata est. Ego pro te rogavi, ut non deficiat fules tua. Luc. 22.,

Pare auzi che da questo luogo dovrebbesi concludere l'opposto di quello, che intende Launojo. S. Toumaso ripe te l'indefertibilità della confessione di Pietro, e questa dalla pregbiera fatta da Gristo, perchè non mai venga meno la foe di Pietro. Costi dalla indefertibilità della fede radicata in Pietro, sorge l'indefertibilità di quella confessione di esso,

su cui si fonda l'indefettibilità della Chiesa.

Ma quì ne cade propriamente in acconcio la regola di Launojo, qui probat . suum facit quod probat . In questa Epistola rimprovera egli Bellarmino, per avere allegato come tratto dall' Opera Thesauri di S. Citillo un passo, ch'ei però confessa essere stato pure inserito da S. Tommaso nella Catena de Vangelj . Checche sia della questione, che si muove da Critici sulla supposizione vera, o falsa di quel passo, egli è certo per una parte, che niun sospetto può cadere sulla buona fede di S. Tommaso, assai ben vindicata da Natale Alessandro nel ragguaglio, che dà delle Opere di S. Cirillo; nè è men certo, che S. Tommaso abbia fatto suo il sentimento contenuto in quel passo 2 con inserirlo nella sna Catena . Riportiamolo adunque , come ivi si legge in Gap. 16. Matth: , Secundum autem hanc Domini promissionem Ec-, clesia Apostolica Petri ab omni seductione, haereticaque e circumventione manet immaculata, super omnes Praepositos, et Episcopos, et super omnes Primates Ecclesiarum, , et Populorum in suis Pontificibus, in fide plenissima, eç , auctoritate Petri . Et cum aliae Ecclesise quorumdam er-, rore sint verecundatae, stabilita inquassabiliter ipsa sola te,, guat, silentium imponens, et omnium obtutans ora hae-, reticorum, et nos necessario salutis, non decepti superbia, nec vino superbiae inebriati typum veritatis, et Sanctae Apostolicae traditionis, una cum ipsa confitemur, et , praedicamus, ...

Vanamente appone Launojo al Bellarmino, che fucum ficial, persiochè in quel preteso passo di S. Girillo fiat Sermo de Apostolica Ecclesia Petri, nonde Romano tantum Pontifice, cui Bellarminus non errandi privilegium appingit. Sed aliad est Romano Beclesia, aliad komanus Pontifice. Noma pereunte Romano Pontifice, Romano non petit Ecclesia. Con più aggioue Bellarmino lo svrebe i richiamato a rileggere il citato passo; ove la Sede Apostolica è detta in virtò della promessa di Cristo limnaculata in suis Pontificibus . . . in fide plenissima, et auctoritate Petri.

Avrebbe potuto anche Bellarmino timandare il Gritico ala prefazione, con cui indirizza S. Tommaso a Papa Uthano IV. l'Opera, che impresa avea per suo comando: "Haji jus igitur sapienciae claritatem nuhe mortalitatis velatam,
jetimus Apostolotum Princeps fide conspicere meruit, et
, cam constanter, absque errore et plenarie confiteri, di, cens: Tu es Christus Filius Dei vivi. O beata confessio,
quam non caro, et sanguis, sed Parer Caelestis revelat 1
, Haec in terris fundat Ecclesiom, adirum praebet in Caejum, peccasa meretur solvere, et contra cam portae non
, praevalebunt inferorum. Hujus igitur fidei, ac Gonfessiojunis haeres legitime, Sanctissime Pater, pio studio etc.

Dice S. Tommaso essere la Chiesa fondata nella confessione di Pietro, ma inquanto questa fu in lui raffermate, e nella Sede di lui, per modo che dovesse ereditari da suoi legitimi Successori. Laonde può dirai, che fu già preoccupata da Bellarmino la cavillosa eccezione di Launojo in questo stesso c. 10.1.1., che i si prende a criticare: "Dicitur Petri fides fundamentum Ecclesiae duplici ratione. 1. quia 30 henritum cjus fidei consecutus est Petrus, ut sit fundamentum Ecclesiae, qui exponunt Hieronymus, Hilarius 3. Chrysostomus, et alii hoc loco. 2. quia Petrus in co po, tissimum est Ecclesiae fundamentum quod cum fides ejus 3. deficere non possit, ipse omnes alios confirmare, et substenta debeta.

Në strani dovranno parere a nostri Avversari questi detti del Bellarmino, se riflettono (P.3.l.10.c.6.) 1. Che l'Autore Defens, non solo confessa, ma sostiene fermamente, che la Cattedia di Pietro , stabilita in Roma , non può mai cessare di essere Cattedra di verità, e che se, per impossibile, ciò avvenisse . la Chiesa stessa caderebbe in dispersione . 2. Che l'ordine di confermare i fratelli dato da Cristo a S. Pietro, importa, secondo il Carechismo del Colbert, il ministero di dovergli stabilire nella fede, e nella religione. E come dunque negare la prerogativa di pietra, e fondamento della Chiesa a quello, la cui Sede fu costituita eterna Cattedra di verità, ed il cui ministero porta di dovere confermare, cioè stabilire nella fede, e nella religione i membri tutti, che compongono la Chiesa? Non seguiteremo Launojo nelle sue arguzie contro la dottrina del Bellarmino sul punto dell'infal-libilità, giacchè, come ce ne siamo diggià dichiarati, questa questione non entra nell'oggetto della presente discussione contro Evbel, ed i suoi aderenti.

Inoltre espone S. Tommaso Part. 3.Q. 37. Art. 2:,, Nomina au-, tem, quae imponuntur aliquibus divinitus, semper significant " aliquod gratuitum donum eis divinitus datum : Sicut Gen. 17. . dictum est Abrae, appellaberis Abraham, quia patrem mul-, tarum gentium constitui te . Et Matth. 16. dictum est Petro : Tu es Perrus, et super hanc petram aedificabo Eccle-, siam meam . Con questi due esempi vuole dimostrare S. Tommaso, che l'imposizione di un nome fatta da Dio importa la concessione della prerogativa significata dal nome . E siccome ciò si verifica in Abramo, alla cui persona fu concedura la prerogativa di esser Padre di molte genti, significata dal nome, così l'imposizione del nome derivante dalla pietra fatta da Dio personalmente a S. Pietro, dinota, che nella Persona di lui doveva verificarsi la significazione del nome di pietra, e la promessa di edificare la Chiesa su questa pietra .

B. Part. 2, Q. 35. Art. 7. ad 3. dimostra l'Angelico Dottore l'effertuazione della promessa nell'aver voluto i Salvarec, che dalla Sede di Pietro si diffondesse la fede nel Mondo tutto:... Et ideo ut suam potestatem magis ostenderet, in ipsay. Roma, quue Caput Mundi etat, citam Caput E-clesiaa , suae statuit, in signum perfectae Victoriae: ut exindo fije des delivarectura du universuam Mundum.

# 6. I V.

## TRATTATISTI ECCLESIASTICI

Veniamo alli Trattatinti Ecclesiastici prodotti da Launojo, cioè del nono Secolo Cristiano Drutmaro. Teofane Cerameo, Incimato di Reims, Glona di Orleans: Del doudecimo Roberto Tuiziense, e Cesario Monaco Gisterciense: Del decimo guatto Stefano Vescovo di Parigi: Del decimo guatto Stefano Vescovo di Parigi: Del decimo so Tostato, detto l'Abulense: Del decimo sesso judoco Clièrovo, Gio, Eckio, Renato Benedetto Dottore di Parigi:

### CRISTIANO DRUTMARO.

Lann. n. 24., Christianus Drutmarus in Exposir. Matth., Cap. 35: Super hanc firmitatem fidei, quam confessus

cum omni Ecclesia mea " .

Le parole precedenti ommesse da Launojo chiariranno il senso di Drutmaro ( Monaco Benedettino del celebre Monasiero di Corbia ) . Dopo riferito il Testo Evangelico : Et ego dico tibi quia tu es Petrus etc. , segue la spiegazione : " Di-, xisti, Tu es Christus ; Et ego dico tibi , quia tu es Pen trus; Quia ego sum Christus inuncius oleo invisibili a Pa-, tre , Rex Christianorum , et tu faudamentum eorum ( noti il Censore l'espressione, e dica se non dinoti almeno in qualche maniera la voce petra ossia fondamento, presa per la persona di S. Pietro ) : " Beatus es Simon , idest obediens . , quia filius columbae, et quia Perrus, idest firmus ( noti come si attribuisce a Pietro la fermezza significata nel nome impostogle ) . Segue poscia il passo riferiro da Launojo : .. Su-. per hanc firmitatem fidei , quam confessus es , aedificabe . Ecclesiam meam, et super me aedificabo te cum omni Ec-, clesia mea,

Dal contesto risolts, che la Chiesa è edificats sopra la ferrezza della fede confessarea da Piero, ferrezza, che si sappresenta stabilità in Pietro. il quale perciò è detto fundamentum Christianorum, et beatus quia firmus. Cristo fondan ento principale volle costituire Piero qual fondamento secondario. in fundamentum corum. Si accordano la ultime parole infette de Launojo, Super me, che sono il four

damento principale, aedificabo te, fatto da me fondamento secondario, cum omni Ecclesia mea.

#### TEOFANE CERAMEO.

Laun. n. 28., Throphanes Carameus Archiepiscopus Tau, romenii în homitiu 45., Tu, înquît, qui petre e, per tea fies fiel vetii, et constituendae Ecclesiae fundament, tum (come portă qui il Geissore sfuggire l'appli azione della voce pietra a S. Pietro ?) :, în ha cuim confessione, qua me hominem eumdem et Deum esse confessus eș țin qua, inquam, stabilictur Ecclesiae fundamentum; hie, in-quam, basi supposita reliqua etiam Dogmata tuto super-strumtur;

Ma ove è stabilita questa base della confessione, che è fondamento della Chiesa? Il disse pure innanzi Teofane, dicendo espressamente di Pietro: Petra fies fidei verbi, et

constituendae Ecclesiae fundamentum .

Nè men chiaramente il conferma in Joan. 21. C Bblioth. Combefis T. t. p. 186. ): "Quiatamen etia n Petrus conscienti etia stimulis pung-batur, ac quae de ipso erat apad Discippulos existimatio nonnibil obscurata fuerat, o stendit Salivator se illum ipsum Ecclesiae fundamentum , Oviumque stationalium Pastorem, ac Discipulorum suorum crepidium, "hasimque statuere, "Tratto, che tutto si siferisce apentisaimamente alla persona di Pietro.

# INCMARO DI REIMS.

Laun. n. 26. "Hinemarus Remensis Archiepiscopus in Opu-" sculo 33. contra Hinemarum Laudanensem Episcopum , Cop. 5: Gui (Petro) ob robur solidismae fidei, Chi-" stus petra a se nomen Petri inddit, dicens: Tu es Pertus, et super hair petram, solicet ercare fidei, quam "Patre tibi revelante confessus es " aedificabo Ecclesiam " meam …

, Deinde in Csp. 14: Petro Dominus dixit: Tu es Petrus, et super hanc firmam, et solidam fidei confessionem, quam tu es confessus, aedificabo Ecclesiam meam...

, Tum apud Flodoardum in lib. 3. Histor. Rom. ( Rem. , deesi leggere ) Cap. 13. ad Nicolaum I: Vos videbitis, quid Tom. XIII.

, inde facto melius erit, et nobis in judicio vestro viden-, dum est, quod Deus velit: Quoniam injusta esse non poterunt Divins indicia, quoe a solidirac confessionis Apo-, stolicae petrae adversus quam inferi portae, idest, sugge-, stiones, vel operationes pravae non praevalebunt, dictante , justilia proferentur.

Doveano bastare a Launojo queste ultime parole per fagili capire, come la solidità Confessionia Apostolicae petrue viene qui apertamente riconosciura da Incmaro nella Sede Apostolica, e da Nicolò I, so-dente in essa dovea emmare, ed aspettava Incmaro il giudizio nella causa di Rotado di Soissons, e questo giudizio il tappresenta Incmaro, e dice attenderlo dalla confessione dell' Apostolica pierta, aduersus quam non praevulebunt etc. Dunque in quella Sede riconosce agli riposta la solidità dell' Apostolica pierta, cui fu da Cristo promessa una eterna fermeza. La conseguenza è chiara. Dura non seppe Launojo avvertita; Tanto è vero, che altro è il talento di raccogliere, saltro il talento di connettere.

Ma neppure abbisognava questo piccolo sforzo di raziocinio per indegare il senimento d'Incamo. Chiaro lo apiega egli in questa medesima lettera: "Sicut Domini est ter-,» Ta, et plenitudo ejus. Orbis terrarum, et cui voluerit da-,bit illud: ita ipse supra fundamentum Apostolicae pertasuam fundavit Ecclesiam, quam et ante passionem, et post Re-,sutrectionem suam speciali cura, et singulari privilegio beato Petro, et in illo suis commisti Vicatiis: Cujus Sedem , suseque Sedis Pontificem qui honorat, illum honorat qui ,dixit; qui accipit si quem misero, me accipit ".

Nella Sede Romana si riconosce qui collocato il fondamento dell'Apostotica pietra, su cui è fondata la Chiesa, ed in quella l'origine delle prerogative, che Incmaro segue ad esporte come per ogni diritto competenti al Romano Pontefice. Così i, riguardo all'abbidienza dovuta da Veacovi al Papa:,, Omnes Senes cum junioribus scimus nostras Ecclesias subditas esse Romanae Ecclesiae, et nos Episcopos in primatu Beati Peri abbiectos esse Romano Pontifici...

2. Riguardo alle appellazioni, ed all'obbligo de Vescovi di portarsi a Roma, qualunque volta chiamati sono dal Romano Pontefice:, Quoniam vestra auctoritas illum (Rotha-,, dum) cum nostris Vicariis ad suum praecipit destinari ,, judicium, dignum et justum est, ut quemcunque Episcopum Romanus Pontifex ad se Romam venire mandaverit, si infirmitas, vel gravior quaecunque necessitas, vel im-, possibilitas, sicut Sacri praefigunt Canones, eum non de-

, tinuerit, ad illum venire studeat ,. .

3. Riguardo alla derivazione dalla Sede Apostolica de privilegi delle Sedi Metropolitiche: " Deinde quod perspectissi-, me scripsistis secundo, quoniam Sedem Apostolicam Ro-, rhadus noscitur appellasse, et ne videamini Ecclesiae ve-, strae privilegiorum detrimenta diebus vestris aequanimiter , tolerare, er boc nihilominus a nobis, et ab omnibus est , rectissime suscipiendum, et solertissime conservandum. , Quod er ego pro modulo meo servandum esse volui, et , volo, et favente Domino in hac devotione manebo, sciens , privilegium Merropolitanae Sedis Remorum, cui me Divi-, na dignatio servire disposuit, in summo privilegio Sanctae . Sedis Romanae manere, et privilegium esse Sedis Roma-., nae, si sua auctoritate privilegium sibi subjectae Sedis fe-, cerit vigere, et studuerit confirmare ,..

4. Riguardo a diritti della comunione: " Modis omni-., bus, quantum ipse ( Deus ) donaverit, a quo est omne a datum optimum, et omne donum perfectum, providere stu-, debo, ne a communione Sedis Apostolicae , quod absit . an qualibet mode exterrem me ultimus dies qui mihi incer-, tus est, et subito venire potest, inveniat, . E questa è la lettera, in cui, come si nota nelle O servazioni ( Tom.preced. p. 440. ), ha voluto il Censore dare ad intendere, che Incmaro scrisse liberamente al Papa, che perdeva il tempo a mandargli ordini Excommunicationes intentantes etc. Oh impostura .

impostura!

Ne particolari furono d'Incmaro i sentimenti da lui espressi nella sua lettera a Nicolò I. Comuni erano agli altri Vescovi delle Gallie, come apparisce dagli atti, che si fecero nella causa di Rotado, e può anche raccogliersi dall'Epilogo fatto da Flodoardo 1.4. c. 1. delle molte lettere scritte a più Pontefici dall'Arcivescovo Fulcone immediato Successore d'Inemaro. Prelato non meno ragguardevole per le sue doti personali , che per la chiarezza de Narali .

Dalle testimonianze pertanto d'Incmaro di Reims, di Druta aro, di Teofane, del Patriarca S. Ignazio, e ciò ch'è più , dagli Atti dell'ottavo Concilio Generale , ove per intimazione di Adriano II. fu da tutti sottoscritta la Formola di

S. Ormitida, risulta come nel nono Secolo costante perserenziva nella Chiesa Pantica Tradizione, nel riferire direttamente a S. Pietro la voce pietra mella promessa di Cristo: Tu es Petrus ec. E preghamo il leggiore di averlo presente nello scorrere il seguente articolo.

# GIONA D'ORLEANS.

Laun, n. 25. " Jonas Aurelianensis Episcopus in lib. 3. de " cultu imaginum: Multi namque, et pene omnes petram, super quam aédificatur Ecclesia, fidem intelligunt beair Petriti, quae communis est torius Sanctae Ecclesiae, videlicer, eam, quae paullo ante hanc promissionem pracesesserá, sidest, To es Christus filius Dei vivi, et huic petrae super-aedificandam Ecclesiam suam Dominus promisisset,...

I lbri de Cultu inanginum ( da leggersi con cautela ) furono da Giona diretti a confutare gli errori di quel Claudio, che da straniere contrade passato alla Corte di Ludorio. Di con que per favore di lui assunto al V-secorato di Totino. Non si tosto giunse in quella Città, che al primo suo ingresso nelle Basiliche palesò l'erticiale sono livore contro lo Sacre Immagini, ed i votivi doni, che ne adornavano le pareti, e riguatolè come persocuzione, ed affronto fatto a se il pio attaccamento de Torinesi all'antico culto, che diramato so si era da Padre in figlio, e conservato gelosamente qual Prezioso retaggico del l'ora Maggori.

Tra li sofinni adoperati da Claudio per iscreditare patticolarmente "Le pir s'fudica", che moves i Fedeli a visitare in persona i venerandi limitari de' SS. Apostoli, rifetica Gona il tatto seguente, cui si contraspone il passo citato da Lunnojo. "Scimusa quod non intellecta Evangelica verba Domi-, ni Salvatoria, sui sit B. Petro Apostolo, Tu ces Perrus ecte tibi dabo Claues ce, propter itsa jam dicta Domini verba imperitum bominum genus, postposita omni spirituali i intelligentia, volunte pergre Romam. "E appresso: "Qui hoc modo, ut supra dictum est. Claves Regni Godorum i intelligit, intercessionem B. Petri localice non requirit.,. Voleva Claudio insinuare, che quella divota fiducia venisse da una totta, e rozza intelligunza del Testo Evangelico ; sparsa nel volgo ignorante; quasicche la pietra sulla quale fu da Cistos cedicata la Chiese, si credesse essere la materiale

Confessione, ossia il matmo, che chiude le Ossa del Santo Apostolo. Prende di mira il Vescovo d'Orleans l'odiosa imputazione, ed oppone precisamente ciò, che precisamente faceva duopo a ribatterla, cioè che secondo la comune intelligenza per essa pietra s'intende, non come insidiosamente insinuava Claudio, il sito locale, ma la fede di Pietro, che è comune a tutta la Chiesa. Ne più ci voleva a ribattere la calunnia di Claudio. In qual senso poi si applicasse la voce pietra alla fede di Pietro, si appella Giona su di ciò alla comune intelligenza, che abbastanza il dichiarava, come si scorge nelle testimonianze poc'anzi recate, dalle quali consta, come per la fede di Pietro, s'intendeva la fede inguanto fissaia, e radicata nell'insegnamento di Pietro, per essere inviolabilmente custodita in tutta la Chiesa. Ed in vero trovo bensì detto da Padri, e Dottori, che la fede di Pietro, o della Sede di Pietro, è comune a tutta la Chiesa, inquanto la Chiesa professa la fede di Petro, fermamente stabilità nella Sede di lui; ma non trovo questo pregio attribuito ad altra Sede .

Nou però si creda, che col contradistinguere lo Spirituale deposito della Sacre
Reliquie, abbia preteso Giona escludere la pia fiducia de FeReliquie, abbia preteso Giona escludere la pia fiducia de Fedeli nell'interessiona del Santo Apostolo, implorata davant
al suo Corpor ", Et vide quanto majoris sit meniti Corpus
"Apostoli, et potentioris aucoritatis ad propellenda noxis,
", et impetranda profutura ", Anzi ne prende motivo del
giusto rimprovero, che leggesi sul principio di questo terze
bibro citato da Launojo ; ", Inveniris namque in posterioribus
, tutis dictis, non modo iter illud, quantum in te fuir pro"hibuisse , sed etiam Romam pergentes, et per illud rito
", nis habenis toto suffusus felle, in corum contumeliam de" passolicam intercessionem quaerentes, raptis moderato
", nis habenis toto suffusus felle, in corum contumeliam de" passes - Sed agit hoc lymphatica, et inanis, stabilitatisque
", neccia leviusa ec.

# REPERTO TUIZIENSE

Laun.n. 33., Rupertus Tuitiensis Abbas in lib. 3. super, Matthaeum. Orbis quem super hujusmodi affictos Domin nus posuit, Ecclesia sipsica est, quam illis regendam com, misit, Hinc est illud, quod huic Simoni Petro dixit, es

,, ego dico tibi, quis tu es Petrus, et super hanc petram ,, aedircabo Ecclesiam meam: Super petram fidei, quam conn fessus est Petrus, camque suam aedificavit, eamque regendam illi, caeterisque Apostolis, eorumque similibus commisit ...

" Deinde in lib. 12. super Apocalypsim: Iidem Apostoli, qui portae Civitatis hujus, et fundamenta sunt. Nam super fidem illorum fundata est Ecclesia Dei. Verumtanen ita ut fundamenta ipsorum Christi sit.,.

Segue l'Abate Ruperto in questo luogo l'interpretazione, secondo cui la voce pietra si riferisce alla fede confessata da S. Pietro: circostanza però che sempre include quel singularem respectum ad Petrum, che ben riconobbe l'Autore Defens. doversi intendere in siffarre espressioni . Ma la questione è, se col proporre in qualche luogo quella interpretazione l'Abate Ruperto non solo non abbia abbandonata, ma abbia ritenuto apertissimamente, o almeno in qualche maniera l'esposizione, che riferisce la voce pierra, direttamente a S. Pietro. Senza cercare muove opere di Ruperto noi suggeriamo all' E. R. un passo, che leggesi l. 1. in Jonam c. 1. ove dalla promessa di Cristo, come fatta direttamente a Pierro, ripete egli la prerogativa del Primato conferiro da Cristo a Pierro: , Respondens ( Petrus ) ante caeteros, vel ., primus inter caeteros: Tu es, inquit, Christus filius Dei " vivi . Er pro hoc merito sic inter caeteros Apostolos in Ecclesia, quomodo inter caeteros nautas gubernator, sive proreta praceminer in Navicula. At ille talis designatus a Domino dicente : Beatus es Simon Barjona, et caerera ... Ecco applicato direttamente da Ruperto a S.Pietro il Testo Evangelico, di cui si tratta. E quindi è che dall'Autorità della Chiesa Romana, come Sede di Pietro ripete la forza delle ordinazioni della Chiesa , I. 2. in Jonam c, 4: ,. Hujus Sacra-" menti ( Baptismi ) et omnis Ecclesiae religionis lex, et . ordo multimodis jam antedictae Romae munitur, ac ro-, boratur Decretis, eo quod beati Principis Apostolorum Pen tri Sedes facta sir .. Dica altrettanto il Censore, e non avrà da contendere con noi .

# CESARIO MUNACO

Laun. n. 37. " Caesarius Cisterciensis Ordinis Monachus in monilia de Cathedra Sancti Petri: " Super hanc petram.

super fidei tuae firmitatem a qua cognominaris, aedifi-

cabo Ecclesiam meam .

Questo pio Monaco adotta tutte tre le sposizioni, per le quali si riferisce la voce pierra, o a Cristo medesimo, o a Pietro, o alla fermezza della fede, da cui Simono trasse il mome di Pietro. Gosì nella acessa Omelia: "Super hanc pertrama, idest, super seipsum Christus aedificavit Ecclesiam sanam., E appresso; "Attamen qui verba inatte confest, sionis Petrus ore suo caeteris condiscipalis tacenibus protunis Petrus ore suo caeteris condiscipalis tame petrum e.e. diretta singolarmente da Cristo a Pietro, come contradistituto dagli altri. Onde conclude: "Dominus Papa qui "Successor Petri est, in Capite Ecclesiae post Christum constitutus est, cujus potestas tanta est, ut quidquid ipse "ligavente, nullus in Ecclesia solvere audeat; et e congressor con contradistituto dagli cui in Ecclesia solvere audeat; et e congressor con contradistituto dagli con contradistituto dagli cui in Ecclesia solvere audeat; et e congressor con contradistituto dagli con contradistituto dagli cui in Ecclesia solvere audeat; et e congressor con contradistituto dagli con contradistituto dagli con contradistituto dagli con contradistituto dagli contradistituto dagli con contradistituto dagli contradistituto dagli contradistituto dagli con contradistituto dagli contradi

E Omilia per là seconda Domenica dopo Pas'qua: ", par trus sellices, cui decum est; Pasce Does meas. Gui successerun: Clemens, Sixtus, Urhanus, Cornelius, et ali, quamplures . . . . Praeter hos Pastores g'oriente e triat, et alli boni Pastores, diversurum Ecclesiarum Praesules ...., ut Iznaius in Antiochia. Covinisuus in Carthaeirue ....

E Omilia in Festo Stucti Andrease Apostoli:, Post Chrineil Ascensionem in Goelum Pettus tere praedicationis sune primum lazarit in Judeae, ubi una die tris millia hominum, altera autem die quinque caepit. Simile fecti in Caesarea, atque Cappadocia. Deinde transferens se ad mare maganum, idest, populum gentium in Antiochia, et in Ipsa Urbe Roma multitudinem bominum extrasit . . . . bonus ppisaror. Nam ejus industria diversae partes Europae adifidem sunt conversae. . .

Veda il Censore a chi più si accosta il Monaco Cesa-

rio: Ad Eybel, o all E. R.?

# STRFANO DI PARIGI

Laun. n. 39. " Stephanus Parisienisi Epiteopus , et Faculus , Theologue in literia, quas in gratiam doctrinae Sancii Tho-,, mae avad Gentiliacum scripserunt Aano Christi 1315. Ini., itin n. ext hujusmodi, quod datem fact D'uleratis praesentes literas inspecturis, stephanus permissione Divina. Parisiensis Episcopus salutem in Domino omnium Saluatore. Et paullo post: Nos attendentes cum eis (Sacrao Theologieo Doctoribus) quod Sacrosancta Romana Ecclesia Mater omnium fidelium, et Magistra fidei, et veritatis in firmissima Petri Christi Vicarii confessione findata ec. 3. Ad petram quam confessus est Petrus, atten-3 flont 3.

Stefano, ed i suoi Teologi professano apertamente essere la Chiesa Romana Maestra di fede, e di verità, inquanto fondata sulla fermissima confessione di Pietro Vicario di Cristo. Dimando persanto a Launojo, se vuole, o non vuole, che l'invariabile fermezza di questa Confessione si abbia stabilita nella Chiesa Romana ? Se la tiene per istabilita nella Chiesa Romana, dunque sta nella Chiesa Romana quella fermezza di confessione, che è , secondo lui , la pierra , su cui è fondata la Chiesa. Se poi vuole, che dalla Chiesa Romana possa disgiungersi l'invariabile confessione della fede, dunque stoltamente avrebbero concluso Stefano, ed i suoi Teologi, che la Chiesa Romana sia Maestra di fede, e di verità. perchè fondata sulla fermissima Confessione di Pietro Vicario di Cristo, giacchè potendosi questa fermezza disginugere dalla Chiesa Romana, ne potrebbe dirsi la Chiesa Romana fondara su di essa, ne per quella fermezza siccome separabile dalla Chiesa Romana, si verificherebbe, chiesa Chiesa sia Madre de fedeli, Maestra di fede, e di verità; siccome professano il Vescovo, e li Teologi di Parigi : Le lettere de' quali pertanto non solo non favoriscono, ma anzi contraddicono apertamente l'intento di Launojo.

Nè si capisce che pretenda egli concludere dal principio della lettera, c'hei rinorta qual trarto conducente al proposito: " Initium est hujusmodi quod ad rem facit s Stephanus permissione Divina Episcopus Paristenia ec. Sarà
forse perchè dopo il permissione Divina non vi si legge,
Apostolicae Sedis gratia. Ma indovini chi può, come ad
rem faciat l'ommissione di quella clausala per dilucidare a
chi si riferisca la voce pietre in senso di Siefato, e de suoi
Teologi. Può confacenti potranno sembrare le parole, che
seguono immediate nel tratto allegno da Launojo, alle quali
ha stimato bene di sostituire l'opportuna sigla dell'ec., Ad
, quam ( Romanam Ecclesiam ) velut ad universalem regu, lam Gattolicae veritatis pertinet approbatio, ex reprobatio

,, doctrinarum, declaratio dubiorum, determinatio tenendo-

# ALFONSO TOSTATO DETTO L' ABULENSE .

Laun.n.40 ... Alphonsus Tostatus Abulensis Episcopus in Cap. , 16.Matthaei, quaest. 67. Quaeretur, cum Christus dixit . , super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, quae sit , ista petra? Aliqui dicunt, quod sit Petrus. Et istud di-, ctum pluribus refellit. Alii dicunt et melius, quod pe-. tra . super quam fundatur Ecclesia, est Christus, scilicet , super hanc petram, idest, super petram, quam confessus , est, aedificabitur Ecclesia. Et paullo post. Alii dicunt et adhuc melius, quod petra non accipitur hic pro Petro, nec ,, pro Christo, sed pro confessione fidei, quam Petrus fe-2, cit . Ecclesia enim in fide fundatur, et fides vocatur petra. , quia solida manet. Nam postquam coepit fides, semper mansit, et hoc, quia Christus oravit, ut nonquam defi-, ceret fides Ecclesiae . Et ita Christus dixit Petro : Super , hanc perram, idest, super hanc petram confessionis tuae, quia tu dixisti : Tu es Filius Dei vivi, et ru es Christus, et ista fides et semper manebit in Ecclesia, et super eam , fundatur Ecclesia ...

Il passo quanto alla sostanza è trascritto fedelmente, cosicche nel numero di 44. fra Padri, e Trattatisti Ecclesiastici è finalmente riuscito a Launojo il produrne uno alme-110, che non senza ragione può citarsi a favore della terza sposizione contro la prima. Non perciò si ha da credere, che l'Abulense la dia vinta a Launojo, ed a suoi aderenti. Sostiene egli bensì come migliore l'interpretazione, che la voce pietra riferisce, non a Cristo, non alla l'ersona di Pietro, ma alla fede, o confessione di Pietro : E fin qui pare, che favorisca l'intento di Launojo. Ma qual è questa fede, o confessione, su cui vuole l'Abulense, che sia fondata la Chiesa ? Risponde egli , nè so quanto siono per contentarsene eli Avversari, ch'Ella è quella fede, che è predicara dalla Chiesa Romana, dal Pontefice Romano, che è il Pastore universale, ed a cui in tal qualità debbono tutti li Fedeli conformarsi . Chiaro è il di lui sentimento su questo stesso Capo 16. di S.Matteo, Quest. 56. Quare Christo interrogante nunc quem dicerent ipsum Apostoli, respondit solus Petrus, In quo ostenditur, quod unica est fides Ecclesiae . Ivi Tom. XIII.

adunque tra le ragioni, che adduce a dichiarazione del quesito, dice in quinto luogo: Quia cum Petrus esset futurus Pastor, et populus debet tenere talem fidem qualem Pastor confitetur, et Petrus futurus erat universalis Pastor : Voluit Christus , quod confessio fidei esset per Petrum soluin, ut innuatur, quod talis fides tenenda est qualem praedicat Romana Sedes, quae est Caput, et Mater Ecclesiarum, cui Petrus praefuit . E qui auche apparisce, onde ripete l'Abulense l'unità della fede nella Chiesa; cioè da questo, che dovendo il Popolo confessare la fede, che è confessata dal Pastore, essendo Pietro il Pastore universale, così la fede della Chiesa è quell'una fede, che è predicara dalla Sede Romana, Capo, e Madre di tutte le Chiese, per essere la Sede di Pietro, Aggiunge una settima ragione collimante allo stesso sentimento: " Septimo fuit ad praemium non dividendum. Christus enim pro ista con-, fessione daturus erat praemium, sicut apparet in Petro, cui a dixit ista quae habentur in littera, si autem omnes confi-, terentur hoc, vel nulli Christus daret praemium, vel daret " omnibus, et tamen non decebat dari omnibus, quia da-, bat hic claves Regui Coelorum, quae a principio non debuerunt multis simul promitti, sed uni, ideo debuit unus a confiteri, ut illi uni posset dari, vel promitti istud prae-" mium, quod in primo factum est ". Il premio della confessione fu promesso, e dato a quel solo, che solo confessò, cioè il primo fra gli Apostoli; e questo premio è quello, che si contiene nella lettera Evangelica, Tu es Petrus, et super hanc petram ec. Lettera pertanto, che diretta fu al solo S.Pietro , che solo confesso.

Ho detto che il passo dell' Abulense è, quanto alla sosanza, trascitto fedelmente de Launojo, non è però che da Uomo leale non si dovesse aspettare una più scrupolosa onorata esattezza. Così da principio si riporra il Testo dell'Abulense: "Quaereur cum Christus dicir super hane petram aedinicabo Ecclesiam meam, quae si petra ista ? Aliqui dicunt; quod sit Petrus ". E quì ex abrupo soggiunge Launojo-Et issud dictum pluribus refellite. Pure non era dargliarsi affatto la continuazione del discorso: "Aliqui dicunt quod sit "Petrus, scilicet, quod super illum fuit aedificara Ecclesia, pides, ippe fuerti fundamentum Ecclesiae, unde ei date "saut Claves, quae sunt Ecclesiae. Sic dicit Hieronymus, secondum autem mierophoram petrae recte dicitur ei, ae-"dificabo Ecclesiam meam super te. Sed dicendum quod acDa questa prima tagione, qua istud dictum refellit . chiaro apparisce, che Tostato intendeva ivi ragionare della pietra principale, del fondamento principale, del Capo principale della Chiesa, che è certamente Cristo solo. Altrimenti converrebbe dire, che secondo Tostato la denominazione di fondamento non potesse applicarsi agli Apostoli contro l'espressa testimonianza di S.Paolo, e di S. Giovanni . Inoltre non vuole Tostato, nè può negare essere Pietro vero sebben seconderio. Capo della Chiesa, dopo aver detro, che la Sede Romana è Capo delle Chiese, perchè ei pracfuit Petrus, che fu costituito da Cristo Pastor universalis. Il che ripete ancora, quest. 68: " Secundo, ut ostendatur ex hoc, quod Chri-., stus dahat Petro quoddam nomen officii, principatus prae-, lationis. Fuit enim universalis Episcopus, et convenienter , hoc designatum est, vocando eum Petrum , . E appresso: . Ille ergo qui pracest omnibus manentibus sub hac petra , fidei Christi convenienter dicetur Petrus, sed Simon pri-, mus Apostolus constitutus est universalis Episcopus, et .. maximus omnium Episcoporum; ideo ipse convenienter Pe-, trus dictus est ....

Quanto alle altre ragioni, per le quali issud dictum refellit, si vede che quest' riguerdano l'ietro, ed i Rommi Pontefici nella loro qualità di persone particolari, anzi che considerate secondo la rappresentanza, ed il ministero che sosengmo di Pastori universali, sotto la quale percogativa i Fedeli debbono professare la fede, che è predicata dalla Sed Romana, Copo di tatte le Chiese, cui praefitit Petras, come ha detto sopra l'Abulense. E quindi è che ripetendosi l'unità della fede della Chiesa, da questo chella è la fede confessara da Pietro, e predicata dalla Sede Romana, ne segue, che, siccome la fede della Chiesa non poctat deficere, così neppure può deficere nella Sede Romana la prediczione della eneppure può deficere nella Sede Romana la prediczione della

fede confessata da Pierro: Essendo pertanto questa confessione immobilmente raffermata nella Sede Romana, se la Chiesa è fondata su di essa confessione, dee per necessaria conseguenza dirsi fondata su quella Sede, in cui è immobilmente fissata la confessione, che è fondamento della Chiesa; talchè l'Abulense torna senz'avvedersene a quella prima sposizione; che intanto si è preso ad escludere, inquantoche non fu da esso rimirata nel suo giusto aspetio.

E hen anche può fare qualche maraviglia, che dopo avet detto da principio, che solus est Christus fundamentum venga poi a volere stabilire in progresso, che , Alii dicunt et a adhuc melius, quod petra hic non accipitur pro Petro, nec . pro Christo . . . . Et hoc est convenientius dictum quam , quod accipiatur pro ipso Christo : nam tunc aedificaret su-" per seipsum, et non est convenienter dictum, quod Ec-, clesiam super se medificaret, quia tunc non medificaret ipse sed alius super eum . Secundo quis dicit Ecclesiam meam, n et tamen si ipse esset fundamentum, non diceretur Ecclesia " ejus : porius ipse esset aliquid Ecclesiae .. Ragione che verrebbe ad escludere da Cristo l'essere di fondamento, ch' egli stesso riconosce in Cristo solo, e che realmente trattandosi di fondamento principale, non conviene, nè può convenire che a Cristo.

Che se in tutta questa spiegazione non è sempre l'Abulense perfettamente consentanco a se stesso, sembra ciò essere avvenuto, perché più che alle autorità siasi talvolta appigliato a certe analogie di convenienze, quali se le andava

egli col suo ferace ingegno figurando.

# IUDOCO CLITTOVEO .

Laun. n. 41. , Judocus Clichtoveus Parisiensis Theologus in , compendio veritatum ad fidem pertinentium contra erroneas , Luthersnorum assertiones , Cap. I. Beatus Petrus postquain Dominum nostrum confessus est filium Dei vivi, non carnis non sanguinis revelatione, sed Dei Patris interna inspiratione hoc a Christo accepit responsum; Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram (soliditatem scilicet et firmitatem confessionis a te prolatae ) aedificabo Ecclesiam meam ...

Non ci è riuscito di avere sotto gli occhi l'Opera di Giudoco Clittoveo, citata da Launojo, bensì abbiamo veduta un' altra opera intitolata Antilutherus , Paris. 1524. Ed in que-

sta senza la briga di cercare nuove opere, ci siamo incontrati in un luogo, l. 2. cap. 3., ove non solo in qualche maniera - ma ben apertamente riferisce Clirtoveo la promessa di Crisio personalmente a S. Pietro: " Undecima ratio. Chri-, stus in Evangelio Beatum Petrum constituit Rectorem prae-, cipuum super toram Ecclesiam, cum dixit : Tibi dabo Clao ves Reyni Coclorum, et quodcunque solveris ec. Quae quien dem verba, sicut et praecedentia: Beatus es Simon Baro jona . . . et ego dico tibi , quia tu es Petrus, peculiari-.. ter et singulatim ad eum solum direxit . Hinc in Beati Po-, tri praeconium vere et pie concinit illi Ecclesia Catholica: " Tu es Pastor ovium, Princeps Apostolorum: tibi traditae , sunt Claves Regni Coelorum , . Se Clittoveo riconosce , che le parole di (risto, Tu es Petrus ec, furono dette al solo Pietro peculiariter, et singulatim, adunque per una pare ritiene la sposizione, che prende la voce pietra per S. Pietro, e per altra parte viene a spiegare il senso, in cui nel passo allegato da Launojo intende essere la Chiesa edificata sulla solidirà, e fermezza della Gonfessione fatta da Pietro, cioè inquanto questa fermezza fu stabilità in lui, e fu per essa costituito principale Pastore sopra tutta la Chiesa.

# Gio. Eckio

Laun. n. 42., , Joannes Ekius celebris inter Germanos Theo, , logus in libri primi de primatu Petri contra Lusherum Gapite 13, Quod addit diversanius supra fidem Petri aedificatam Ecclesiam: Quis ei in hoc repugnat? Quis negat? Quis inficiatur? Ille prodeat, nominet quem hujus dissensorem,.

Gran forza fa Latuojo su questa restimoniauza di Eckio in favore della terza Spozizione, che riferisce la voce pietra non alla persona, ma alla fede di S.Pietro: Che però in questa atessa lettera torna, n. 51., a rimettetla in campo soggiungendo: , Postremo ad annum 1752, Joannes Ekius, eama nemine negari pugnat. Quo temporo, si unquam, dissimulanda si veritas, hane dissimulari oportuir, cum Luther expositionem tertiam in se recipere, aque ex ea, contra Romanum Pontificem ineprissime disputarer. Novertat Christianus ille Doctor veriratem ab ethnico Scriptoro, vocatam esse indissimulabilem, et cum indissimulabili, verirate disserpadum esse. Quo nomine Aulus Gellius in

3, lib. 10. Atticarum noctium Platonem laudavit ". E conclude con fare un aspro timprovero al Bellarmino, petché queeril 1. 1. de Roman. Pontif. C. 10. "D le expositionem tertium hanc reddat odiosam, factioni Lutheranorum addicit, etiamai veterum Patrum testimoniis confirmari posse futeatur.

Oh qui ben si può dire : lacum aperuir , et effodit eum , et incidit in foueam quam fecit . A senite Launojo, chi non crederebbe, che Gio. Eckio, dotto in vero, e celebra Teologo shis talmente adottata la terza Sposizione, chen possa in alcuna maniera trarsi a favore della prima? Ora prodece Gio. Eckio, e venga eggi stesso ad ismentire la nateute

impostura del fraudolenie suo interprete.

Nel libro intitolato: Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos, sorto il titolo, de primatu Sedis Apostolicae, et Petri, così dichiara Eckio i suoi sentimenti : " Math. 16. , post Confessionem Petri , JESUS dixit ei: Beatus es Si-" mon Barjona, quia Caro, et Sanguis non revelavit tibi, .. sed Parer meus , qui in Caelis est , et ego dico tibi, quia , tu es Petrus, et super banc petram aedificabo Ecclesiam " meam, et poriae inferi non praevalehunt adversus eam. , et tibi dabo Claves etc. Patet ( soggiunge Eckio ) quomo-" do signare voluit personam Sancti Petri, quia posuit no-, men antiquum Simon , nomen novum Petrus, nomen patris , Barjona . Et demonstrat proprie . Tu es , et super hanc 29 petram exponit Hieronymus, idest super te, et tibi daho . Claves etc. etc. Et per illa verba promissum Petro primatum , testantur Sancti Patres, et super l'etro aedificandam Eccle-, siam . Cyprianus etc. etc. etc. Vide nostto libro primo de primatu...

Basterebbe questo Tesso a far vedere come il Dottore Ekio riconobbe rganat determinatamente la Persona di S. Pietro nella promessa di Gristo, et super hanc petram etc., in virtà della quale davea pertanto, per comune sentimento de' Padri essere la Chiesa edificata sopra Pietro, super te, co-

me espone S. Girolamo ec.

Ma di più rimanda Eckio per più ampia conferma delle se sentimento al suo Tratato de Primatur. In questa eccellente Opera, da cui tratto è il passo allegno sopta, de co opposto da Launojo, si era digità preso Erkio non solo ad esporte, ma anche a provare di proposito la germana, come ei dice, diretta, e letterale applicazione della voce pietra al-

la Persona di S. Pietro . Così I. r. c. 3: , Unde singulariter ", loquitur Petro, Ecclesiam aedificandam super co, et quod " iste sit germanus sensus ex eo ostendo, quia licet et Chri-,, stus sit petra secundum Apostolum, et super eum aed.fi-,, cara est Ecclesia Dei , tamen sensu germano et proprio , intelligi Petrum , ex eo probatur , quotiam cum in Domi-,, no JESU jam velut principali fundamento primario aedifi-, cata erat Ecclesia, ipse enim erat lapis augularis, frustra , in futuro dixisset, aedificabo, sed aedificata est Ecclesia: , porro si de seipso locutas est Christus, quid opus erat revelare Petro, super Christo aedificandam Ecclesiam, cum , jam parernae revelationis etiam Domini JESU testimonio " factus fuisser auditor? Quare proprie verba accipienda sunt, , quod cum Sancrus Petrus tam gloriose fuisset Christum " confessus, volens ei gratiam referre, magnam illam polli-" citationem exhibuit, ut Petrus fururus esset totius Eccle-" siae fundamentum, et sic erecta manet verborum Senten-, tia, Tu es Perrus, er super hanc etc., ut idem demonstre-, tur per re, et hanc, et non distorqueatur textus, quast , quodam aequivoco Dominus JESUS verba sua confuderit, " primo demonstrando Petrum, dein seipsum,

E Gap. 5. dopo avere allegate in prova le teatimonianze di più Padri, sogidange: 3. Esi prasdicii Doctores cuilibet in fideli sufficiant, ut videant litterali intelligentia, auper Peritora edificatama Domino Ecclesian, quare jure Divino, obvinuerit primatum Ecclesiao, praestat tamen adhuc plutes, adducere etc., E qui riferisce altre numerosa testimonianze, che vengono anche da noi riferite, e dichiarate a suoi luoghi. Parimente degno è da notarsi in questo testo dickio, come e la dipendere il Primato di Pietro, dall'essere la Chiesa edificata sopra di esso; e ciò conforme al comune sentimento de Dottori, il quali da quelle parole di Cristo, ett super hanc petram etc. traggono una delle più la minose prove del Primato di pure Divino conferito a Pietro.

Indi Eckio si fa incontro alla eccezione, con cui si tentava di eludere una delle autorità di S. Gregorio; , Qood si , elaberis, quia Gregorius hic pertam dicat soliditatem fidei, , assentior libena, quoniam et Pertus est petra ob soliditatem fidei,. E così anche fu da Eckio prevenuoi IV. Bellarmino nella osservazione sovra riferita, che sendo la Chiesa fondata sopra S. Pietro per cagione della ind-fertibilità della fedo stabilita in lui, idem est dicere super Petrum, et super ejus fidem Ecclesiam esse fundatam. E ciò contucta ragione nella stessa guisa, che il dire per esempio, cho la credenza, che si presta ad un tal Uomo, è fondata sulla veracità di lui, altro non significa, se non che quella creden-

za si fonda nell' Uomo stesso, inquanto verace.

Finalmente c. 13, viene il passo allegato da Launojo, ma nel modo suo solito, cioè colla studiata reticenza delle ultime parole, che ne svelano l'intendimento. Riferiamolo intero : , Quod addit diversarius , supra fidem Petri aedifica-.. tam Ecclesiam . quis ei in hoc repugnat? Quis negat? , Quis inficiatur ? Ille prodeat , nominet quem bujus dissensorem ... Fin qui Lannojo, ma Eckio segue a dire:, Non , ego reperio aliud spud Sanctos Patres, quam quod Christus sit petra. Petrus sit petra, solidiras fidei sit petra, E meritamente congrua congruis referendo si adatta il nome di pietra a Cristo, a Pietro, alla solidità della fede di Pietro, e ciò secondo il senso antecedentemente con tutia chiarezza spiegato da Eckio. Cristo è pietra, anzi è Egli la pierra principale, che tiene da se la sua fermezza. Pierro è pietra, perchè Cristo, che è pietra per virtà propria, il fece pierra per partecipazione, comunicandogli la fermezza della pietra, per farlo un secondario visibile fondamento della sua Chiesa : E perchè Pietro non è pietra, se non a ragione della solidità, stabilita da Cristo in lui nel farlo pietra, questa solidità di fede dicesi anche meritamente pietra; denominazione però, che lungi dall'escludere, appella anzi, ed include l'applicazione diretta, e letterale alla l'orsona di Pietro. in cui fu quella solidità stabilità da Cristo. Un barlume di senso comune, non che la più leggiere instituzione di Logica , basta per far comprendere , che quando un Soggetto è rivestito di una qualsivoglia qualità, le prerogative, che a quel Soggetto convengono in virtà di essa qualità, si attribuiscono indifferentemente tanto al Soggetto, quanto alla qualità, con questa differenza, che al Soggetto si applicano in senso proprio, e letterale, alla qualità in senso figurato. Così per esempio trattandosi di un qualche diritto competente ad un Principe rivestite di Sovranità, si suole indifferentemente denominare un tal diritto, or diritto del Principe, or diritto della Sovranità: ma in così dire, non vi ha uomo sì rozzo che non intenda, che quello che in senso figurato si attribuisce alla Sovranità, si applica per se stesso in senso

proprio alla Persona del Principe, inquanto rivestito della Se-

Ora si compinecia chi legge di riflettere all'artifazio di Launojo nel sopprimete la lutime righe del passo estratto da Ecklo. Era l'intento suo di far prevalere la terza Sposizione alla prima. Buon'argomento gli parve che dovesse riudicire a tal fine la testimonianza di un'insigne Teologo attessante essere satta si comune a suoi cempi quella terza Sposizione, che non si metteva in dubbio da nessuno. E per fate maggiormente risaltare il peso di una siffarta testimonianza, rifiette, che se mai vi fu tempo da dovere dissimulare quella comune applicazione della vocc pierra alla fede di S. Pietro, quello era in cui Lutero sottatta l'avea, e se ne valeva contro il Romano Pontefice: Che ciò non ostante non si era de Eckio voltor scare il vere, per hè quel Cristiano Dottore imparato avea da un Pagano, indissimulabilem esse veri interem, et cum indissimulabili veritate disserentime esse.

Certo è, che ad un tale intento potea molto valere la testimonianza di Eckio, Quis negat etc., 7 Ma però coll'avvertenza di troncare le parole seguenti, che ne disvelano l'intendimento. Christius est petra, Petrus est petra, Soliticas fidei est petra. Con che dimostra Ecko, cone l'arribuzione della voce pietra in senso congruo alla solidità della fede, non pregiudica punto alla letterale attribuzione, che ne fa egli stesso alla Persona di S. Pietro. Resta solo a vedere, come un Cristiano Dottore quale si professa Launojo, potesse scordare la licenza di siffari troncamenti coll'ammase-atramento del Pagano: cum indissimulabili veritate disserentium esse.

Vanamente pertanto vuole fate Launojo un merito ad Ekció di non avere usati dissimulazione su quell'articolo. Niun bisogno vi era di usarne. Ekció sempre conforme as estesto, e alla dottrinu Carolica, non avea che a piprare i soti sentimenti quali crano, per confondere l'erronee asserzioni de Luterani. Dopo aver detto, e provato colla comune de Padri, che la voce pietra in senso germano, proprio, e letterale si riferice alla Perrona di S. Pietro, se gli si oppone, che pur S. Gregorio chiama pietrala Solidirà della fede, et risponde: Assentior Ilbens, quoniam Peruse ces petra do soliditatem fidei. Se si viene a replicare essere la Chiese fondara sopra la fede di Pietro, risponde ciò negarsi da niuno, convenendo tutti nel sentimento de l'Adri, che

Tom. XIII.

Cristo è Pietra, che Pictro è pietra, che anche la Solidità della fede è pietra; dichiarando insiememente il senso congruo, in cui si appropria quella denominazione a Cristo, a Pietro, alla Solidità della fede di Pietro, cioè: A Gristo, come a pietra principale, e tale per virià propria: A Pietro come a pietra secondaria fatta tale da Cristo per la fermezza. e solidità della fede parteciparagli da Cristo: Alla Solidità della fede, come a quella dote, per cui Pietro fu fatto da Cristo pierra della Chiesa. Niuna opposizione vi ha tra queste appropriazioni, anzi l'una chiama, regge, illustra l'altra. Niun motivo potea dunque avere il Teologo Eckio di dissimulare il senso, in cui da niun si negava essere anche pierra la Solidità della fede stabilita in Pietro; mentre ciò non toglieva, che fosse Pietro insiememente, ed universalmente riconosciuto pietra della Chiesa, secondo la diretta, propria, letterale

intelligenza della promessa di Cristo.

Ma, dice Launojo, che Lutero expositionem tertiam in se reciperet. Ciò è verissimo, e fa maraviglia, che dopo una tale confessione, se la prenda egli sì aspramente col V. Bellarmino per avere ascritto quella terza Sposizione alla fazione de Luterani. Ne però Bellarmino punto si disparte da'li sentimenti di Eckio. Tutto sta a distinguere ciò, che da Launojo si confonde malamente. Non consisteva l'errore di Lutero in volere, che la Solidità della fede potesse in certo senso dirsi pietra della Chiesa; Bellarmino stesso confessa, per detto di Launojo, ritrovarsi quella sposizione presso li Padri, e nel Breve medesimo ascritta viene a quella mirabile fecondità delle Scritture, per cui al senso proprio, e letterale si accoppiano altri sensi figurati, e mistici, che sebbene congrui, e consentanci, nulla tolgono alla sussistenza, e forza del primo. Errava pertanto Lutero non in questo che la Solidità della fede possa in senso congruo dirsi pietra della Chiesa, ma che tale debba dirsi ad esclusione del senso proprio, diretto, e letterale, in cui dalla perpetua, costante tradizione de Padri, viene applicata quella denominazione alla Persona di Pietro per la Solidità della fede, raffermara in lui, e nella Sede di lui, a perpetuo sostegno della Chiesa: Errore, che non fu punto dissimulato, ma espreasamente rilevato, combattuto, e vittoriosamente confutato da Eckio, indi dal Bellarmino, e con esso dalla piena de' Teologi Cattolici, nella difesa che fanno del Dogma del Primato contro i Protestanti ; Errore troppo insidiosamente favorito da

Launojo, da Eybel, e da loro fazionari cogli aforzi, che famno, aebbene vanamente, per offuscare la sana Cattolica intelligenza della promessa, che nel Testo Evangelico (Matt. c. 16, v. 18. ) leggesi fatta direttamente da Cristo a S. Pietro (1).

RENATO BENEDETTO .

Vorrassi forse da ciò infrite, che Hento non abbia riconoscito Pietro qual fondamento della Chiesa 3 Ma chi può meglio, the Hento atesso render conto de soci senti menti l'Sentai pertanto come non solo tale il riconosce poto innanti alle parole cirate da Launojo (1.3. p. 337. Colon. 1577.), ma dippiù confiata chi pensa in contrario I vi dunque dopo avere riferito il Testo Evangelico: Super hane per
taram actif cabo Ecclesiam meam, soggiunge: "Quo loco
male intellecto abstututur, qui ex illo colligunt: Papam,
j idest, primum Ecclesias (ministrum, male dici Caput, seu
mandamentum Ecclesiae, quia videlicet (niunti illi) Chiristrus dixit, same Ecclesiae quia videlicet (niunti illi) Chirstrus dixit, same Ecclesiae (niunti munica supra sese, qui est

<sup>(1)</sup> Riprova Bohemeto (Jur Paroch, Ser. 8, c. 1. §. 1. ) I impegno de Pontefiel (neme con cui de Protestani inatsi sono i Caroliei ) a voler che nel pesso di S. Matt. c. 16, S. Pietro si stato presecho da Cristo ad esser fondamen o della Chiesa: . Hone locum
11 contra avusa Pontificiorum, finedamenum Ecclesiae Petrum statum11 timm, soile ser Patrum dietis defendit M. Ade Dominis ecc., Chi
12 rotsvanti vire taccias qual etrore del partito Pontificio, cio
13 della comunazia del Cattolici )

" petra. Nam manifestum est ex littera ipsa Christum pro-" misisse beato Petro privilegium, et officium excellens in sua Ecclesia in compensationem confessionis, quam fecit , de ejus Divinitate, humanitati personaliter, et inseparabi-" liter conjuncia. Quorsum enim adjunkisset, se ipsi datu-" rum Claves Regni Coelorum? Et si igitur solus Christus , vere , et proprie est Ecclesiae Caput, et fundamentum, " qui eam suo sanguine lavat, et purificat, quique ipsius unicus est Sponsus, et eamdem suo spiritu fovet, et omnin potenti virtute sustiner, et firmat; tamen cum in Caelos " conscenderit, nec visibiliter in ea nunc aliquid ministret. ,, operae pretium et necessarium est, in ipsa esse aliquem Ministrum visibilem, qui ejus vices suppleat, et homini-" bus corporatis corporaliter, et sensibiliter Divina, et Sa-" cra, per corporata, et sensibilia ministret. Talis fuit primus beatus Petrus, cui etsi reliqui Apostoli in Apostola-, tus vocatione, et Verbi Dei praedicatione pares erant, ipso n tamen in regenda Ecclesia inferiores fuerunt .... In Ec-" clesia igitur ex ordinatione Christi, quae est ordinatis si-, ma, est quidam primus, et praecipuus Minister ejus Vi-, carius, quem qui non agnoscunt, Christum, qui hancipsi " delegavit potestatem, recte agnoscere non possunt " .

Ecco come Renaro riconosce apertamente in Pietro, e nei Successori di Pietro la qualità di fondamento della Chiesa, per avere Cristo specialmente dirette ad esso le parole; Et super hanc petram etc. et Tibi dabo Claves etc. in ricompensa della confessione fatta da lui. Dal che deduce anche le prerogative del Primato, tra le quali rileva questa, che nel regime della Chiesa erano gli Apostoli inferiori a Pietro. E seguendo a dichiararle comprende in esse la dipendenza. in cui debbono essere i Fedeli verso il Romano Pontefice come anche la missione, che da esso prender debbono i Pastori delle Chiese . Così pag. 341: ., Nec sane illis calculum , meum addiderim, qui affirmarent Episcopos nostros, non , a Papa, sed a solo Christo immediate mitti, et pendere. " Etenim si unus non sit in Ecclesia Minister, cui omnes ", obediant Christiani , et a quo reliqui Christiani mittantur , . et dependeant , non satis video , qua ratione Ecclesia Ca-, tholica una possit dici . . . . . . Habeto ergo ex hoc lo-, co, beatum Petrum appellari petram, propter firmitatem, , et constantiam, sive etiam permanentiam verae fidei in Ec-,, clesia ab ipso fundata . Quod enim fundatur super firmam , Petram, perpetuo manet, Marth. 7. Ideo cum de Ecclesia Chri-, sti fundanda agitur, semper petratum fit mentio, et Chri-, stus ipse ejus verum fundamentum tam saepe dicitar lapis, aut petra.,

E riguardo alla podestà delle riserve, e alla dispensazione delle Indulgenze , l. 4. c. 4. pag. 847.; Quo docetur ad Summum Pontificem spectare Indulgentias conferre, dice il citato Teologo: " Quum indulgentias concedere nihil sit , aliud quam animam ligatam vinculo peccatorum, et obli-21 gatam ad poenam satisfactoriam pro dimissis peccatis de-, biram ( nam purgatorium, satisfactiones, et indulgentiae , hinc maxime pendent, quod remissa peccati culps, rema-, net poena exsolvenda, quae etiam peccatum dicitur ) sol-, vere ex concessa Clavium potestate, quis potius thesau-, rum Ecclesiae dispenset indulgentias conferendo, quam Pon-, tifex Romanus ( qui potest etiam, quas ipse communiter a largitur indulgentias consequi, et lucrari ) Christi Jesu Vi-, carins , Beati Petri Successor , Caput Ecclesiae , cui Claves , concessae sunt , cum universali Ecclesiae cura , et regimin ne , ut scribitur Matt. 16. et Joan- 20. atque 21.7 Non er-, go quilibet Episcopus aut simplex Sacerdos potest indul-" gentias ( quae sunt actus jurisdictionis ) conferre : quia " videlicet per illa verba, quorum remiseritis peccata remit-, tuntur eis ( quibus maxime fundantur indalgentiae ), alit ,, non receperunt porestatem nisi sub moderatione beati Pe-.. tri . Igitur guemadmodum propter plenitudinem porestatis , Papa Beati Petri Successor potest reservare absolutionem , aliquorum peccatorum , sic etiam collationem indulgentia-, rum, idque maxime cum distributio bonorum communium , totius Ecclesiae pertineat ex ipso rerum ordine ad illum, " qui sub Christo praeest toti Ecclesiae, quam per illum , ipse gubernat, et dirigit ( visibili Ecclesiae visibilem Mi-, nistrum convenienter destinando ), qui pollicitus est se n cum ipsa fore omnibus diebus usque ad consummationem . Saeculi ...

### SUPPLEMENTO

Alla Classe de' Padri , e Trattatisti Ecclesiastici .

Eccone giunti finalmente al termine dell'Analisi, che costretti fummo d'imprendere de sentimenti de 41. Padri, e Trattatisti Ecclesiastici allegati da Launojo nella sua terza Glasse. Crediamo aver soddisfatto al nostro impegno di mostrare la troppa fiducia dell'Autore delle Riflessioni, nell'accertare che per quanto siansi lene, e rilette le Opere tutte. che abbiamo, di que' 44., ch' ei fa tutti indistintamente Padri, e Santi, non siasi finora incontrato luogo alcuno nella maggior parie, in cui possa dirsi indicata in qualche maniera, non che apertissimamente la spiegazione della voce pietra per la persona di S.Pietro. Crediamo anzi che dall'Analisi , che ne abbiamo farra , sia in contrario quella spiegazione per apparire apertissima nella maggior parte, e pressochè in tutti quelli, che dirsi possono Santi Padri, e indicata anche più che in qualche maniera nel rimanente de' Trattatisti Ecclesiastici. Ma quanti altri possono a favore della medesima spiegazione prodursi, e Santi, e Donori, o dimenicati da Launojo, o per vero dire a bello studio preteriti ! Abbiamo da principio avvertito, come avendo egli sotto gli occhi il Tesoro Cattolico di Judoco Coccio, ne trasse quel solo passo dell' Eusebio Alessandrino, che sembroch favorire la sua causa, e dissimulò le tante altre luminose testimonianze de' Padri, e Donori Greci, e Latini, nelle quali la spiegazione della voce pietra per S. Pietro, si presenta apertissima. Di troppo verrebbe a crescere lo spicilegio sopra la messe, quando iuni si dovessero raccogliere gli Scrinori Ecclesiastici , li quali nel difendere il Dogma del rimato contro i Novatori, ne trassero tra gli altri un invincitile argomento dalla promessa fatta disenamente da Cristo a S. Pietro, nel dirgli Tu es Petrus ec., applicando in tal guisa direttamente la voce pietra al Santo Apostolo. Qui ne bassi di supplire in qualche modo, come abbiamo promesso, alla supina, o affettata trascuranza di Launojo, con produrre un saggio di quelle testimonianze traite, sia dallo stesso Indoco Coccio, e dalle altre più accreditate Biblioteche de l'adri , sia anche dalle Opere pubblicate a parte de'medesimi Autori : onde viemaggiormente appaia quanto comune sia sen pre stata nella Chiesa una sposizione, che sola conosciura da principio pel corso di quantro Secoli , conservata inviolabilmente nella Tradizione della Sede di Pierro, confermara dal consenso, e dalle acclamazioni di più Concilj Generali, promulgata dalla cospirante predicazione de Santi Padri, ed inserita fra i rud menti della Dottrina Cristiana nella Universalità de Catechismi, dee a buona equità riguardarsi qual parte del sacro Deposito consegnato dagli Apostoli alla Chiesa, da Cristo agli Apostoli.

#### S. IPPOLITO VESCOVO, E MARTINE

Oratione de consummatione Mundi (apud Goccium):

"Princeps Petrus fidei petra, quem beatum judicavit Chri", stus Deus noster, ille Doctor Ecclesiae, ille primus Di", scipulorum, qui Claves Regui habuit ec.

#### FIRMILIANO VASCOVO DI CASARRA

Epist. ad Cuprianum presso Labb. Tom. 1. col. 771. Edit. Ven. Nell' ingiusto rimprovero , che non si asiiene di lanciare contro il Papa Santo Stefano, attesta però, come questo Santo Pontefice de Episcopatus sui loco gloriatur, et se successionein Petri tenere contendit, super quem fundamenta Ecclesiae collocata sunt . . . . Stephanus qui per successionem Cathedram Petri habere se praedicat, nullo adversus haereticos zelo excitatur. Ben si sa, che niun conto si può fare di quelle invettive, dettate dallo spirito di errore, da cui offuscato era in quel tempo Firmiliano nella causa de'Rebattezanti : ma mostrano insieme come il Santo Papa Stefano non tralasciava di predicare la preminenza della sua Cattedra, come Cattedra di S. Pietro, su cui fundamenta Ecclesiae collocata sunt. Estbbene Firmiliano inveisca contro la persona di Stefano, non si oppone però alle prerogative, che il Santo Pontefice predicava come proprie della sua Sede .

# S. GIACONO DI NISIBI

Confessore nella persecuzione di Massimiano, l'uno de' Padri del Concilio Niceno, cognominato il Sapiente.

Respons. ad Epist. Sancti Gregorii Illuminatoris (Galland. Tom. 5. p. 111. n. 13.): "Et Simon, qui petra vocatus." est, propter sidem suam merito vocatus est petra 32.

### S. SERAPIONE DI THEUES

Ordinato, e lodato da S.Atanasio, caro a S.Antonio, detto Scolastico per l'eleganza dell'ingegno.

Lib. Adv. Manichaeos. (Galland. T. 5. p. 52. n. 23.); "Eo usque progressus est (Petrus) ut audiret, Tu es Simoa "filius Jonee, tu vocaberis Cephas, quod nomen significat "Petrum, ut audiret, Tibi dabo Clawes Regni Coelorum.

### S. GAUDENZIO DI BRESCIA.

Bibliot. di Combef. T. 7, p. 202. Rilevando il Santo i particolari pregi, e distintivi di S. Pietro, e di S. Paolo, riguardo al primo ripotta la promessa fattagli da Cristo: Tu es Petrus, et super hanc petram ec., riguardo al secondo, ciò che di lui diese Cristo ad Anania (act. 9-) Quoniam Vas etectionis est hic mihi ec.; e soggiunge: "Super unum "fundatur Ecclesia: Alter pretiosum fidei murum doctrima "sua portat in populo ".»

E appresso: "Quae enim Dei solius propria sunt, tum nempe peccata solvere, tum Ecclesiam tot tautisque procellis, ac flucitius servare illesann, ac demum bominem piscatorem omni rupe firmiorem præestare, toto licet terrarum Orbe impetente, haec se ikii daturum poliicetur, quemadmodum Pater cum Jetemis loquens ajebat: Sicut columnam ferream, et sicut murum caneum pouti te. Sed illum quidem unij gent, hunca auten toti ubique Orbis, Sed illum quidem unij gent, hunca auten toti ubique Orbis,

# S. EFERN SIRO

Serm. de Transfig. (Bibliot. Combef. T. 7. p. 583.) Sulla proposta di S. Pietro: Bonum est nos hic este ec. introduce il Signore a rispondete: "S bic mauserimus, quue di civi di cumpando fient? Ecclesia quomodo aedificabitur? "Claves Regni Coclorum quomodo a me accipies? quem ligabis, quem solves? ". . Simon missas est ad fundanda di mi Mundo Ecclesiam, et vult facere in monte tria ta"betrancula "betrancula "

#### S. ASTERIO VESGOVO DI AMASEA

Homil. in Sanctos Principes Apostolorum Petrum, et Paulum. In fine del Tom. I. dell' Opere di S. Prospero. Ediz. Ven. 1747. , Quin et rursum Unigenitus, uti Sacris . Evangelii libris conscriptum est , Petrum , Ecclesiae fundamenium dicit: Tu es Petrus, et super hinc petram ae-.. dificabo Ecclesiam meam . . . . sed et simili quoque , Salvator noster appellatione (fundamenti) primum suum , Discipulum honestandum duxit , nommans fidei petram . ( Notisi , come l'espressione fidei petra , applicata dagli antichi a S.Pietro, è presa in senso di fondamento della Chiesa ): " Per Petrum ergo, verum ac fidelem pieta is Doctorem effectum, Ecclesiarum stabilis inflexaque firmitas consistit .. . E appresso : .. Cum ergo Salvator sponte assumpta morte humanum genus sauct ficaturus esset , ceu peculiare a quoddam depositum, ac peculium, universalem ac orbe , toto diffusam , Viro huic commendat Ecclesiam: ubi cum , tertio interrogasset illud : Amus me ? Cumque is multa alaoritate singulis interrogation bus totidem professiones adjecisset, mundi curam accepit; velur unum gregem, unus , Pastor : quibus andivir : Pasce Agnos meos , fereque sui o loco dedit Dominus fidelissimum Discipulum, in Patrem, . Pastoremque, ac Magistrum, ils qui essent accessuri ad " fidem " . Potea Bellarmino dite di più ?

# S. ZENONE DE VERONA

Serm. de Circumcis. apud Coccium lib. r. e Tract. rg. Edit. Baller. n. 8: ., Non sine ratione Simoni, super quem sedificavi Ecclesiam Christus, Petrus momen impoenit o. Lo stesso ripere il Santo (1.2 Tract. rg. de sommio Jacob. 2. Lo stesso ripere il Santo (1.2 Tract. rg. de sommio Jacob. commo Jacob. c

Tom. XIII.

#### S. PACIANO DI BARCELLONA

Epist. 3. ad Sympronianum (apud Gocciam):, Ad Pe-5. trum locatus est Dominus: ad unum ideo, ut unitatem 5. fundaret ex uno: mox idipsum in commune praceipiens 5. qualiter tamen ad Petrum incipit: Et ego tibi dico, in-5. puic, quia tu es Petrus, et super istam petram aedificabo 5. Ecclesiam neamec.

S. NILO ABATE

Epist, ad Eusebium ( apnd Coccium ): "Ut cerni po-,, test in Petro primo lapide Ecclesiae, qui positus est post ,, poenitentiam, vertex, Caput, et fastigium Chori Apostonlorum,...

Epist. 98. (Bibl. Lugd.): "Recordare sodes verbo-, rum Servatoris dicentis; omnia quae habet Pater mea , sunt . . . . Et tibi, Petre, do auctoritate mea Claves , Regui Coclorum ,.

S. PAGLING

Epist. 4. ad Severum; "Petra est Christus; Bibebant " enim de spiritali sequente eos petra; petra autem era " Christus. Eisam discipulo sou bujus vocabuli graisan non " negavit, cui dicit: Super hanc petram aedificabo Ec-" clesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adver-" sus seam. "

PAULO ORUSIQ

Lib. Apologet. cont. Pelagium (Galland. Tom. 9, pag. 157. n. 23.): ,, Petrus diligit Christum ..... testimonio dilectio-,2 nis Domini nunc petra fundamenti Ecclesiae constituitur 2, .

# S. Ennodio di Pavia

Apolog. pro Synodo (apud Sirmundum T. r. ); "Replica-"bo uni dictum: Tu es Petrus, et super hanc petram "aedhificabo Ecclesiam menun: et quaecunque solveris su-"per terram, erunt soluta et in Coelo. Ex rusus Sauctotum voce Pontificam diguitatem Sedie ejas factan too "Othe venerabilem, dum illi quidquid fidelium est, ubique "submittitat, dum totius Gropotis Caput esse designatur, "

#### ANASTASIO SINAITA

Quaest.51.(Bibl.Lugd.):,,Petrus Apostolus vocabatur Simon.
Dominus autem ei dicit: Tu vocabetis Cephas, quod interpretatur Petrus, quoniam erat dicurus: Tu es Petrus, et
y super hanc petram sedificabo Ecclesiam meam

### Possesson Vascovo Affricano

Nell'Epistola, o relazione, qua consulit Pontificem (Hormisdam) de Fausti Episcopi libro (Labb. Tom. S. Col. 661.):, Qui enim majorem circa subjectos solicitadimem geniri, aut a quo magis est nutantis fidei stabilitas expectam-, da, quam ab rijus Sedis Praeside, cujus primus a Chrinsto Rector audivit: Tu es Petrus, et super hanc petram ec. ?

## STREAMO DE DORA

Libel. letto nel Concilio Romano sotto S. Maetino I. ti-ferisce, come il Sauto Patriarea di Gerosolima Softonio il condusse sul Galvario, e pel Sangue di Gesi Cristo ivi sparso lo astrinse cou inviolabile vincolo a doversi potrare in Roma con ogni sollectudine, per implorare dall' Apostolica Sede il desiderato appeggio alla Fede periclitante in Oriente per le novità di Teodoro di Phatsu primo Autore dell'Eresia de'Monotchiri. "Quantocius ergo de finibas tertae ad termino, nos rjus deambula, donec ad Apostolica Medem, ubi Orandocius del periodi del Monotchiri per le del proposito del Monotchiri per le del proposito del Patria primo del Patria primo securi del periodi del periodi del proposito d

# S. MASSIMO ABATE, E MARTIRE

Epist. ad Marinum Diaconum ( spud Baron. an. 648. );

" Ab initio enim adventus Incarnati Verbi universae ubique
p, terratum Christianarum Ecclesiae a Sancta Romanorum Ecclesia originem habuerunt, fundamentum solidum, et maximum, contra quod portea inferi jullo pacto pravedamu

juxta ipsiusmet Salvatoris promissionem, ut habeat Claves

, scilicet Orthodoxae fidei, et confessionis, et aperiat illis, , qui ad hanc ipsam Romanam Ecclesiam cum pietate acce, dunt ec.

#### S. ALDREMO

a cui pietà, e dottrina è da molti celebrata, e spezialmente dal V.Beda (presso Natale Alessandro Epist. 44. tra l'Epistole di S.Bonifazio di Magonza, Bibliot, Lugd. Tom. 13. Geruntio Regi, simulque cunctis Dei Sacerdotibus per Domnonia conversantibus etc. ): " Petrus namque Dei Filium , beata voce confessus audire meruit : Tu es Petrus, et su-, per hanc petram etc. et tibi dabo claves Regni Coelo-, rum etc. . . . . . et si ipse potestatem ligandi , atque , Monarchiam solvendi in Coelo, et in terra, felici sorte, », et peculiari privilegio, accipere promeruit ..... frustra de " fide Carholica inaniter gloriatur, qui dogma, et regulam , Sancti Petri non sectatur . Fundamentum quippe Ecclesiae , principaliter in Christo, et sequenter in Petro collocatum " nequaquam ingruentibus tempestatum turbinibus nutabunn dum vacillabit, ita Apostolo promulgante: fundamentum , aliud nemo potest ponere praeter id, quod positumest, , quod est lesus Christus . ( Ecco il fondamento principa-", le ) Petro autem veritas ita privilegium sanxit Ecclesiae : " Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Eccle-, siam meam ... ( Ecco il fondamento secondario ) E qui si osservi usata senza scrupolo da S. Aldelmo quella voce di Monarchia odiosa cotanto a nostri Avversari; Odio per altro irragionevole; imperocché se colla voce greca di Gerarchia si esprime la costituzione del Sacro regime stabilito nella Chiesa, e se in questa Gerarchia vi ha un solo Supremo Capo, come non può negarsi senza offesa del Domma, non può la Supremazia di quel solo Capo denominarsi più convenientemente, che colla voce di Monarchia corrispondente all'altra voce greca di Gerarchia. Osservò Valafrido Strabone ( de Rebus Ecclesiasticis c, 31. ) questa corrispondenza tra la temporale Monarchia de'Romani, e l'apice della Spirituale podestà in tutta la Chiesa, cui è sollevato il Sommo Pontefice nella Sede Romana; , Sicut autem gens Romanotum totius , Orbis Monarchiam tennisse fertur : ita Summus Pontifex , in Sede Romana, vicem Beati Petri gerens, totius Eccle-" siae apice sublimatur., . Anche S. Lorenzo Giustiniano Patriarca di Venezia ( de Obed. c. 2. ) : , Hujus siquidem Apo, stelicae Sedis Arcem, hujusque Catholicae Ecclesiae Mo, narchiam Apostolus Petrus primus accepit, quando Dei Filium esse Dominum nostrum Jesum Christum confessus est dicens: Tu es Christus Filius Dei 3, .

### S. GERMANO DI COSTANTINOPOLE

Theoria rerum Ecclesiasticarum (apud Coccium);
, Vertex enim, Ornatus, et Corona duodecim lapillorum
, Apostoli sunt: Petra vero Sanctissimus Apostolus, primus
, Hierarcharum Christi

#### S. TROPORO STUDITA .

Epist. ad Michaelem Imperatorem (apud Coccium):, Si vero aliquid dubitare, vel non credere videtut vestra Divinu Magnificentia, ejus rei explicatio pie est postulanda; Magna et a Deo firmata manus vestra, ut publicae cupit da utilitatis, jubeat a veteri Roma capero declaracionem, ut a principio a Patribus nostris est traditum. Ea, o Christi initiator Imperator, inter omnes Ecclesias Dei Summum, et Supremum obdinet locum, cujus Petrus tenuit; primam Sedem: ad quem dicit Dominus: The es Petrus; et super hane petrum etc.

Et Epist, ad Paschalem Papam: ", Audi, Apostolicum, Caput, Pastor Ovium Christi a Deo electi, Claviger Re", gni Coolerum, petra fidei, super quam aedificata est Ec", clesia Catholica etc. "

# S. EULOGIO TOLETANO .

In Memoriali Sanctorum ( spud Coccium ):., Nam et Bes, tas Petrus Princeps Apostolorum, firmissimum Ecclesiae
, Carholicae fundamentum, utpote cui ab ipso Redemptore
, dictum est; Tu es Petrus, et super hanc petram etc.

# AIMONE DI HALBERSTAD

In Evang. Joan. Ibat Jesus in Civitatem etc. etc. (Biblioth. Homil. Lugd. T. 2. p. 716.); Petrus Princeps Apostolorum, constitutus a Domino, cui dixit Dominus: Tu es Petrus

,, et super hanc perram aedificabo Ecclesiam meam, immi-

#### AGOBARDO DI LIONE

De comparatione utriusque regiminis etc. (Biblioth.Patrum Lugd. T. 14.). Dopo avere allegae il passo di S. Lonone: 18 quodi Ipse era, voluiti nominari, dicendo: Tues Petrus etc. prosegue: "Hace bearas Leo, sed et alii multi hujusmodi docentes, ut illius subsilis petrae sempireras soliditas, su-per quam Dominus Salvator noster propriam fundavit Eccisiam a solis ortu usque ad occasum primatus sui api-que su subsilis petrae de la consum primatus sui api-que su subsilis petrae de la consum primatus sui api-que su subsilis petrae de la consum primatus sui api-que su subsilis subsilis subsilis de la consuma que forta del Salvator de suoi Pontefici tiene in tarto l'Orto l'apica de la consuma que subsilis al sempiterna solidità della pietra, in virtà della promessa l'au se Petrus etc.

### FLORO DIACONO.

De actione Missarum ( Biblioth. Patrum Lugd. T. 15. p. 73. Col. 1. ): " Quod vero post generalem Ecclesiae com-,, mendationem adjungitur, una cum famulo tuo Papa no-2, stro, ipsa unitas Ecclesiastici Corporis fortius commenda-, tur, quia Divinae religionis cultum, ut Brarus Leo scri-,, bit, quem in omnes gentes, omnesque nationes Dei vo-, luit graria conservare, ita Dominus noster IESUS CHRIS-, TUS instituit, ut hujus maneris Sacramentum in beatis-, simo Perro Apostolorum omnium Summo principaliter col-" locaret: Atque ab ipso quasi quodam Capite, dona sua vel-" let in Corpus omne manare; ut exortem se Mysterii in-, telligeret esse Divini, qui nasus fuisset a Petri soliditate , recedere. Hunc enim in consortium individuae unitatis as-" sumptum, id quod ipse erat, voluit nominari dicendo: Tu " es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam . " Unde constat, sicut iterum Beatus Papa Pelagius docet, " ab universi Orbis communione separatos esse, qui quali-, bet dissensione inter Sacra Mysteria Apostolici Pontificis , memoriam secundam consucrudinem non frequentant .. . Floro con S. Leone, di cui adotta le parole, applica a S. Pietro la solidità della pierra.

#### S. ODILONE DI CLUNI.

Serm. XI. in Vigil. Apost. Petri, et Pauli (Biblioth. Patrum Lugd. T. 17.);, Non est Paulus inferior Petro, quam, vis ille Ecclesiae fundamentum,

#### S. PIER DAMIANO

De Sancto Petro Apostolo Serm. 1. (Biblioth. Combef. T.7.): "Unus est enim , quem praenobilitant singularis Pri-, matus insignia, Clavicularius Regni, Coelorum Lingua, "Fidei fundamentum "

#### S. ANSELMO DI LUCCA

Lib. 1. contra Witbertum, et sequaces ejus: ", Cum enim " Dominus dicat Besto Petto: Thi dabo Clayes Regni ", Coclorum, et super hanc Petram aedificabo Ecclesium " meam, et pasce Oves meas etc.

#### LANFRANCO.

Nella lettera già citata (Tom, prec.p. 78.), seguitando a parlare della Sede di Pietro I., Denique Dominus honorine alloquitur eam in kanaglio dienes: Tue a Petrus e etuper lancetram aethicaba Ecclesiam meam, et portae inferi non
praevaledanta adversus emme ettibi dado Cluwer Regni Coelorum, et quodrunque liguveris super terram erit ligotum et in Coelis, et quodrunque solveris super tertram crit solutum et in Coelis. Quae tametsi de Pastoribus Sanctae Ecclesiae dicta esse credantar, et a quibusdam
Catholicis exponantur, pracipue tamen de Romana Ecclesia intelligenda esse Sacri Canones, et Pontificum Docreta tessinatur n.

# B. ARLESDO

Beatus Aelredus Cisterciensis Abbasin Anglia, pietate, doctrina, mellifius stylo Bernordus alter (così Navida Alessandro Jin Cap. 15, Itaine Prophetene; Hujus Eccle-13, siae primus Princeps Pettus fuit, cui distum est: Suprehane petram acdificabo Ecclesium mean. Es iterum Pasce Oves meas: Et tibi dabo Cloves Regni Coclorum etc. Hace est Ecclesia quan primitivorum Sanctucat Apostolas, cujus plenitudo potessaits, in ipsius Principe primo de Oriente transmigrans in Occidentem, ascoriette Spiritus Sancti in Romana resedit Ecclesia . . . . . Hasc est Ecclesia Romana, cui qui non communicat basreticus est. Illius interest consulere omnibus, judicatodo omnibus, omnibus providere, ad quam in Petro vox ista dirigitur: et ta aliquando conversus confirma fratres ttoro. Quidquid ipsa statuerit, suscipio, approbo quod epprobareris, oc quod damavesti, damo.

#### PIRTRO BLASANER

Serm. 27. de SS. Petro, et Paulo: , Christus Saulum in , Paulum, Cepham convertit in perram. Nam de ipsis quandoque Propheta praedixerat; et vocabit Servos suos nomine alio . Tu es, inquit, Perrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam . Perra siquidem erar Christus : . suumque nomen communicat Petro , ut Petrus petra sit : , Nam sicut a petra sitienti populo aqua in deserto profinzit: ira et a Petro aliis in fide arescentibus, salntiferae fidei confessio emanavit. Christus ascensurus in Coelum Petro suas Oves pascendas, agnosque com misir: arque post parvae naviculae regimen eidem gubernaculum magune navis, "idest totius Ecclesiae Magisterium mancipavit . Petro tanquam optimo dispensatori claves domus suae tradidit. Ju-, stitia Petri tanram judicandi obtinuit potestatem, ut de so ejus arbitrio coeleste judicium pendeat nec a Petri senten-..... tia etiam Angelus appellare praesumat ..... Quaerente " Domino , nunquid reliqui vellent abire , Petrus tanquam pe-, tra Fidei , et publicae veritatis Assertor respondens pro omilbus: Domine, inquit, ad quem ibimus, verba vitae . aeterine habes .. .

#### S. BONAVANTURA

Exposit. Reg. Fr. Min. c. 1:, Pettus a petra dictus, a Domino positus est Ecclesiae fundamentum: Tu es Petrus, es et super hanc petram aedificaho. Ecclesiam meum.

#### GENNADIO PATRIARCA DI GOSTANTINOPOLI

Nella Esposizione diggià cirata per la difesa del Concilio di Fiteize (T. prec.P.2.p., 11c.). Nel Proemio; "Qointum (Caput),
quod Papa sire Summas Pontiex Komanae Sedia Apostolicae,
"Caput est torius Ecclesiae, beari Petri Principis Apostolorum
Successor, et verus Viciarius Domini nostri Jesu Christi. Ecc, clesiae vero adversarii Ecclesiam reprehendunt, quod es quae
vera non sunt, senserit; et decreto prolato Apostolicis,
et robris litteris ea sibi arrogavit: Nobis autem, Ecclesiae
sh ii soppagnatae, naque parrocinari convenit, naque possibile est, cum fortem Advocatum suum babeat Christum
Jesum, et ausam veracem promissionem firmier obineat,
idest quod portae inferi non praevalebumt adversus

E Sect. 1. de quinto Capite : Quad juste , vereque dictum sit, Papam Caput esse totius Ecclesiae Christi., Quid-, nam vero hoc est Ecclesiae Caput, Papae Primatus quemadmodum Sacrae Synodi decretum aperte clamat : Decer-" nimus etc.? Hoc profecto nescio quomodo quis inficiari , possir , cum apertissime Christus , et omnes Doctores manifestius quam si vel tonitruum personaret, hoc ipsum vo-, ciferentur . E dopo avere allegata l'interrogazione di Cristo . Vos autem quem me esse dicitis? soggiunge :.. Tunc , nemo Apostolorum locutus est , quia ipsi aliorum praesi-, des erant, Perrus autem iis, et toti Orbi terrarum prae-, sidebat .... At cum Petrus Apostolorum praeses esset , pro 29 illis affert responsionem . . . . ideo et Salvator ad eum : , Beatus es Simon Barjona etc. ,, (Ecco chiara l'applicazione personale della promessa a S. Pierro ):,, Quis ergo se ... Christianum professus baec abnegabit ?. nisi fotte Christia-29 nismum exurte velit ... Segue di poi a fare la stessa personale applicazione degli altri passi del Vangelo: Rogavi pro te etc., Confirma fratres tuos: Dabo tibi Claves, pasce Oves meas, pasce Agnos meos.

# MISSA SIVE CANON UNIVERSALIS AETHIOPUM

Sacerdos dicit (Bibl. Lugd.): Domine Deus omniporens, , salus animae, et corporis nostri, qui per os Filii tui Uni-, geniti Domini Dei, et Serratoris nostri JESU CHRISTI, Tom. XIII. ,, dixisti Patri nostro Petro: Tu es Petrus, et super hanc 20 petram aedificado Ecclesiam meam, et portae inferi non 20 praevalebunt adversus eam concutiendam, et tibi dabo Claves etc. 5,

#### ARTICOLI DI LOVANIO CONTRO LUTERO

Nell'appendice all'Opera Defens, etc. 1. 1. c. 16. sono registrati li seguenti articoli della Facoltà l'eologica di Lovanio contro Lutero, pubblicati l'an. 1544, per ordine di Carlo V.

, XXI. Firms fide tenendum est unam esse in terris, veram, atque Catholicam Uhrisi Ecclesiam, eamque visibi, lem, quae ab Apostolis fundata, in hanc usque nostram, a actatem perdurans, retinet, et suscipit, quidquid de fide, et religione tradidit, radit, et traditura est Cathedra Perri, supper quam ita Christo suo Sponso est aedificana, ut iniis y quae fidei sunt et religionie errate non possit, ...

, XXV. Certa fide tenenda sunt . . . . quae definita sunt , super fidei , et morum negotiis , per Cathedram Petri , vel , per Concilia Generalia legitime congregata . .

Non ci prendiamo ad esaminare il modo, che tiene l'Autore Defensionis etc. per cludre le conseguenze, che da quegli articoli possono trarsi a favore della infallibità Pontificia, di cui non è intento nostro il trartare in questo luggo. Ma certamente la disgiuntiva Vel apposta nell'Articolo 25, per Cathelbram Petri, Vel Per Concilia Generalia dimostra, che in quegli articoli la Cattedra di Pietro si prende in senso particolare, e proprio per la Sede di Pietro, inquanto è questa contradistina dalla Chicas universale raportesentata no' Concili Generali. Orta di questa Cattedra di Pietro si dica apertissimamente Articolo 21.5, che ropra quella fu da Cristo edificata la Chiesa.

# PROFESSIO FIDEI

Quam Siud, sive Sulaka electus Patriarcha ob Nestorianis ore, et scripto professus est Romae an. 1552. (Bidem ). "Similter scripsic (Nicena Synodo) de Ecclesia Sac., cta Romana, quae est Sedes Petri, quod sir Caput omnium 5. Ecclesiarum: quad donum dedit fipsi Christus per illa versha, quae dixit ad Petrum plantatorem illius, nimirum: "Tu es Petrus, et super istam Petram aedificabo ipsam. Ecclesiam mæum : l'abetus pad posi illa fides, et fece.

# ALANO COPO

Dialogi sex (Antuerpise ex Officins Plantini 1566.)

priano: "Quid de Perti praerogativa spertias dici potuit,
"quam ut diceret, Obristum eum primum elegisse, et su"per eum Ecclesiam suam aedificasse?

E cap. 20. p. 124: .. Observat hic Cyprianus ex Evano gelio varias Clavium tum promissiones, tum repraesenta-, tiones, alteres ad Petrum, et reliquos Apostolos promiscue, alteras ad Petrum solum pertinentes. Communes il-, lae promissiones sunt apud Matthaeum, Marcum, Josunem. Peculiares Petro factse apud Matthaeum , et Joannem. Quas " si diligenter vel ex Cypriano, vel ex Evangelio consideres , videbis conditionem Petri a reliquorum Apostolorum , " non ob ea solum Christi verba, quibus dixit : Petre, oravi pro te, ne fides tua deficiat, et tu conversus con-, firma fratres tuos , et de didrachmate solvendo : Solve . , inquit , pro me , et te , et similia ( quae absque dubio , principatum quendam Petri demonetrant ). Sed ob en potissimum , quae hic Cyprianus magno compendio perstrine git . Plenior est enim Christi et promissio , et repraesenta-, tio, quae Petro facta est: promissio quidem, non tantum an quod soli Petro dictum sit : Quaecunque solveris , aut ligaveris in Coelis ( quae vox singulari numero concenta as est , cum ad omnes promiscue Apostolos loqueretur, quod " diligenter notavit Origenes ), sed quod soli Petro dictum sit a Christo , se Ecclesiam suam super eum aedificaturum, adversus quam portae inferorum nihil valerent . . . Videa-, mus jam, quibus verhis vel erga Apostolos, vel erga Pe-, trum solum usus sit Christus , cum hanc suam promissionem post Resurrectionem ad rem conferret . Petro quidem , , et reliquis Apostolis, miracula edendi, doctrinam Christia-, nam per totum Orbem propagandi, remittendi, et reti-, nendi peccata, et Sacerdotii quoque ordinandi potestatem , dedit. Atque hic quidem, ut Cyprianus ait, omnes Apo-, stoli pares sunt . Sed nulli nisi soli Petro Aguos , ei Oves " pascendi ( quibus verbis totus Christi Grex Petro credi-. , tus est, idque praesent bus ipsis Apoatolis ) potestatem de-, dit. Quae vox non solum docendi, quod cominume erat , omnibus Apostolis munus, sed regendi, aut gubernandi , auctoritatem complectitur. Ut quemadmodum Apostolis , reliquos, ita ipsos Petro, tanquam primo secundum se Ec-" clesiae Praesidi, Christus subjecerit. Nisi forte ipsos neo que inter Agnos, neque Oves Christi ( quae voces to-, tum Gregem indicant ) recenseas .. .

#### MELCHIORRE CANO

ib. 6, loc. Theol. cap, 3. Propos. 1. , Atque idem rursum " ex altero apud Matthaeum testimonio declaratur: Beatus , es, inquit Dominus, Simon Barjona etc., ubi notandum " in primis illud, quod cum omnes Discipuli rogati fuissent, , caeteris tacentibus, unus Petrus respondit . Deinde et il-29 lud adverrendum , quod et nomen Petri antiquum Christus . servavit , inquiens , Beatus es Simon , et Patris etiam no-, men addidit, ne ad Cananacum possent verba referri . No-3, men quoque novum indidit, quod Petro non commune , cum reliquis Apostolis esset, sed proprium. Et ego dico s, tibi , ait , non Joanni , non Jacobo , sed tibi , tu es , non , solum vocaris, sed es Petrus, hoc est saxum. Unde et , Joan. r. Cephas, idest, petra ingens, seu rupis magno fe-. rendo aedificio idonea, a Domino vocatus est. Et super .. hanc petram, inquit, aedificabo Ecclesiam meam, idest , super te , o Petre , ut exponit Hilarius etc.

E dopo avere rammentata l'altra esposizione di S. Agostino . soggiunge : ., At lib. 1. Retract, cap, 21. hunc communem Sanctorum sensum non reprobat. Nec reprobari sane , is poterat, quem non Summi modo Pontifices, verun Con-, cilia guoque probarunt, quemadmodum ex his quae pestea dicemus, perspicuum erit ...

#### LUDOVICO HABBET

De Hierarchia Ecclesiastica cap. 4. 5. 1. ., Unde in sen-" su litterali Vox, petra, ad personam Petri referri debet, , non ad ejus Confessionem : Christus enim manifeste Pe-" trum alloquitur, tu es Petrus, sive, Cephas, et super » hanc petram etc. ubi pronomen demonstrativum, hanc, e demonstrat nomen substantivum, quod praecessit, nempo " Petrum , non Confessionem Petri , aut Christum , cum no-25 mina illa in praecedenti propositione non exprimantur . 20 Quare posterior sensus , quem Sanctus Augustinus hic prae-. ferre videtur (1), non est litteralis, nec vim argumenti , nostri minuit. Fatendum tamen est, orta baeresi Arii, qua 3, negabat Christum esse Patri aequalem, ac consubstantia-" lem l'aires extendisse laudata verba, super hanc petram etc. ad Divinitatis Christi confessionem, indeque duxisse hoc ar-" gumentum. Ecclesia fundatur in fide. et confessione unius. p veri Dei : Atqui ex Scriptura, Matth. 16. Ecclesia fundan ta est in confessione, qua Petrus solemniter professus est , Christum esse Filium Dei vivi : Ergo revera Christus est , Filius Dei naturalis, et consubstantialis, non vere adoptivus . Sed laudati Patres ita Arianos urgent hocce argumen-,, to, ut nihilominus adhaereant genuinae , ac litterali loci il-", lius interpretationi , ut patet ex citatis textibus Sanctorum " Hilarii , Ambrosii , Chrysostomi . Quin Sanctus Leo Serm.3. . in Anniversario suae assumptionis utramque interpretatio-, nem simul conjungit, ac confundit, quia revera Ecclesia , fundatur in fide , seu confessione Sacrosanctae Trinitatis , et n persona S. Petri, sed diverso modo etc.,

# GIUSEPPE BERTIERI AGOSTINIANO

Pubblico Professore nella Università di Vienna.

Per condurre sino a queste ultime età il filo non mei interrotto della fin qui esposta invariabile Tradizione, fia progio dell'Opera il produrre contro Eybel, ed i suoi aderetuti la testimonianza di un illustre moderno Professore, chiamato dal suo merito a più alto ministero. Il Bertieri (Throlog, Dog-

(1) Ciò neppure si verifica , come si è veduto nel T,prec.P.2.p. 139.

met. Pars altera, Vindobonae 1777.) cap. 6. de Christo Legislata. e. dopo aver provata \$, 01., e. 92. l'autorità concedura da Cristo alla Chiesa colla podestà delle Chiavi, di formare leggi concernenti anche la Disciplina, conforme a quanno praticarono gli asessi Apostoli nel Concilio di Gerssolima, soggiunge \$, 98: ", Nihliominus, ut nettus ordo, et , fidei unitas setvaretta. Petro Jonae filio clavium potestate modo singulari detulit, et super ipsum veluti firmam petram Ecclesiam suam aedificatam voluit. Nam ab Angora de l'accidenti d'accidenti de l'accidenti de l'accidenti de l'accidenti de l'acci

E 6. 99: ", Quod porro Christus adpromiserat, amplis-, simam Clavium potestatem se ei elargiturum, atque veluti , supra firmam petram, et fundamentum ab ipso secundaa rium, et ministeriale Ecclesiam suam aedificaturum, post " Resurrectionem suam impertivit " . Pietro è qui detto pietra, e fondamento secondario, e ministeriale, in vittò dell' amplissima podestà delle Chiavi, che in modo singolare gli fu conferita da Cristo. Pierro è dunque pietra, e Capo Ministeriale, inquanto fu da Cristo preposto a reggere la Chiesa, come suo Ministro, e Vicario, e non in questo senso, che tale sia stato costituito dalla Chiesa, secondo la distorta interpretazione degli Avversari; il che vieppiù apparirà dal tratto, che segue: " At vero, quum reliqui adstarent Apostoli, ipsique soli ( Petro ) gregem universum regendi, pa-, scendique potestatem tribuerit , evidens est , jurisdictionem , Petro datam tam amplam fuisse, ut in Apostolos ipsos, ., qui etiam Christi Oves sunt, diffunderetur, Onod non minus primi ministerialis in Petro fundamenti rario exposcit, " et singularis ipsi facta Clavium traditio persuadet . Hanc .. ob causam Apostoli cum Perro veluti Capite suo commu-., nionem retinere, et ab ipsis fundatas Ecclesias edocere, , ut illum Ecclesiae Principem agnoscerent , tenebantur , Se da Cristo ricevè Pietro la giurisdizione sopra gli altri Apostoli , adunque non dagli Apostoli fu costituito Capo Ministeriale sopra di essi, molto meno dalle Chiese, ch'essi fondavano, ed alle quali erano anzi tenuti d'insegnare a riconoscere Pietro qual Capo dato da Cristo alla Chiesa universale .

Così S. 101: , Petrum Apostolis reliquis Praelatum , , necnon universae Ecclesiae Principem fuisse constans est , Patrom Traditio ... In prova riporta l' Autore gran parte delle autorirà prodotte da noi ne precedenti articoli, e conclude : , Manet itaque demonstratum , Petrum ex Christi in-, stitutione Principatum in universa Ecclesia obtinuisse, at-, que in Apostolos caeteros jurisdictione fuisse insignitum . , Neque assertioni detrahitur , quod Patres allata Christi apud Matthaeum verba non una ratione explicent, quidam pe-, trae nomine confessionem fidei, alii Christum ipsum, alii , Apostolos omnes intelligant ; nam timet sensum literalem , 39 secundum quem Petrus designatur . admittunt . . . Hinc " apparet falsum omnino esse, quod in Encyclopedia art. , Pape habetur; verba Super hanc petram ad solam fun-, damentalem Divinitatis Christi veritatem, quam Petrus, alique Apostoli praedicare debebant esse referenda ec. ..

E 9.103: ,, Peculiarie Petro collata potestas primatus dici » consuevit, arque jam Saeculo quinto iisdem verbis ab Au-25 gustino fuit nuncupata, haec vero excellens praerogativa " Christum habens institutorem juris est Divini. At non eum » in finem Petro dedit, ut primus esset inter pares vel in », sola directione consisteret, sed ad unitatem in Ecclesia ser-" vandam, cujus eundem constituit principium, et veluti cen-" trum . Hanc ob causam ipsius muneris erat fidei , morum-, que doctrinam ubique servare inviolatam, invigilare caete-, ris, omnes pascere; cumque praecellentiori, et singulari " penitus modo claves, imperii tesseram acceperit, fit, us » quotquot adverteret a sana doctrina deflectere, modo sa-, cro imperio consentaneo cogere potuerit. Quamobrem Pri-, matus Petri non honoris tantum est, sed etiam jurisdictio-, nis, quae tam ampla fuit, ut in Apostolos caeteros etiam se extenderer ...

§. 107. Spiega l'Autore, come la podestà di l'icito, e de-gli Apostoli pasò a loro Successori; e ben dichiara il divario, che vi ha in questa successione tra il Romano Pontri-ce Successore di S. Pietro, e gli altri Vescovi Successori degli altri Apostoli. R'guardo a questi avverte: ; Qui vero succedunt Apostolis tana amplam non habent, quam Apostoli pipi auctorinatem il enim illimitatam habebant fandandi; , regend; Eniscopos per Civitates constituenda auctoritatem; , e corum vero Successores, peculiaris tantam Ecclesiae, si divisim consideratura; caram granta, ». E qui due cose

sono da notarsi conforme alla dottrina dell'Autore. L'una ; che la podettà degli Apostoli, tuttocché amplissima, ex ciò non ostante soggetta alla giutiadizione, che Cristo conferì a SPierro sopra di essi. L'altra, che li Vescovi non succedono a tutra l'ampiezza della podestà, ch'ebre gli Apostoli, cioè a quella podestà che propria es dell'Apostoliaco, che personale vien detta da Pietro de Marca, straordinaria dalla comune de Teologi, e che dovea finire con essi, siccome si è nosto a suo luogo melle Ostervozioni. Typree p.44. e seg.

Riguardo poi al Romano Pontefice riconosce l'Autore 6. 108. ch'ei succede a tutti li diritti di S.Pietro; " Res est ., plane explorata, Romanum Episcopum in omnibus Petri , juribus succedere, et primarum honoris non minus, quam n jurisdictionis in universa Ecclesia obtinere n. E ciò perchè la podestà conceduta da Cristo a S.Pierro sì quella, c'e gli fu comune con gli altri Apostoli, si quella preminenza, che gli fu data come a ( apo sopra gli stessi Apostoli, doven essere perpetua nella Chiesa, ed in conseguenza prorogarsi ne' suoi Successori . Ora, se gli Apostoli , come dice Bertieri , ebbero come Apostoli una podestà amplissima di fondare Chiese, e costituire Vescovi in rutto l'Orbe, dovette certamento S.Pietro avere come Apostolo la stessa podestà, e con superiorità di grado, come Capo dato da Gristo agli Apostoli, ed alla Chiesa universale: Altronde se explorata res est, come qui si riconosce, che il Romano Pontefice succede a tutti li diritti di quella podestà, che a S.Pietro fu data per propagarsi ne' suoi Successori a perpetuità, ne viene per necessa-Tia evidente conseguenza, che ne Romani Pontefici dee sussistere a perpetuità la podestà, che ebbe incontrastabilmente S.Pierro di fondare Chiese, e costituire Vescovi per tutto l'Orbe: Conseguenza derivante altre-l dal Canone Tridentino , da non potersi perciò negare da verun Cattolico, come ampiamente lo dichiara il dotto Hallier, con akri allegati nelle Osservazioni preliminari , T.prec.p.35. e P.3.p.300.e seg.

e numerose testimonianze fin qui prodotie nell'Analisi, e e D'supplementi, p. 32.e 85, dimostrura abbastanza, che i Padri, e Dottori Eccleiastici, li quali la voce pietru talvolar inferirono alla fede o confessione di S.Pietro, non perciò prederono di vissala parricolare, e propria relazione, che ha quella voce alla persona del Santo Apostolo, quale fu tavvisata espressamento dal Bossuer, ossia dall'Autore Defrai. P. 3.1.8, c. 16., nelle autorità di S.Uio, Urisostomo: relazione, ju vittà della quale

non solo riconosce, che a S. Pietro fu veramente fatta, e propriamente la promessa di edificare sopra di esso la Chiesa, ma dippiù attesta essere cosa confessata da tutti, e principalmente da Padri Gallicani, e da Teologi Parisiensi; ed intanto non rammentata nella Dichiarazione, perchè ivi non si trattava di stabilire cose appartenenti alla fede comune. Con quelle sole testimonianze, se vorrà valersene, potrà facilmente l'E. R. senza la briga di trovare nuove Opere, soddi fare alla provocazione fattagli dal Censore a tal riguardo. Toccherà poi a questo il mostrare, come sussista, che più di 17. non furono i Padri , che presero la voce pietra per la persona di S.Pietro . e che ne'44. citati da Launojo, non s'incontri luogo alcuno, in cui una tale spiegazione possa dirsi in qualche maniera indicata. Se ciò gli riesce, dovremo confessare ingenuamente la nostra imperizia nella Difesa di un Breve, che si regge da se : Altrimenti a staremo in silenzio .

## EPILOGO

Serva di Epilogo, ed insieme di conferma a quest'Analisi la dottrina della Chiesa Gallicana, di quel celebre Bossuet, che tratto tratto ne viene opposto da nostri Avversari; dottrina, che sembra essa stessa essere un'epilogo dell'antica Tradizione, esposta da quel gran Maestro con una forza, ed una chiarezza superiore agli artifiziosi avvolgimenti, co quali temano i Novatori di oscurarla . Egli adunque nelle Meditazioni sul Vangelo, sorto il titolo: Continuazione del Sermone di NO-STRO SIGNORE nella Cena ( 70. giorno ), spiegando la preghiera di Cristo (Luc. 22.): , Simon, Simon, ecce Sa-. tanas expetivit vos . ut cribraret sicut triticum : Ego , autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, viene a dire: . Chi può dabitare, che S.Pietro non abbia ricevuta , per questa preghiera una fede costante, invincibile, irre-, movibile, ed inoltre si abbondante, che fosse capace di raf-, fermare non solo il comune de Fedeli, ma ancora i suoi n fratelli gli Apostoli, ed i Pastori del Gregge, con impedire " Eatanasso di cribrarli?

Indi soggiunge: ", Questa parola ricade manifestamente, in quella, over avea detto: Tu es Petrus. Ho cangiaro il nuo nome di Simone in quello di Pietro, per segno della petrerezza, che a te voglio comunicare, non solo per te, ma anrora per tutta la mia Chiesa; imperocchè io la vo-Tom. XIII.

" glio edificare su questa pietra. Voglio mettere in te in pun modo eminente, e particolare la predicazione della fede 2

. che ne sarà il fondamento .

Qui pietra della Chiesa vien chiamata la fermezza comunicata da Cristo a Pietro, e la predicazione della fede è detta fondamento della Chiesa, inquanto per modo eminente, e particolare collocata in Pietro.

Dichiara poscia Bossuet, come dopo la caduta adempli Cristo in Pietro ciò, che gli avea promesso, e di lui si aervì per confermare i suoi fratelli: " Imperciocchè fu degli Apo-. stoli il primo cui apparve dopo la sua Risurrezione: Visus est Cephae ( S.Paolo I. ad Cor. 15 ), et post hoc unde-, cim : E li Discepoli fra di loro dicevano ( Luc. 24. ) : " Quod surrexit Dominus vere et apparuit Simoni . Era apparito alle pie Donne, ma tra li fratelli non si parlava che della testimonianza di Simone, che dovea confermatli. Fu ,, anch'egli quello, cui riservò S. Giovanni l'onore d'entrare , primo nel Sepolero, ove non era giunto se non il secondo, , perche fosse il primo testimone de'segni della Risurrezio. ne, e d'allora vien notato, che S. Giovanni vide que see gui, e crede, ma non è celebrata con distinzione fra i " Discepoli, se non la fede di Pietro, e non quella di Gio-, vanni (1).

Passa Bossnet alla pesca misteriosa fatta dagli Apostoli sotto gli occhi di Cristo, ne rileva le significanti circostanze, e conclude: "E tatto ciò in figura della predicazione appropriata de S.Pietro il di della Penteco, see, e ne seguenti, trasse tante migliaja di Anime a Crissoto, e formò in Gerusalemme il Corpo della Chiesa, che de propriata del contro della Chiesa, che de propriata del contro della Chiesa, che della chiesa, che della chiesa, che della chiesa, che della chiesa chiesa chiesa che della chiesa chi

" la terra .

" Ecco ciò che figurava questa pesca degli Apostoli , sendo S.Pietro alla testa loro, e confermandoli col suo esem-

<sup>(1)</sup> Quella speciale credenta, che nota il Bossuce essersi prestata da Discepoli alla testimonianza di SPierco, fu già rilevata da Euctimio, Serittore assai commendato da Sisto di Siena, dal Baronio, dal Maldonoto (Comment. in Euargel. escundian Mareum C., 48; primam itaque appareit Christus Magdalenae, et alteri Mariae: Dein de his doubas: Fostmodom Petro: Demmu vero illis doubas. Sane his non est habita fides: Petro vero taqquam Dummo ac Principi cateterorum creditum esti et ita duo qui aprad bucam ab Emmanus preversi sunt, invenerant Apostolos disentes, surrexit Dominus vere, pet visus est a Simone y.

5; pio, Perciò a lui ancore diuse Cristo, e non a Giovanni, an ei agli altri (Joann. 21.) pasce Agnos meos, pasce Ouse 3; meas, pasci le madri, ed i loro parti. Il ebe torna al medesimo comando di raffermarin nella fede: posticache egli è un governare il Gregge, il raffermarcin esso lo spirito 3 della fede, e pascento colla parola, E così anche, nell'asperiativa della fede, e pascento colla parola, E così anche, nell'asperiativa della discessa dello Spirito S., fur Pierro il Condotati cre degli Apostoli in quell'atto memorabile, ove fecce il supplemento del Gollegio Apostolico. ... Cest done par prierre principalement qu'il est rangé (S. Mathias) aparmi les Abdires.

E seguitando ad esporte le aublimi funzioni del Primato esercitato da Pictro, nota tra le altre; ¿Cué i fu quello, che p. percosse d'anatema il Mago Simone, e nella persona di plui turti gli Estesici, de'quali quell'empio era il Capo i Ch'ei 5, fu quello, che il primo visitò le Chiese perseguitare, come loro Padre comune, affinche non solo la predicazione, ma anacora la visita delle Chiese, ch'è il nerbo del governo no Ecclesiantico fosse cominicista, e come consacrata en la, sua persona: Che'i fu, che consacrò le primizie de'Gentifi y nella persona del Centurione Cornelio: Che i Discepoli, ni quali temevano, che non avesse ecceduto, con anun-paraire il Vangelo a Gentifi, impararono da lui, che lo Spi-prito Santo era loro comuno con essi, e per la parola di sul i traffermani furono ne'veri sentimenti per

, Paolo destinato da GESU GAISTO ad essere partico, lare Predicatore de Gentili, prima di easere impiegato a
, questo Ministero, e di esercitare pienamente il suo Apo, stolato, va a vedere Pietro per contemplardo, dicio l'Ori, ginale, come Capo del Gregge, come la maraviglia della
, chiesa, siccome lo spiegano i Santi Padri S. Giscomo vi
, eta ima non e Giacomo, che S. Paolo andava a vedere: Venne,
, dice egli, a vedere Pietro: Stette quindici giorni con esso, ed
, autorizzò la sua predicazione con questa testimoniara.

Dimostra Bossnet (gior. 72.) come queste prerogative di Pietro si sono col Primato di lui prorogate ne'agoi Successori. , Segudiamo il Mistero: Questa parola: Canfirma , frattes tuos, non è un comando, che in particolare face, cia il Signore a S. Pietro: regli è un Uffizio, chei vuole, e di instituitera perrotturia nella sua Chiesa. La forma data , da GESU CRISTO a Disegoli, che radunava intorno a se, e, ella è il modello della Chiesa Cristiana sino alla fine

, hello sesso tempo, che GESU RISTO institul questro uffizio nella Chiesa, fu duopo destinarqli una Sede fissa, pel suo esercizio ... E qui luminosamente espone Bossuet gli alti diacemi della Provvidenza nello stiegliere ., la cirià Padrona del Mondo, e Regina delle Nazioni, per ivi collocare quella Sede di unità, da cui la fede come da luogo, più eminente dover assere predicata a totra la terra .....

, Allorché hisoquiò consumare l' Opera , e mettere Ro-, ma alla testa di tutte le Chiese Crisiane, Voi, Siguene, , a quella inviaste il grande Pescatore d'uomint, voglio dire n'Apostolo Spietro, etime di consactare questa Chiesa col , suo sangue, e stabilirei la principale Sede de Cristianti, ove , doven la fede essere confermata , ...

, Arete d'allora, Siguore, talmente disposte le cose; the l'Successort di S.Pietro, a quali fu dato per eccellen, se za il nome di Papi, cioè di Padri, hanno confermato i soloro fratelli nella fede, e la Cattedra di S.Pietro è stana la Cattedra d'unità, nella quale tutti li Vescovi, e tutti l'Femedi, rutti il Pastort, e li Greggi tutti si sono uniti...

, Noi vedremo l'autorità di questa gran Sede essere da, per tutto alla resta della condanna, e dell'estipozione dell', eresie. La fede Romana sempre è sura la fede della Chiesa.

5. La fede di S.Pietro, cioè quella, che ha predicata, e lascinia, in deposito nella sua Cattedra, e tetta sua chiesa, che vi sì è sempre inviolabilmente conservata, è sempre sata il fonda y monto della Chiesa Cattolica, a sè si è sementia giannai, d.

Etco spirgato, e confermato del gran Bosiner, come hauno da intendersi li Padri, ove dicono essere la Chiesa fondata sulla fede, o confessione di Pietro, vale a dire, come si è fin quì ampianento dimostrato, sulla fede, o confessione di P.etro, inquanto predicasa da esso, e depositata nella sana Cattedra, e n-lla sua Universi, in vitrà del qual deposito la Cattedra, la Sede di P.etro, è Cattedra dell'unità, e fondamento della Chiesa Matollica -

# APOLOGIA COMPENDIOSA DEL BREVE SUPER SOLIDITATE.

#### AVVISO DEL GIORNALISTA ROMANO

# Premesso alla prima Edizione.

Autore, per ogni sorta di pregi chiarissimo, della Confutazione di due Libelli contro il Breve SUPER SOLIDITATE ... in cui si condanna il Libro di Eybel: Cha cosa a' IL Papa? stampata ( benche senza data ) qui in Roma nel 1789, in due Volumi in quarto; l'Autore stesso concept il disegno utilissimo di compendiare quella sua Opera insigne, tanto per facilitare viemeglio alla moltitudine de leggitori la circolazione delle dottrine catteliche, che vi son dimostrate; quanto anche per aggiugnere in qualche luogo nuove osservazioni, e dichiarazioni. E questo muovo, luvoratissimo Opuseolo. che forma una Compendiosa Apologia del Breve = SUPER SOLIDI-TATE = ha avato l'A.ch.la degnazione di indirizzarlo a noi , che non potevamo cogliere opportunità più gradita per darlo nell'intero Quinterno II, del Supplemento al nostro Giornale del 179. Noi non siamo molto soliti di scaricare sopra i Letterati estranei la futica, che dobbiamo portare noi stessi in servigio del pubblico; ma i nostri lettori si avvedranno, anche senzu prevenzione nostra, che questo Opuscolo meritava bene di forniare una distintissimi eccezion della regola etc. D. E.

# ALTRO AVVISO

# Premesso alla seconda Edizione .

Nel produrre alla luce colle Stampe del Giornale Romano il Ragguaglio somministrato dall'Autore medesimo dell'Opera sua intitolata = Confutazione di due Libelli diretti contro il Breve SUPER SOLIDITATE = stimò il Ch. Giornalista fregiarlo col titolo di APO-LOGIA COMPENDIOSA dello stesso Breve . In questo suo ragguaglio dovette l'Autore tenere una certa misura per non oltrepussare di troppo la solita mole de' Quinterni di Supplemento al Giornale . Ora nella ristampa, che s' imprende di questo breve Opuscolo per unirlo al corpo della Confutazione, si riproduce coll'aggiunta di alquanti argomenti da confermare vieppià, ed illustrare le dottrine, che nella sovrabbondante copia di monumenti somministrati dalla più remeta antichità, prescelte furono dall'Autore a confuture, e mettere in piena luce di evidenza l'irragionevolezza, la vanità, l'incoerenza delle calunniose, erronee eccezioni opposte ul Decreto Pontificio in que'due infelici libelli . Gran futto! I Padri dicono espressamente quanto di loro si riferisce nel Breve : Gli Avversari tentano di fur dire loro tutto il contrario di quello, che suonano le loro espressioni . Se la semplicità è amica del vero: Se il raggiro è indizio di frode, e di fulsità, chi può ragionevolmente dubitare, qual sia il vero senso de' Padri? o quello che chiaro si appresenta nelle loro espressioni, oppure quello che contro l'ovvio significato delle parole, se ne vuole spremere a forza di sofistiche, lambiccate interpretazioni? etc.

## APOLOGIA COMPENDIOSA

## DEL BREVE

## DEL SANTO PADRE

# PIO SESTO

# SUPER SOLIDITATE

Indirizzata a un Giornalista Ecclesiastico di Roma

Nel porgere alla gentilezza di lei, ch. sig., le dovute grazie per la compiacenza, con cui si è preso l'assunto di dare in questo riputatissimo Giornale Romano (18. Decembre 1790.) l'estratto della Confutazione di due libelli emanati contro il Breve Super Soliditate, mi fe ardito di esporle alquanti riflessi, dai quali possa meglio rilevarsi l'intento, che mi sono prefisso nel comporla. lo veramente riguardo alle tenui produzioni, che mi sono fin quì, non so come, uscite della penna, poco, anzi niun pensiere mi son dato di procacciar loro per via de Giornali quella celebrità, che non dovea lusingarmi, nè mi lusingava, che si potessero meritare per se stesse. E posso dire con verità, che sendo sempre stata la mia maggior premura di sostenere il carattere di vero cattolico, non ho creduto dover gran cosa inquietarmi della varierà dei giudizi, che venissero a cadere unicamente sul merito, che può competere alla qualità di scrittore. Ma qui, trattandosi della difesa di un Decreto Dommatico contro gl' insulti di due violenti, non men che volonterosi aggressori, ho creduto non doversi trascurare mezzo alcuno di facilitare a chi vorrà leggere il discernimento da farsi tra le opposizioni, che riguardano direttamente il Breve, e l'affollamento di quelle perpetue digressioni, colle quali hanno con insidioso artifizio tentato i censori di oscuratne la chiarezza, ed ingombrare la mente di quei leggitori , che per soverchia indolenza prestano spesse volte all'ardita bugia quella fede, che si dee alla modesta verità.

Comincia il Breve da una succinta, ma chiara, e precisa esposizione del Domma cattolico intorno al Primato tratta dalle pure schietre parole della Scrittura, de' Concilj, e de' Padri. Ovè hen da notare, come nell'imprendere, che fa l'uno d'ecusori a voleme calunaisre l'esstezza, non seppe avvedersi, ch'ei faceva ricadere sul Testo Evangelico, e sulla stessa espressione di Uristo quel difetto di precisione, che la sua deptavata fantasia faceggi travvedere nel Breve (1).

Si espongono indi nel Decreto Pontificio i principali capi degli errori adortati dall' Eybel contro l'imana essenziale autorità del Primato: Errori tali, che diggià furono dall'echeliri Facoltà di Parigi, e di Lovanio, e da Gerano medesimo giudicati non potersi sostenere senza taccia di eresia, siccome quelli, che vengono a ferire direttamente l'articolo Ez mann Sanetzame ce. del Simbolo: Giodicio troppo miseramente giustificato dagli stessi censori del Breve, il quali per difendere le dottitue dell'Eybel sono incorsi in più e più altre non men ree proposizioni. Edè qui anche da notare l'ortenda bestemmia, rilevasa nel Breve, in cai per avvilre la dignità del Pontificato venne Eybel a prorompere, col mettero in derissione, quali fansatici sfoghi di una vil turba, e di ignata, le stesse sacrosante parole dirette dal Salvatore a S. Pietro (2).

Segue nel Decreso una sceha copia di testimonianze tratte da Goncil, e da Padri, nelle quali come in un lucido spocchio volle il Sano Padre, che da tutti si potesse ravvisare contrapposta l'antichità della Tradizione alla novità dell'errore, accopitando in tal guisa sull'esempio de'auoi più glotiosi santi Pedecessori (Innocenzo, Bonifacio, Celestino,

<sup>(1)</sup> l'Autore della Voce ec. accusa il Breve di un difitto di precisione nell'accomare che fia podosta confirire da Cristo a S. Pietro Feutres confirmanti : E cib perché di quel Testo Evagelico Confirma Feutres tous abussone gli adulatori del Papa in favor della inerranza Postificia. Adunque es il supposto difetto di precisione cader aul esca quel perceso abuso, duvrà il difetto di precisione cader sul Testo, di cui si fa il detto abuso, e non sul Breve, che altro non fa, che l'accomanne ile parole, quali stanno nel Vangelo. VI Tipece p.175.

<sup>(2)</sup> Tra - le voci , che per deridere la Dignità del Pontification nai vergopate Pspel di mettere in bocca della Luvia finatica , i ila questa segnatamente , che nel vedere comparire il Papa non avrebbe quella turba mancato di accitamere Eeco l' Dumo, che da Dio ha riccomo le thisui del Reymo dei Cetti colla podenta di legure, e di congilere I Saramon danque voci di finati a turba le stesse Sacrosante parole dirette da Citto a S. Pietero l'Amereco referent ,

Leone, Gelasio, Simmaco ec. ec.) al vigore dell'autorità Apostolica nel prosorivere l'errore, il magistero dell'insegnamento, specialmente affidato alla Cattedra di Pietro per giustificarne la condanna, e confermare i fratelli nella fede.

Qual compenso rimaneva perianto al sinistro talento degli aggressori per oscurarne la chiarezza, ed eluderne l'autorità ? Non altro, fuorche il trito artifizio solito usarsi da Novatori, e da Chemnizio specialmente contro i sacri Decreti dell'Ecumenico Concilio di Trento. Non avendo che opporte direttamente al Breve , si sono appigliati al disperato partito : 1. D' imputare ad esso semimenti, ed espressioni, che non vi sono: 2. Sotto pretesto di pigliarsela coll' Estensore. attribuire al Breve tutto ciò, che è piaciuto loro di andarsi figurando, che siasi non già detto, ma voluto dire dall'Estensore : e spaziando così per le occulte mire di esso, largo campo si sono aperto di declamare senza fine, e fuor d'ogni proposito contro dottrine, the sebbene vere in se stesse, pure non sono contemplate nel presente Breve; 3. Affermare con patente impostura, e più volte replicare, altre non essere le dottrine dell' Eybel, se non quelle, che comunemente si tengono dal Clero, e dalli più celebri Dottori della Francia; 4. Sfigurare con torte, strane, ed anche più volte ridicole interpretazioni le luminose incontrastabili autorità recate nel Breve contro gli errori dell' Eybel proscritti nel medesimo : 5. Col volere adattare, e rivolgere in prova, e conferma delle dottrine dell' Eybel queste, ed altre autorità de' Concili, e de' Padri si sono palesari non solo aperti difensori , e apologisti di quelle ree massime , ma le hanno vieppiù aggravate coll'aggiunta di altre depravate conseguenze, e proposizioni analoghe ai medesimi principi.

Tom. XIII.

nome di Cristo. Egli è però da notare, che una tal denominazione in quanto si attribuisce a chi rappresenta Cristo qual Capo Universale della Chiesa, non può convenire che a quello, che è da Cristo costituito Capo visibile della Chiesa; ed in tal senso, che è anche il più proprio, ed ovvio, il Papa per antonomasia, ed uso costante della Chiesa il solo è, che s'intende, e dee intendersi sotto il nome assoluto di Vicario di Cristo. Ciò ancora, che può recar qualche maraviglia, si è, che in forza del raziocinio, che l' A. delle R. oppone al Breve, si viene a direttamente concludere, che il Papa solo debba dirsi Vicerio di Cristo. Vuole, che si accordi, che S. Pietro fu Vicario di Cristo , ossia quegli , a cui da Cristo erasi conferito il Primato. Se danque per una parte S. Pietro dee riconoscersi Vicario di Gristo, in quanto gli fu da Cristo conferito il Primato (che tale è il senso ovvio della frase dello Scrittore ), e se per altra parte al solo S. Pietro fu il Primato conferito, non è forse diritta, e necessaria conseguenza, che anche il solo S. Pietro debba riconoscersi Vicario di Cristo?

Neppure è da passare sotto silenzio la calunniosa imputazione dell' A. della V., che siasi tentato d'avvilire nel Breve la dignità de' Vescovi per esaltare quella del Papa. Non vi ha sillaba nel Breve, che possa dirsi men che onorifica verso la sublime dignità dell' Episcopato . La subordinazione de' Vescovi al Papa, subordinazione incompatibile coll'uguaglianza voluta dagli Avversari, è Domma di fede : subordinazione pertanto, che non può dirsi lesiva de diritti de Vescovi, se non si vuole, che un Domma di fede pregindichi alla dignità dell'Eniscoparo. Ma forse più riverenti si dimostrano li nostri Avversari verso li Vescovi con associare loro il Presbiterio , siccome in altre prerogetive, così pure nel potere di concedere tutte le Indulgenze ? Pretensione, che altronde non si sa, come possa nelle lor teste conciliarsi con quella plenipotenza, che vogliono essere stata conferita da Cristo non meno a Successori degli Apostoli , che agli Apostoli medesimi.

Non meno vanamente si obbietta dagli Avversați la propositione, che la facoltà delle Chiavi non sia stata comunicata immeditatemente a tutti gli Apostoli, Punto, di cui non si fa menzione nel Breve. Probabilmente non ignorava F Escusore l'espresso senimento del V. Bellarmino ( de Rom. Pont. l. 4. c. 23.) Apostolos a Christo jurisdictionem annem accepiase; N. pape tecchibile, che svesse voluto, che insieme con gli errori di Eybel riprovata comparisse nel Breve questa sentenza di un sì dotto, e pio Cardinale.

Calunniose del pari sono le grida, che tratto tratto alzano i censori contro il Breve, quasicche in esso si rappresentasse il Papa qual padrone, e Capo dominante, che vivifichi la Chiesa. Non vi ha ombra, non vestigio di siffatto linguaggio in tutto il tenore del Decreto: ed assurdo sarebbe il pensare, che avesse voluto l'estensore conculcare la dottrina comune de Teologi , e dello stesso Bellarmino (l. 1. de Rom. Pont. c. g. ): ,, Quod solus Christus sir Caput principa-.. le , et perpetuum totius Ecclesiae . Ut enim Regnum non ., dicitur esse Proregis, sed Regis, et domus non est oecono-. mi, sed Domini: Sic Ecclesia non est corpus Petri aut Pa-, pae , qui solum ad tempus , et alterius loco eam gubernat , .. sed Christi, qui propria auctoritate, et perpetuo illam re-., git ... lam igitur Ecclesia est Corpus Christi, non Petri, . quia Christus, tanquam corporis bujus hypostasis omnia membra sustentat, et omnia in omnibus operatur ; per ocu-., lum videt, per aures audit : Ipse est enim, qui per Do-, ctorem docet, per Ministrum baptizat, per omnes denique momnia facit. Quod certe nec in Petrum, nec in ullum alium " hominem cadit ". Adunque da ciò, che il Romano Pontefice dicasi costituito da Gristo Capo Supremo, e Reggitore della sua Chiesa in terra, ella è una mera cavillazione il dedurre, che vogliasi trasferire nel Papa l'eccelsa prerogativa. che a Cristo solo compete, di essere il Sovrano padrone, e Cano dominante, che colla sua virrà sostenza, e vivifica la Chiesa. Egli è poi un misero appiglio il prendersi a volere abbassare la dignità Pontificia , e farla dipendere dalla Chiesa coll' afferrazione di chiamare il Papa Capo Ministeriale: poiche non convenendogli una tale denominazione, se non in quanto egli è Ministro di Cristo, e da Ctisto destinato a rappresentarlo visibilmente nella d'gnità di Capo della Chiesa, chiaro è, che la qualità de Capo Ministeriale, fondata su di un ministero affidato da Cristo, lungi dal derogare alla dignità di un tal Capo, ella è anzi un augusto titolo, che ne rialza viemaggiormente, e ne accerta l'autorità sopta tutti li fedeli, siccome proveniente da quello, che è il supremo Dominatore della Chiesa, non altrimenti che la qualità di capo ministeriale di un Vice-Re nol fa, ne il dimostra dipendente dal Regno. ma solranto dal Sovrano, che glie ne affida il governo per fare le sue veci, e rappresentarlo nel Regno.

Maggiore sorpresa dovrà recare l'imputazione, da cui ha stimato l'A. delle R. dar principio alla sua censura . .. Tut-,, to il sistema Ildebrandico, dice egli p. 12., si riduce a , pretendere, che il Vescovo di Roma sia Monarca supremo. ", ed infallibile dell'universo per riguardo alle cose tutte sì , spirituali , che temporali . Or questo si è appunto quello . , che ci si vuole inculcare quale articolo di nostra santa Fe-, de da chi in Roma ha disteso questo Breve, al quale per-,, ciò in avvenire darò il nome di Estensore Romano ... Questo sorprendente iniento lo addita l'A. apertamente significato ne' tre ultimi paragrafi. Quivi si comanda a qualunque Cristiano, in qualunque luogo si trovi, che niano possa leggere, ritenere, stampare, o fare s'ampare il libro di Eybel. Ora soggiunge egli, essere ormai cosa nota, e incontrastabile presso i Giuspubblicisti , che il concedere , o negare l'introduzione, la vendira, e la stampa di qualunque libro, o carte su di qualsivoglia argomento, è un dititto proprio to almente della Sovranità : , Dungue non ha potuto il R. E. attri-, buirlo al Papa, se non perché egli creda il Papa Monarca, , e padrone supremo del temporale a tenore del sistema Ilas debrandico ...

Già si è notato nella Confittazione (T. prec.p. 194.269.), che nei tre ultimi parsgrafi altro non si contiene, che la formola solita nusarsi ab antico nella proibizione de libri, ed essere pertanto cosa ridicola il riferirne la colpa, o il merito all'Estensore del pre-

sente Breve .

Si è provato, esser dottrins nota, ed incontratabile presso i Gartofici, aver la Chiese Pautoritá del proisire i libri tendenti a corrompere la purità dell'insegnamento. Se ne sono accennae illustri testimonianze di molto anteriori alla nascita d'Ildebrando, e del preteso sistema Ildebrandico: sia nel can. 16. del Concilio IV. di Carragine, cui sotroscrisse S. Agostino; sia nella lettera 66. 16. di S. Gregorio M., di cui sendosi ommessa, non so per quale inaverenza, a promessa citazione a suo luogo si crede opportuno il supplirae qui la mancanza. Eta ricorso a S. Gregorio un Monaco Prete per tome Atanssia soggetto al Vescoro di Costaminopoli, per giusificarsi di una taccia eteticale appostagli, e querelarsi del trattamento, cui svea dovuto per tal mouto soggiacere. Per procedere colla solita sua cautela volle S. Gregorio interpellare il Vescoro, il quale rispose, essersi commosso contro il

Monaco per engione, che si era trovato presso di lui un codice infetto deresia, ed insieme diedesi premura di tramettorio al Pontefice, perchè potesse chiaritsene. Lo scorse S. Gregorio: Et quoniam (coi scivie) manifetta in co hierericce pravitatis venena reperimus, ne denuo debuisset legt, vetnimus. Tesso ben rimarchevole, cui non omise il Maurino di apporte la nota seguente: "Agnosce anite in Marino di apporte la nota seguente: "Agnosce anite in Marino di sporte il nota seguente ciam probibendi potestatem, et consuctudimen, cui parete tenebanta etiam "Otientalis Ecclesiae Alumni Constantinopolitano Patriarche, aut aleri aliquojan subdivia. Ed è chiaro per se stesso, che la probiszione di leggere un cattivo libro porta seco quella di rimento, ed in qualanque modo divulgato.

Altronde ildritto, che i Pubblicisti giustamente riconocono nella Sovarnità di prolibire i libri pergiadetevoli al buon ordine del governo, punto non esclude il diritto della Chiesa di proibire i libri perticiso in ello ordine della Religione. Anzi l'ano ajuta l'altro, ed ambidue cospirano, sebbene per ve diverse, al medesimo scopo della pace, e tranquillità degli Stati. Non credè al certo il gran Pontefice S. Gregorio, e neppure per sospetto cadde in pensiero ad slcuno, che il vietare la lettura di un libro infetto fosse un attentato contro la Sovarnità, e per cui si arrogasse l'assoluta universale padronanza su il temporale di tutto il mondo. All'acutezza del secolo illuminato riservate era la gloria di svalere un si astru-

so prodigioso arcano.

Neppure so, come sia per riuscire all' A, delle R, di accordare questo suo più che sottile avvisamento colle regole comuni della logica, o artificiale che si voglia, o soltanto naturale. Supposto ancora che la proibizione de' libri fosse uno di que' diritti privativi della Sovranità, compresi sotto il nome di Regalie, non si vede, come la particolar pretensique di un particolar diritto, supposto anche indebito, possa includere la universale pretensione di universale padronanza sul temporale di ogni Sovranità. Tra le Regulie suole da Pubblicisti aunoverarsi il diritto di battere moneta . Si sa , che in certi tempi, ed in più Stati fu da certi particolari Signori preteso, ed esercitato questo diritto. Non perciò furono imputati di volersi arrogare l'assoluta universale padronanza sul temporale di quelle rispettive Monarchie. Così credevano alla buona i nostri vecchi, che dal particolare non vaglia la conclusione all'universale. Quindi opparisce anche per questo verso, quapto felice sia nell'arte del tagionare il nostro Avvetsario, nell'apporte all' Estensote del Breve in virtò dei treultimi paragrafi, che neppare gli si possono attribuire, il formato disegno di promulgate quale atticolo di nostra sania Fede, che il Papa sia padrone suptemo del temporale di tutto il mondo.

Okrechè chi si attenta di censurare un Decreto Pontifico, dovrebbe non ignorare la differenza, che vi ha tra la parte dispositiva, in cui si condanna l'errore, e si stabilisce, o conferma il Domma, e la parte precettiva, chr si soggiunge relativa alla esceuzione del Decreto contro le contravven-

zioni de' Refrattari .

Seguitando la stessa traccia, ne facendo fine i censori di leggere nelle intenzioni dell' Essensore ciò, che non può leggersi nel Breve, non si fanno scrupolo di rappresentare chi come canonizzata in esso, chi come almeno insinuata la dottrina della infall bilità Pontificia; come pare la sentenza. che dal Romano Pontefice ripere l'immediata comunicazione della podestà di giutisdizione nei Vescovi. Qual sia in ciò l'intento loro, il manifesia l'impostnra stessa, la quale svelata che sia, scuopte con se stessa l'inganno, che si ordisco e si vuole ricoprire sotto la medesima. Non vi era mezzo più acconcio di sollevate a favore di Eybel contro il Breve i difensori delle contrarie massime, quali pure ve ne sono fra Cattolici. Curiosa però è la discordanza de due censori circa il numero de sostenitori della infallibilità. L'uno la vuole ormai ristretta nelle mura di Roma tra li Curiali, e Adulatori del Papa. L'altro più astuto sostiene, essere pur troppo diffusa la setta degli Ildebrandisti , e di questa diffusione si vale a giustificare l'intento d'Eybel nel pubblicare il suo libro, a fine di richiamare ne popoli la perdura idea del Primato.

Lasciamogli accordarsi, o dibattersi fra di loro; e tornando al proposito dicismo francamente, la questione dell' infallibilità in ninn huogo del Breve trovarsi fra gli articoli, che notari sono, e condannati nell'opuscolo di Eybel. Come dunque tani clamori su questo panto ? Il Breve non parla dell' infallibilità, e li censori uon finiscono di declamare contro l'infallibilità. Qualche gran cosa bisogna pure. che caduta sia dalla penna dell'Estensore. Qual sarà mai ? Ella è tale, che appena si crederebbe, se non si riportassero le parole stesse dell' A. delle R. p. 15; p. Eglè certo, che ha ( l' E. ) riempito questo Breve di quelle stesse testimonianze de Padri , e de'Concili, sulle quali si fondano i Di-, fensori dell' infallibilità ». Quasi fosse disdetto di opporre agli errori di Eybel quelle stesse testimonianze, sulle quali si fondano i Difensori del Primato di qualunque scuola contro i Novatori , come si è notato nella Confutazione (V.T.prec.p.273).

Ma sebbene prescinda il Breve dalla questione dell'infallibilità, l'ostinazione degli Avversari, a farne come uno de' principali capi delle loro censure, ha messo chi ne ha impresa la confurazione nell'impegno di ribattere i loro cavilli, se non per difesa del Breve, almeno perchè non potessero volgere il silenzio in argomento di trionfo. Non è però, che ve ne fosse gran bisogno. Non ad altro giungono i loro sforzi , che a riprodurre debolmente gli argomeuti con più forza prodoni dall'Autore della Difesa della Dichiarazione del Clero Gallicano an. 1682, e diggià vittoriosamente confutari da parecchi celebri Scrittori, e singolarmente dal ch. Cardinale Orsi nella prima parte della sua Opera contro l'Autore di quella Difesa. Pure possiamo, e forse non del tutto in vano, lusingarci, che le arguzie de Censori ne hanno servito di ecciramento, come suole avvenire in siffatti casi, a qualche particolare riflesso, onde rimanga vieppiù confermata la dottrina combattuta da essi.

Senza riperere le molte cose prodotte a tal proposito, soggiungeremo un solo breve tratto del Ch. Monsig. Bossuet omesso nella Confutazione, da cui maggior forza prenderà uno degli argomenti, che si sono diretti contro l'Autore della suddetta Difesa. Fu già rilevato, como in questa Difesa (l. 10. c. 5.) confessa l'Autore, che in virtù della promessa di Cristo: Rogavi pro te , ut non deficiat fides tua , tutti li Romani Pomefici accipiendi sunt tanquam una persona Petri, in qua Fides nunquam penitus deficiat; talche debba intendersi Petri nunquam defectura fides, quod eam Ecclesiae Romanae semel traditam in eadem Ecclesia, ipsaque Successorum serie conservat, ac fovet, Che più ? Da questa stabilità della fede nella Sede Romana fa egli dipendere la stabilità della f. de nella Chiesa Universale c, 6; Quae proinde Cathedra (Romana) si concidere posset, fiererque jam Cathedra non veritatis, sed erroris et pestilentine, Ecclesia ipsa Catholica non haberet societatis vinculum , jum jue Schismatica ac dissipata esset, quod non est possibile. Tutta questa è dottrina espressamente stabilita nella Difesa. Dopo una el chiara, si luminosa, e precisa confessione, niuno avrebbe mai potuto aspettarsi una sì strana, stupenda variazione, qual si mette innanzi, e si promuove dall'Autore medesimo nel cit. c. 5., cioè, che a quella fermezza di fede riconosciuta da lui come stabilità nella Sede Romana in virià della promessa di Cristo fasta a S.Piesto. non osti punto, si aliquot Pontifices officio defuerint, atque a vera fide, eique conjuncta fidei professione aut praedicatione aliquando aberrarint. Stat enim Romana fides, ab corum Antecessoribus stabilita, ab corum Successoribus statim vindicanda . . . . Atque ut in aliqui. bus vacillet, aut concidut, non tamen deficit in totum, quae statim revictura sit . Non si tralasciò di osservare nella Confutazione la grave ferita, che con siffatta eccezione viene a farsi da quello Scrittore alla inviolabile fermezza della promessa di Cristo, quasicchè l'onnipotenza di quella parola, che sostiene la totalità della Successione non avesse forza di sostenerla in tutta la serie degli anelli, ossia de'Pontefici che la compongono, li quali formano come una sola persona con Pietro medesimo. Ed in vero confessando altresi lo Scrittore medesimo a non doversi distinguere la fede della Chiesa Romana dalla fede de'suoi Pontefici, quim scilicet non aliter quam a Petro primo, atque a Petri Successoribus Romani didicerint, seguirebbe, che vacillando la fede nella predicazione di un Romano Pontefice, vacillerebbe nella Chiesa, e Cattedra Romana; ed avvertebbe ciò, che per confessione dello Scrittore non è possibile ad avvenire, che divenendo almeno per breve tempo la Cattedra Romana Cattedra di errore, la Chiesa stessa Cartolica per lo stesso breve intervallo diverrebbe essa medesima Scismatica, e dissipata.

Fo diggià tutto ciò detto, e dichiarato nella Confitucione. Maggior forza però acquisterà l'argomento dalla soda laminosa dottrina del gran Bossuer nella sua celebre Instructione Pastornel sulle Pronessentia. I chiesa contro i Protessenti, I vi Egli ad evidenza dimostra, come sulla promessa fatta da Cistos agli Apostoli (Matthe. 28.): Patae si mibi omnis potestas in Coelo, et in terra. Emutes ergo docete omnes gentes; boptignates eso . Et ecce gro vobiscum sum omnibus dichus usque ad consumnationem ascenti, è fondata l'invariabile persevenza dell'insegnamento della verità nella Chiesa in tutta la setie dei tempi. Ma fosse non porta la promessa sofilire qualche intervizione?

No; risponde il dotto Prelato, essa si stende a tutti li giorni: e l'Onnipotenza di Cristo è il pegno, che ne garantisce l'immutabile perseveranza. Ora, domando io, non era forse Cristo rivestito della stessa Onnipotenza nella promessa, ch' Ei fece, che la Fede non mai sarebbe venuta meno in Pietro, e nella serie de'suoi Successori, la quale, come confessa l'Autore della Difesa, dee in virtù della stessa promessa considerarsi, ed aversi tanquam una persona Petri, in qua fides nunquam penitus deficiat ? Se dunque stante l'Onnipotenza di Cristo non può darsi interrompimento nella perperuità della fede nella Chiesa, come si avrà da temere, che ne venga in qualche tempo interrorta la vera predicazione in quella Cattedra, che si regge sulla stessa promessa, ed ha per garante la stessa Onnipotenza? In quella Cattedra, dico. la quale per confessione dello stesso Autore se cessasse di essere Cattedra di verità, e divenisse Cattedra di errore, e di pestilenza, la Chiesa stessa Cattolica più non avrebbe vincolo di Società, e diverrebbe, il che non è possibile, Scismatica, e dissipata. Dal che risulta, ed apparisce una sì stretta, ed intima connessione tra l'una e l'altra promessa, che la sussistenza dell'una dipende dalla sussistenza dell'altra, cosicchè un qualunque interrompimento di vera predicazione nella Cattedra di Pietro, porterebbe seco un corrispondente interrompimento nella conservazione di quel vincolo di Società, da cui dipende la conservazione dell'unità . e Cattolicità nella Chiesa .

E si noti ancora, come questo vincolo di Società, rinosto nella comunione colla Sede di Pietro, importa di sua natura unione di fede; imperocchè, come le insegna, ed il prova lo stesso Bossuet (Refutazione del Catechismo di P. Ferry Sez. 1. c. 1.):, Chi dice comunione, dice Società di creden-, za, sendochè il nodo più saldo, che lega la comunione " Ecclesiastica, egli è la professione di una medesima Fede ". Adunque se per una parte la comunione colla Cattedra di Pietro non può stare senza la professione della stessa fede : se per altra parte l'unità, e la Cattolicità della Chiesa non può stare senza la comunione colla Cattedra di Pietro, ne viene in conseguenza, che siccome non può darsi interruzione nell' unità, e Cattolicità della Chiesa, così neppute può in alcun tempo interrompersi la comunione, ossia la Società di credenza colla Cattedra Romana: E se la fede della Chiesa non può mai soggiacere ad errore, neppure la predicazione della Tom. XIII.

fede può in alcun tempo soggiacere ad errore in quella Cattedra, cui la Chiesa dee inviolabilmente essere unita in Società di credenza. Che però ben disse il gran Bossuet citato nell'Analisi contro Launojo p. 108. , Che la Fede Romana , sempre è stata la fede della Chiesa; Che la Frde di S.Pie-, tro, cioè quella, che ha predicata, e lasciata in deposito " nella sua Cattedra, e nella sua Chiesa, che vi si è sem-, pre inviolabilmente conservata, è sempre stata il fondamen-,, to della Chiesa Cattolica, ne si è smentira giammai ,. Per le quali cose si rende manifesto, come il preteso tuttocchè passaggiero interrompimento di vera predicazione nella Catredra di Pietro, controvato a bello studio dall' Autore della Difesa, non può in verun modo conciliarsi con i più saldi principi di dottrina Cattolica promossi, e provati con tanta forza dal vero Bossuer nelle sue disputazioni contro i Protestanti . Cosicche con questo suo infingimento rimane quell' Autore convinto di contraddire a se stesso, alle dottrine di Bossuer, e ciò, ch'è più, alla immutabile fermezza delle promesse di Cristo. Le arguzie del nostro Censore contro l'inerranza Pontificia fondate in gran parte sull'Autore della Difesa, non poteano passarsi del tutto sotto silenzio senza dargli, per così dire, la causa vinta. Sebbene, come si è avvertiro, non è questa compresa tra gli oggetti contemplati nel Breve, giacche li Pontefici, ed i Concili nel condannare certi parricolari errori , non intendono di abbracciare in ciaschedun loro Decrete, o Costituzione tutti li punti, che possono in qualunque modo appartenere alla dottrina Cattolica.

Siccome dall'infallibità, presciude il Breve dalla questione della mediata, o immediata comunicazione della potestà di giurisdizione del Vescovi. Vi si dice ciò, che è ceriissimo, che da diritto non Divino, ma Ecclesiastico dipende l'assegnazione della particolare porzione di Gregge, senza la quale non può il Vescovo esercitate l'ordinatia sua sutorità su di essa; a peparola si siggiugne, che indichi; se questa potestà di regime sis mediatamente, o immediatamente comunicata. Ed è invero mirabile, che non abbiano sapuro i censori astenersi dal cavillare contro il Breve in tal parte, che viene apertamente, e darò con meggior energia ancora promossa da Natale Alessandro, il quale sebbene ripera immediatamente da Dio la potestà di giurisfizione de Vescovi, avverte però (Dissert. 12, de Sac. Syn. Trid-Atr. 10. Schol. 12,) t

, Sed tamen Dioecesum divisio, subditorumque designation, a Romano Pontifice depender, (V.T.prec.p.34.)

Ma pure ancora su questa particolare assegnazione di particolari porzioni di Gregge a particolari Vescovi muovono i Censori più difficoltà. 1. Incolpano il Breve, che in esso si dica, il Papa solo avere il diritto di assegnare queste porzioni . Nuova impostura. Nel Breve non si dice , averne il Papa solo il diritto, ma bensì che somma ne abbia l'autorità. Un diritto, come si è notaro nella Confutazione (T. prec.p.215. e seg.) , può intendersi privativo di due maniere ; o come assolutamente incomunicabile; oppure come diritto, che sebbene risieda in sommo grado presso chi ha l'autorità suprema in tal genere, può nulladimeno parceciparsi anche dagl'Inferiori con subordinazione al supremo Capo. Ed in tal senso niuna ripugnanza vi ha, che il diritto di assegnare particolari porzioni di Gregge a particolari Vescovi sbbia poruro ab antico patreciparsi da Patriarchi Esarchi, ec. da'Concili Nazionali , e Provinciali , 2. Contendono, che quanto all'assegnazione del Gregge niuna differenza vi sia tra il Papa, ed i Vescovi, giacche dagli nomini si fa non meno l'elezione del Papa, che quella de Vescovi. Pure a disingannarli su questo punto potea diggià bastare la dottrina dell'Autore stesso Defensionis Declarationis ec.ec. parte tertia , libro decimo , Capite quinto : .. Haec ergo Ec-" clesia ( Romana ) ex avita, atque Apostolica Traditione eo , jure . ea dignirate est, ut quemcumque sibi, eumdem etiam , Ecclesiae universae Ducem , Pastoremque eligat ,.. Adunque sebbene dagli nomini si elegga chi è posto nella Sede di Roma, non per fatto umano avviene, che chi è posto in quella Sede in loco Petri, come parla S. Cipriano, sia costituito Duce, e Pastore della Chiesa universale. Sia pure degli uomini eletto chi ha da succedere a S.Pietro; non perciò dagli nomini, ma da Cristo riceve, chi succede a Pietro, la presidenza, e la custodia di tutto l'ovile. Non così avviene de' parricolari Vescovi riguardo alle loro Diocesi. Queste sono loro per diritto ecclesiastico talmente assegnate, che è in potere della Chiesa il variarne i limiti, aggiuguere, o sottrarre pecorelle alla loro direzione, come accade nelle unioni, o diamembrazioni di Diocesi . Ma chi aede in loco Petri, ha da Cristo assegnata la totalità del Gregge, nè è in poter della Chiesa il sottrargli alcuna delle pecorelle comprese nell'ovile di Cristo. Chianque riceve il Battesimo è per diritto divino soggetto al Pastorale suo Regime : onde, che gli stessi Vescovi, li quali sono Pastoti riguardo alle loro pecorelle, sono anch'essi pecorelle riguardo al Pastore universale, sicome dopo S. Eucherio, S. Bernardo, S. Brunone di Segni il professa espressamente Monsignor Bossuet colla comune dei Dottori.

Alle prove addotte di questa somma autorità del Romano Pontefice nell'assegnare le porzioni di gregge alli Vescovi ne aggiugneremo un'altra autorevolissima tratta dal Sacro Concilio di Trento, Sess. 6. c. 1. de Reform. ove tratta della residenza de Prelati . Ivi si prescrive, che il Metropolitano riguardo a suoi Suffraganei, e l'antiquiore Suffraganeo riguardo al Metropolitano debbano denunziare dentro un dato tempo i trasgressori pertinaci al Romano Pontefice: , Qui in ipsos , absentes, prout cujusque major, aut minor contumacia , exegerit, suae supremae Sedis auctoritate animadvertere, , et Ecclesiis ipsis de Pastoribus utilioribus providere pote-, rit, sicut in Domino noverit salubriter expedire ,. Questa potestà non la conferisce il Concilio al Romano Pontefice, ma la riconosce qual diritto annesso all'autorità della suprema Sede: Suge Supremae Sedis auctoritate in absentes animadvertere, et Ecclesiis de Pastoribus utilioribus providere poterit. Potestà esercitata già dalla metà del terzo secolo dal Papa S. Cornelio nel deporte i Vescovi Ordinatori di Novaziano, e provvedere le loro Chiese di altri Pastori: da S.Agapeto nella Regia di Costantinopoli col deporre Antimo, e costituire Menna in suo luogo, idque nulla convocata Sunodo ec, ec. Onde si può ravvisare, quanto sia conforme all'antica Tradizione il Decreto del Tridentino .

Venendo al terzo capo non saprei, se artifizio debba direi, o afaccias menzogna lo affermate (V. della V. p. 76. e 77.) qual verità innegabile, che ; o La dottrina del Sig Eyde, in aostanza è la atessa di quella dei Goncilji di Gossanza, e 3, di Basilea, e del Clero di Francia ". Il confronto, che se n'è fatto, dimostra a de videnza la falsiri dell'asserzione. Il Goncilio di Gostanza dichiara negli articoli di Martino V. riconosciuti da Monsig. Bossuet come altrettante Decisioni del Goncilio, avere il Papa, qual Vicario di Gristo, e Successore di S. Pietro suprema autorità nella Chiesa: potere il Papa concedere Indulgenza a tutti li Gristani , e li Vescovi si loro Diocesani secondo la limitazione dei sacri Canoni. I Basilecnas (Respons. Synod. presso Labb. T. 17. Edit. Ven. col.448. e non Sets. 5. come fu citato per isbaglio l'prec. p. 28.) ; ; Nune autem ad proposita per Ven. Archiepiscopam

Tarentinum dicendum restar. In primis late explicat juri-" edictionem, et potestatem Summi Pontificis, quod Caput , sit, er Primas Ecclesiae, Vicarius Christi, et a Christo. ... non ab hominibus, vel Synodis aliis praelatus, et Pastor . Christianorum : et ei datae sunt claves, et uni dictum est : .. Tu es Petrus: et solus in plenitudinem potestatis voca-., tus sit, alii in partem solicitudinis; et multa hujusmodi. 93 quae, cum vulgatissima sint, minime necessarium erat re-, censere. Ista plane fatemur et credimus ... Il Clero Gallicano nell'adunanza dell'an. 1681; , Romanum Pontificem esse ", Caput Ecclesiae, centrum unitatis, illum obtinere in nos . ( Episcopos ) Primatum honoris et jurisdictionis sibi a " CHRISTO JESU in persona beati Petri collatae : quicum-, que ab hac veritate dissentiret, illum schismaticum, quin et haereticum reputandum ... Sentimento allegato, e confermato in que'precisi termini nella determinazione ec. della Facoltà Teologica di Parigi an. 1785. La stessa Facoltà an. 1617. censurando la proposizione di M. A. de Dominis, in cui ad umana invenzione riferiva la disparità di potestà fra gli Apostoli, non dubitò di qualificarla , Ut haeretica, et schi-, smatica de jurisdictione Apostolica ordinaria, quae in solo " divo Petro existebat, intellecta ". E' la stessa dottrina costantemente professata da Gersone, dal Bossuet, da'più insigni Dottori della Chiesa Gallicana, e di più inserita tra gli articoli della dottrina cristiana nei Catechismi, segnatamento in quello del Colbert sì applandito da nostri avversari. E si vorrà, che una dottrina, che sostiene in forma sì chiara, ed espressa il Primato di suprema autorità, di potestà, e di giurisdizione del Romano Pontefice in tutta la Chiesa, e sopra tutti li Vescovi; che a lui solo attribuisce la pienezza della potestà, sia la stessa, che la dottrina di Eybel, che insegna, tutti li Vescovi essere non meno che il Papa, ne con minor potestà chiamati al governo di tutta la Chiesa ? essere tutti ngualmente plenipotenziari? potersi concedere da qualunque Vescovo tutto ciò, che si stima potersi concedere dal Papa si riguardo all'ordine, che alla giurisdizione? Duopo è, che abbagliato sia da forte passione, o si faccia giuoco de leggitori, chi travede, o vuole far travedere omogeneità di massime in una si aperta, sì manifesta, sì evidente discordanza di dottrine (1).

<sup>(1)</sup> Ma ora più che mai conviene, che oppressa rimanga, e con-

Indarno si lusingano di mettersi al coperto colla vana illusoria protesta, che non intendono di negare il Primato. Le riferite censure cadono non semplicemente su chi ne rifiuti la voce, ma su chi ne confonde, perverte, distrugge il significato ivi espresso, cioè di suprema autorità, di piena potestà, di regime in tutta la Chiesa, e sopra tutti li Vescovi : di regime, qual si comprende sotto la voce di giurisdizione consacrata dall'uso universale, autenticata dalla Tradizione nel diritto di giudicare, di deporre, di restituire i Vescovi, sì chiaramente riconosciuto ne' Concili di Efeso, e di Calcedonia: nel diritto della riserva de' casi in virtà di suprema podestà. di concedere indulgenze in tutta l'ampiezza dell'orbe cristiano di dispensare in vigore d'autorità di Sommo Principato , quale . secondo i Basileensi , ab eo (Romano Pontifice ) queferri non potest . Diritti tutti parenremente giurisdizionali . riconosciuti quali diritti incontrastabili del Primato da più e piu Concili, come si è dichiarato in più luoghi della Confutazione del T. preced. e nell'Analisi contro Launojo.

Sono anche da notare li due seguenti articoli di Martino V. nel Concilio di Costanza da doversi professare da ogni Cattolico, per dileguare ogni sospetto di eresia. I., Uttum

fusa l'impostura per la luminosa testimonianza, che nelle aspre circoatanze di questi tempi ha data il rispettabilissimo Clero di Francia del costante suo uniforme attaccamento alle massime de suoi Maggiori, direttamente contrarie alle perverse novità di Eybel, e de'suoi aderenti riguardo al Primato di Giurisdizione del Romano Pontefice. Si legga tra le altre la dotta l'astorale Istruzione di Monsig. Vescovo di Amiens. ove dopo aver posta in chiara luce questa fondamentale verità con una splendida copia di autorità raccolte da turti li tempi , conclude pag-3 of " Abbiamo creduto dovere insistere su questo punto della nostra cre-" denza, perchè non solo la giurisdizione della Santa bede è un'articolo , di Fede; ma ancora, perchè è il fondamento della Gerarchia Eccle-, siastica , senza la quale la Chiesa, ed in conseguenza la Fede stessa non potrebbono sussistere . Abbiamo creduto dovervi far sentire . quan-, to debba esservi preziosa la Sede di Pictro per imprimere ne'vostri " cuori il rispetto, e l'ubbidienza, che dovete al Padre comune dei . Fedeli; per inspirarvi una santa indegnazione contro gli oltraggi, le " derisioni, il disprezzo, che contro di esso si permettono lo spirito , dell'empietà, lo spirito dell'eresia, abil pur troppo sparso diggià tra , quelli medesimi, che pur tutt'ora si pretendono Cattolici ... Se Pimpudenza fosse capace di arrossire, di qual confusione non dovrebbono ricoprirsi que tanti pretesi Cattolici al confronto del solito loro linguaggio colle pastorali voci di questi egregi Difensori, ed intrepidi Confessori della Fede de'loro Padri !

2, credat , quod beatus Petrus fuerit Vicarius Christi habens " potestatem ligandi, et solvendi super terram ; II. Urrum , credat auctoritatem jurisdictionis Papae , Archiepiscopi , et . Episcopi in solvendo, et ligando esse majorem auctoritate ,, simplicis Sacerdotis, etiam si curam animarum habeat ... Ove la potestà di legare, e di sciogliere, che compete al Papa, agli Arcivescovi, e Vescovi a proporzione del grado loro, è caratterizzata, qual'è veramente, autorità di giurisdizione. Se questa potestà di legare, e di sciogliere è potestà di giurisdizione, quale ne Eybel, ne i suoi apologisti mostrano difficultà di riconoscere ne'Vescovi, conviene a più forte ragione, anzi forza è di riconoscerla nel Papa, stesa per tutta l'ampiezza della terra, se non si vuole dire; o che S. Pietre non abbia ricevuta colle chiavi la potestà di legare, e di sciogliere super terram; o che questa potestà non si trasfonda ne suoi Successori contro l'espressa dottritta della Chiesa fondata sulla Scrittura e sulla Tradizione.

Meno ancora si capisce, perché si offendano le orecchie de nostri Avversari di questa voce di giurisdizione attribuita al Papa, quando neppure Quesnello stesso ha punto dubitato di attribuirgliela, protessando non essere mai siata sua intenzione: .. Quicquam Pontificis Romani auctoritati detrabere . qui , procul dubio principalem Cathedram tener, ac ratione Pri-, matus Apostolici singulos christiani orbis Episcopos splen-, dore, auctoritate, ac jurisdictione autecellit .: Parole, che ben dimostrano, quanto fosse aucora Quesnello, per così dire, indierro e lontano dagli eccessi di Eybel, e de suoi difensori .

Non pertanto ba punto esirato l'A, delle R. di riprodurra in mezzo alla luce del Cattolicismo il proscricto sistema del P. la Borde col vanto, che gli dà di aver fatto vedere, che la giurisdizione, în quanto comprende potestă coattiva, non che al Papa, nemmeno compete alla Chiesa di sua natura : Sistema riprovato da Benedetto XIV. nel suo Breve Adassiduas an. 1755., come pernicioso ed empio, e di già condannato, e dichiararo eretico da suoi Predecessori , e seguatamente da Giovanni XXII. nella Costituzione : Licet juzta doctrinam . Vuole non per altro il nostro Censore auche in ciò mostrarsi liberale, e condiscendente. Dice, che non farà difficoltà di ammettere, che il Papa abbia il Primaro di autorità, e di giurisdizione, quando si prenda il termine di giurisdizione per un diritto, che porti seco un'obbligo particolare

di ammonire gli erranti, e di riprendere i prevaricatori; procurandone l'emenda col richiamargli ai propri doveri, o denunziargli alla Chiesa . In questo senso ammetteremo senza il minimo contrasto, che il Papa abbia il Primato di autorità, e di giurisdizione, ben sapendo, che così credesi da tutti i Cattolici . Sicchè per non offendere l'universale credenza del Cattolicismo si fa mostra di ritenerne in apparenza il linguaggio, ben sapendo l'A., come ei dice, che così credesi da tutti i Cattolici, ma insieme si ricorre al fraudolente artifizio di pervertire il significato dei termini con sostituirvi un senso, che non mai venne in capo ad alcun Cattolico. E chi fu mai l'insensato, che sotto il nome di autorità, e di giurisdizione intendesse di significare un particolare obbligo di ammonire, riprendere, o finalmente denunziare i delinquenti? Quest'obbligo di ammonizione, di riprensione, di denunzia fu imposto da Cristo a tutti i fedeli : Si peccaverit in te ec. ... dic Ecclesiae . Dunque fu da Cristo conferito ad ogni fedele un titolo di autorità, e di giurisdizione ? Altronde la denunzia da farsi di un delinquente, che resiste alle ammonizioni a dee di sua natura portarsi a chi ha l'autorità di reprimere i contumaci. La denunzia è un termine relativo, che importa inferiorità in chi la fa, superiorità in chi la riceve. Vana, ed illusoria sarebbe la denunzia, se il Superiore, cui è denunziato il prevaricatore contumace, non fosse in grado di reprimerlo col vigore dell'autorità, e d'infligergli suo malgrado pene corrispondenti al genere della delinquenza, ed all'estesa, e carattere della sua giurisdizione . Adunque l'A. delle R. coll'imporre al Papa sotto il nome di Primato un particolare obbligo di denunziare alla Chiesa . dee per necessaria correlazione riconoscere nella Chiesa il diritto di riceverla, ed ammettere in conseguenza nella Chiesa contro il sistema del Padre La Borde quel vigore di autorità, e di giurisdizione, che in se racchiude la potestà coattiva, quale viene stabilita, e confermata nel suddetto Breve di Benedetto XIV., e nelle Costituzioni da lui allegate .

L'imposizione delle Penitenze Canoniche si fece dai primi secoli della Chiesa ne tempi stessi della più aspra persecuzione, e si fece per via di vero regolato giudizio esercitato dal Vescovo, il quale conosceva del delitto, e decretava a pena proporzionata contro i delinqueni confessi, o convinti. Si sa quanto rigorose, ed aflittive fossero quelle pene canoniche; prostrazioni, digiuni, ciligi, privazioni di molti comodi leciti agli altri ec. Ne si dica, ch'era in arbitrio de' Penitenziati lo esimersene con rinonciare alla società de' Fedeli. Anche nella società civile sta in arbitrio del reo lo esimersi in molti casi dalle pene decretate dai Magistrati col rinonciare volontariamente alla cittadinanza, o al grado, che in essa tiene; oppure ancora per via di prepotenza, o di fuga. Nè perciò si dirà, che la pena decretara dal Magistrato non sia un vero atto di podestà coattiva esercitata in pubblico giudizio. Le resistenze, gli ostacoli, che si frappongono all'esecuzione della sentenza, qualunque via in somma di declinarlo provano difetto non di autorità giudiziaria, ma di podestà esecutiva. Questa in vero manca alla Chiesa in più e più occasioni contro i refrattari, e si fa quindi ad implorare la pietà de Sovrani, e Magistati Cattolici, ut plebs, come si esprime il Re Childeberto nel suo Capitolare, quae Sacerdotis praeceptum non ita, ut oportet, custodit, nostro etiam corrigatur imperio. Pio ajuto, ed al Principato stesso salutare non meno che alla Chiesa; mentre un Popolo, che viva soggetto, e contenuto nella pacifica osservanza de'doveri prescritti dalla Religione, sarà certamente più morigerato, e perciò stesso più rispettoso verso l'autorità dei Magistrati , cui la Chiesa prescrive colle voci dell'Apostolo doversi l'ubbidienza non per timor della pena, ma per dover di coscienza. In somma l'impunità, o impunibile contumacia del suddito refrattario, siccome non cancella in esso l'obbligo dell'ubbidienza verso il Superiore, così non annulla in questo la superiorità del diritto, per cui esige la sommissione, e decreta la pena dovuta alla disubbidienza. Ne si creda in fine, che questo termine di podesià coercitiva spettante alla Chiesa sia una novità di voce introdotta ne bassi tempi . Si trova usato da S. Agostino nel lib. de Gestis Pelagii num. 66: .. Impia , quippe dogmata hujscemodi hominum a quibuslibet Catho-, licis, etiam qui ab illis terris longe absunt, redarquenda sunt, ne ubicunque nocere possint, quo pervenire potue-., rint : impia vero facta, quorum coercitio ad Episcopalem , pertinet disciplinam, ubi committuntur, ibi potissimum a praesentibus, vel in proximo constitutis diligentia pastorali. .. et pia severitate plectenda sunt :..

Ben apertamente fu riconosciuta da S. Cesario di Arles questa coattiva Podestà nel Papa S. Simmaco, in quella supplica, ove avendogli rappresentati certi disordini veglianti nella sua Provincia, lo prega ad apporti Popportuno rimedio, e Tom. XIII.

conclude: Haec omnia ultione districtionis vestrae fieri prohibete.

Riconosciuta fu in se stesso, ed esercitata da S. Gregorio M., e frequenti ne appajono gli esempi nelle sue Lettere, come lib. 3. Epist. 27. ad Marinianum et Benenatum edit. Maur., ove sulle accuse portategli contro un certo soggetto, ne commette loro l'esame da farsi con tutta esattezza ed equità , prescrivendo: " Si in vestra cognitione cujusquam eum facinorosi criminis reum esse patuerit, tunc ex nostra , auctoritate non solum Dominici Corporis, et Sanguinis communione privatus sit, verum etiam in Monasterium, ubi , poenitentiam agere debeat, retrudatur ,. Ove nella nota si soggiunge:,, Cum viris honoratis publica poenitentia vix per-. suaderi posset illos clericorum more tractandos, in Monasteria scilicet relegandos judicarunt Ecclesiae Antistites . 1. Temperamenti bujus vestigium occurrit in Concil, Narbon. ann. 580, c. 6: Secundum Concilia priscorum Orthodo-, xorum decrevit Fraternitas, ut quicunque fuerit culpa-2, bilis inventus clericus, ant honoratus de Civitate, et , ad Monasterium fuerit deputatus etc., . Le parole ex nostra Auctoritate di S. Gregorio: Secundum Concilia priscorum Orthodoxorum decrevit Fraternitus de P. Nathonesi denotano abbastanza, da qual fonte derivasse quell'autorità giudiziaria e coattiva, ch'essi esercitavano; sebbene contro li refrattari l'esecuzione de' loro giudici non potesse tante, e tante volte ottenersi senza l'ajuto del braccio secolare.

Ne qui è da trascurare il vantaggio, che suol trarre la verità riguardo ad alcuni punti di dottrina da certe confessioni, che carpite vengono, per così dire, alli nostri Avversari dal bisogno di sostenere qualche altra parte dei loro erronei sistemi . Rechiamone un esempio . Vogliono per una parte, che dalla potestà del Principato dipenda, e prenda vigore l'autorità della Chiesa nello stabilite la Disciplina esteriore. Innoltre con nou minore sforzo, ed impegno tentano di spogliare la Chiesa di ogni potestà propria, ed originaria in apporre impedimenti ditimenti al Matrimonio. Per altra parte nou trovando essi modo di ricusare tante incontrastabili ordinazioni fatte dalla Chiesa intorno al Matrimonio, quali si leggono ne' Canoni Apostolici, ne' Concilj Eliberitano, Neocesariense, Ancirano ec., vale a dire in tempi, ne'quali non può dirsi con ombra di ragione, che una tale autorità fosse passata nella Chiesa per annuenza, e consenso delle Podestà del Secolo, costretti sono per eludere la forza di siffatte testimonianze di ricorrere a questo sutterfugio, cioè che quelle ordinazioni assoggettassero bensì, ed obbligassero i Fedeli a dovere per maggior decenza del Sagramento contrarre il Matrimonio nelle forme prescritte; ma non perciò nvessero forza di annullare un matrimoniale contratto celebrato colle sole solennità volute dalle leggi civili; talchè secondo essi le ordinazioni Ecclesiastiche vertevano sul lecito. o illecito, e non sul valido, o invalido. Cosi in una moderna Operetta intitolata: Diritto libero del Sovrano sul Matrimonio, senza data di luogo, nè di anno, pag. 38. e 39. nel rilevare il divieto fatto da primi tempi ai Sacerdoti di ammogliarsi si rappresenta un tal divieto, e si riconosce qual effetto di una certa innata autorità nella Chiesa circa la coercizione de costumi, e soltanto si contende, che, gl'ima. pedimenti della Chiesa non irritarono mai il Matrimonio. , cioè non lo resero nullo, ma soltanto illecito, per usare , la frase de Teologi , . Lo stesso confessa il Canonico Autore dell' Opera intitolata: Del Diritto di stabilire impedimenti ec. 2. Ediz. Pavia 1783. Vol. 2. p. 202. con queste formali parole: , Niuno di fatti le contende ( alla Chiesa ) la , podestà degl'impedimenti, così detti impedienti, che ren-, dono soltanto illecito il Matrimonio, Ora questi impedimenti sendo diretti a regolare la disciplina esteriore nella celebrazione del Matrimonio, se ha la Chiesa la podestà di siffatti impedimenti, che rendono illecito il Matrimonio, ha dunque la podestà di far leggi obbliganti la coscienza in materia di Disciplina esteriore. Vero è, che in ciò l'Autore contraddice le dottrine da lui esposte in più altri luoghi della sua Opera. Ma queste contraddizioni sono inevitabili a chiunque vuole per una parte far comparsa da Cattolico, e per altra parte dipartirsi dalle più costanti massime dell'insegnamento Cattolico .

Non è qui il luogo di prendersi a confutare questo errore, ma di osservare, che se vanno in questa patre errari nel negare alla Chiesa l'originaria potestà di rendere invalido il Matrimonio, costretti sono di confessare in altra parre la verità con riconoscere in essa la podestà di renderlo illecito. Ha dunque la Chiesa l'originaria potestà di obbligare i Fedini sotto pena di peccato a non potere contrattre il Matrimonio, se non sotto le forme, o condizioni prescrite da essa in guisa, che ha poutto vietarlo assolutamente a certi Ordi-

ni di persone, quali sono i Sacerdori, ad altri proibirlo in certi gradi, oppure non concederlo se non sotto certe condizioni, da non potersi trasgredire senza colpa. Ora egli è chiaro, che la Disciplina stabilità in tutte queste siffatte ordinazioni riguarda oggetti di esteriore polizia, quale si è il togliere assolutamente, o ristringere la libertà di contrarre l'union conjugale, tuttocchè conceduta dalle veglianti leggi del Secolo . Ed ecco come il compenso , cui si appigliano gli Avversari per togliere da un lato alla Chiesa la podestà di costituire impedimenti dirimenti, e salvare dall'altro l'irrefragabile autorità, che spicca ne più antichi Canoni, li costringe a dover confessare nella Chiesa l'originaria podestà di fare ordinazioni, che hanno forza di rendere illecito in materia di polizia esteriore ciò, che in niun modo è vietato dalle leggi civili : Confessione per cui rimane confutato l'erroneo principio, che dalla podestà Civile abbiano da prendere vigore le leggi Canoniche riguardanti l'esteriore polizia, come si pretende dall'Autore della Voce pag. 26., non potendosi cristianamente negare un vero, proprio, e rigoroso vigore ad una legge, che abbia forza di obbligare in coscienza, nè possa da chiunque sia Cristiano trasgredirsi senza grave reato di colpa.

Abbiamo accennato un quarto capo di fraudolente nrificio nel modo, con cei hanno teniaro gli Avversari, di sfigurare le autorità della Serittura, de Concili, e de Padri allegate nel Dreve. Troppo lungo diverrebbe qualunque succinto estratto, che si volesse imprendere delle prove, che se na sono prodotte nella Confittazione. Soggiugneremo bensì al-cuni pochi irificssi, conde recare qualche maggiore luce a due,

o tre passi della medesima.

Sotto la scotta dell'A. Defens, affermano con tuta frantezza gli Aversari, che non fu da'Padri Galedonesi approvata la celebre letteta di S. Leone a Flaviano, se non dopo un lango, serio, cannoino esame. Si è a suo luggo dimostrata la patente falsità di quest'asserzione (Tom. preced, pag. 67, 417, e seg.). La lettera di S. Leone, prima ci si leggesse nel Concilio, era già stata sottoscritta da Patrischi, e Vescovi Orientali: Ne fu proposta nel Concilio la lettura, come di formola prescritta dal Romano Pontefice per regola di fede: (Super its forma data est a Sanctisimo Archiepiscopo Romanae Urbis, et sequimus eum, et epistolae onnes subscripsimus). In essa riconobbero i Padri la voce di Pietro patanes per la boc-

co del suo Successore: con sonore acclamazioni anaiematizzarono chinnane non vi si conformasse. Pochi Vescovi Palesiini, ed Illirici, iguari della lingua, chiesero di essere schiariti su qualche dubbiezza nata loro intorno a certe espressioni. Li Padri, dopo avere aperiamente, e replicatamente protestato dell'intera loro adesione alla Decretale di S. Leone, condiscesero, che per istruzione di quei Vescovi se ne facesse il richiesto conftonto colle autorità de Padri. Ora dovrà questo confronto riputarsi esame di necessità, oppure di mera condiscendenza? Si è invero sforzato l'A. Defens. di rappresentarlo sotto il primo aspetto: ma buon per noi, che alle cavillazioni di questo pseudo Bossuet possiamo francamente opporre la dotirina, e l'autorità del vero Bossuet in un caso consimile. Noto è il trattato, che tenne questo ch. Prelato colli Dottori Molano, e Leibnizio sul modo di riunire i Protestanti alla comunione cattolica. Per preliminare della progettata riunione fu da quesit proposto, che si avessero per sospesi li Decreti del Concilio di Frenio fino ad un nuovo esame da farsene in un Concilio Generale, il quale per altro concedevano doversi convocare dal Papa. Confessava il Bossuer, essere in regola la convocazione da farsi dal Romano Pontefice : ma insieme dimostrava, non esser possibile, che la Chiesa Canolica consentisse giammai ad aver per sospesi li decreti dommatici di un Concilio Ecumenico , ripugnando apertamente una tale sospensione all'inviolabile principio della sua indefestibilità. Oltreche sarebbe ciò lo siesso, che aprire la porta a nuovi, e sempre mai rinascenti dissidi; rimanendo il nuovo progettato Concilio soggetto non meno, che il Tridentino a tutte le eccezioni, che non mai mancherebbono di suscitarsi per parte de malcontenti .

Replicarono i Processani, vanamente opporsi dal Bossuet, che il proposto preliminare non poresse combinarsi co'
principi della Chiesa Cattolica, e addussero in prova il Concilio di Basilea, il quale in grazia dei Boemi consenti ad un
novo casme da farsi de' Decreti del Concilio di Cossança
sull'articolo del Calica. Che tripponde Bossacet?, Illi quidem
c (così p. 185, T. 14. Edit. di Liegi an. 1767, ) concessortunt, a tin sua Synodo discuteretur articulus, de quo in
constantiensi Synodo Decretum facum erat, sed aperto
professi cam discussionem non ita insuitutam, quasi de re
cu dubia, sed ad elucidationem, ad instruendos imperitos, ad
c convincendos contumaces, ad infirmos in decretis, ae fide

3, Constantiensis Concilii confirmandos 3, Si confronti questra risposa con gli Atti del Concilio Catedonese, e si vedrà molto più chiarmente esclusa ogni ombra di dubbiezza per patte de Padri mell'esame, cui condiscesero per istruzione di que pochi ignoranti Palestini, ed Illarici. Nenno nostrum dubitata. Omnes jam subscrippiamus. Talché le ragioni addotte dal ch. Prelato in prova, che l'esame permeso da Basileensi fu esame non di dubbiezza, ma d'istruzione, si adattano da se, e con più ragione all'esame, cui convertità, essere state dal vero Bossacer preventivamente ribarue le cavillazioni posteriormente suciates au questo punto dall'A. Defens. Si consultino anche i Ballerini, che nulla hamo lastica do desiderare ad un perfetto estherimento delle

proposte difficoltà.

Un'altro punto riguardante S.Leone, e ben degno d'essere osservato egli è l'impegno dell'A. delle R. a volere, che nel celebre passo tratto da S. Leone : Solum Pontificem Romanum in plenitudinem potestatis vocatum esse, alios Episcopos in partem sollicitudinis, non intese il santo Pontefice parlare dell'autorità Episcopale; , ma di quella parte d'au-2, torità, ch'Egli aveva comunicata al Vescovo di Tessaloni-., ca , creandolo Vicario della Santa Sede nell'Illirico , e con-", cedendogli alcuni diritti soltanto propri de' Patriarchi ". Che S.I.eone non intendesse ivi parlare dell'autorità Episcopale, non mi prenderò ad esaminarlo, volendo prescindere dalla questione, se da Cristo immediatamente, o mediatamente proceda l'autorità di regime propria dell' Episcopato . Ma dovrà insieme convenire l'A. dal canto suo con me in ciò. ch'egli stesso accorda, o per dir meglio stabilisce colla sua interpretazione, cioè che può il Papa, creando un Vescovo suo Vicario, conferirgli diritti superiori a quelli, che annessi sono di lor natura all'Episcopato, ed i quali per conseguenza non competono a tutti li Vescovi, e propri sono de Patriarchi . Con che viene anch'egli a maravigliosamente confermare, che li diritti Patriarcali, Primaziali, Metropolitici, ch' ei confessa (p. 101.) non essere d'instituzione divina, sono diramazioni dell'autorità Apostolica, conferita in prima, come potestà ordinaria, ed in tutta la sua pienezza al solo S.Pietro, indi comunicata come potestà personale, e delegata agli altri Apostoli, da finire con essi per concentrarsi tutta nella primitiva sorgente, in cui fu da prima riposta, come dichiara

Monsig. Bossuet nel Serm. dell'unità, e come si è diffusamente spiegato nelle tre Parti della Confutazione citata T.prec.

Quindi sorge un'invincibile argomento contro la pretesa pienezza di potestà, ed uguaglianza col Romano Pontefice. che dagli Avversati si attribuisce a tutti li Vescovi riguardo al governo universale della Chiesa. Chi è infatti quel Vescovo, che creando suo Vicario un'altro Vescovo possa conferirgli diritti superiori a quelli dell' Episcopato, e propri soltanto de'Patriarchi? In virtù dell'ordinazione tutti li Vescovi sono fra di loro uguali . Posta questa uguaglianza de Jure Divino non mai sarebbe stato in potere de'Vescovi o adunati. o spartiti che si fossero, di alterarla, siccome (prescindendo dalla subordinazione verso S.Pietro ) sendo gli altri Apostoli per istituto di Cristo uguali fra loro, non sarebbe stato in potere ne di uno, ne di più di costituire uno superiore agli altri. Forza è dunque di confessare, che la preminenza, e superiorità, che compete a Patriarchi, Primati, Metropoliti, proviene da altra sorgente, che non è la ordinazione, ovvero l'autorità propria dell'Episcopato. Questa origine il fatto stesso ce la dimostra nell'uso, che fecero gli Apostoli dell'autorità propriamente Apostolica per instituire quei respettivi gradi di preminenza, e di subordinazione fra Vescovi. Da S.Pierro, in cui fu l'Apostolica autorità collocata in tutta la sua pienezza, e colla superiorità del Primato emanò la preminenza d'autorità, che annessa fu da principio alle Sedi di Alessandria, e di Antiochia. Da S. Paolo riceve Tito quell' autorità sopra Creta, nella quale si vedono spuntare i primi raggi del diritto Metropolitico. Cosicchè dall'autorità propria dell'Apostolato emanarono que'gradi non provenienti dall' ordinazione, per li quali fin da' rempi Apostolici si scorgono certe Sedi presiedere ad altre inferiori con preminenza di autorità. Ma questa autorità propria dell' Apostolato, che in S.Paolo, non altramente che negli altri Apostoli fu, come la chiama Bossuet , commissione straordinaria , venne in fine a rifondersi , come si è detto , alla primiera origine , in cui fu riposta qual potestà da doversi trasmettere a tutti quelli. che vengono successivamente a sedere in loco Petri ; onde non abbia mai da venir meno la fonte, da cui deriva, e si propaga, ed alimenta quella superiorità, che non sorge dal semplice carattere dell'Episcopato, e dalla cui ordinata distribuzione in vari gradi l'armonia risulta della ecclesiastica Gerarchia.

Forza è dunque altresì di confessare, che i Vescovi in virtù della loro ordinazione non succedono agli Apostoli in turta quella ampiezza di potestà, che fu propria dell'Apostolato. Chi ha mai sognato, che gli sette Vescovi dell' Asia fossero uguali a S.Giovanni nella potestà del Regime, o l'Areopagita Dionisio a S.Paolo, o quei molti nominati nell'epistole, e che da lui furono preposti a varie Chiese particolari ? Ella è pertanto massima certa, fondata sulla primitiva costituzione della Chiesa, e perciò universalmente abbracciata dat Dottori, che li Vescovi succedono agli Apostoli in Episcopatu, non in Apostolatu. Nulla gioverebbe il teplicare non incontrarsi questa distinzione presso gli antichi ; può ciò tutt' al più verificarsi quanto al materiale suono delle parole nell' enunziarla, ma certamente il significato è amico quanto la Chiesa. Non fu mai creduto, come si è detto, che i Vescovi , the gli Apostoli lasciavano al governo delle Chiese , che andavano essi fondando per l'universo, uguagliasseto gli Apo-

stoli stessi nella potestà del Regime.

A maggiore conferma però soggiugneremo un'altro, che pare ben force, anzi convincente argomento. Si rifletta, che tra gli Apostoli ( eccettuato S.Pietro ) S. Giacomo, Fratello del Signore il solo è, che sia stato e Apostolo, e insiememente Vescovo di una Chiesa particolare . Ora de Vescovi suoi successori in quella particolare Sede ben può dirsi, che gli succedertero nell'Episcopato, ma non ugualmente nell'autorità propria dell'Apostolato: giacchè non solo non si tramandò in que Vescovi la pienezza dell'Apostolica autorità, per cui niun' Apostolo potea essere soggetto ad altri, fnorchè al Capo; ma furono anzi subordinati alla Metropoli di Cesarea, non che alla Patriarcale Sede di Antiochia ( V. la nota di Severino Binio sul I. Can. Niceno ): Subordinazione, cui è chiaroche non avrebbe potuto soggiacere S.Giacomo, nè chi, succedendogli nella sua Sede particolare di Gerosolima, ne avesse insieme ereditata tutta l'ampiezza dell'Apostolica autorità . A più forre ragione convien dire, che i Vescovi, che succedono agli Apostoli, non in alcuna particolare Sede, che sia stata occupata da essi, ma che furono dagli Apostoli costituiti a reggere particolari porzioni del Gregge, debbono certamente aversi quali successori degli Apostoli nell'Episcopato ( titolo bastante a fondare una sublimissima Dignità ), ma non nella pienezza di autorità, che fu propria dell' Apostolato, e da cui soltanto porè derivare quella preminenza non tratta dalla Ordinazione, per cui certe Sedi soprastano ad altre inferiori, come si e detto di sopra.

Non così conforme alla Tradizione si appresenta la lezione, quanto nuova, e fantastica, altrettanto erronea, ed incoerente, con cui si fa l' A. della V. a castigare l'errore de'poco illaminati Ildebrandisti, e adulatori del Papa, li quali non sanno distinguere dalla podestà delle Chiavi, e dal diritto di pascere la sollecitudine, e sopraintendenza generale. nella quale fa egli consistere il Primato. Distinzione incoerente riguardo al primo capo del poter delle Chiavi ; posciachè affermando egli per una parte ( p. 11. ) che ogni dignità Spiritnale è fondata sul poter delle Chiavi, e riconoscendo per altra parte, che quella sopraintendenza generale, in cui fa consistere il Primato, è vera, anzi Suprema dignità (p.54.), e dippiù dignità Spitituale, ne siegue ad evidenza, che questa sopraintendenza generale è fondata sul poter delle Chiavi . Adunque non può darsi più aperta contraddizione di quella, in cui cade l'Autore nel voler disgiungere dal poter delle Chiavi quel Primato, ch'egli stesso ripone in una sopraintendenza, che, come dignità Spirituale, dee onninamente secondo lui stesso essere fondata sul poter delle Chiavi .

Distinzione del pari assurda, e di incoerente riguardo al secondo capo, cio del Diritto di pascere. Impercochè per una parte riconosce l'Antore (p. 46.) qual prima prerogativa del Primato l'onorvollissimo, ma pesante incarico di condurre tutto il Gregge alla vita cterna. Incarico che potta seco il diritto di pascere: giacche non per altro mezo, che quello del pascere si conduce il Gregge alla vita. Come fia pertanto, che dalla stessa bocca si abbia da sentiere, che la prima preroguiva del Primato sia lincarico di condurte tutto il Gregge alla vita eterna; e che pute dal diritto di pascere debhassi disginagree la pereggiava del Primato? Chi si futamente discorda da se stesso, ben degno era di accingrati all'impresa di censurate il Breve Pontificio.

Nè solo contraddice l'Autore le sue proptie dottrine nel volet separate il Primato dal potere delle Chiavi, ma ciò, che è più, si contrappone spertamente a tutto il cotso della Tradizione. Ovunque si tratta del Primato di Jiettro, i Padri, ed i Concili costanermente il ripetono dalle notissime autorità Evangeliche: Tu es Petrus, et super hanc petrame contide l'autorità Course ce. ... Pagec genos moce, pasce eves

Tom. XIII,

meas . . . . Confirma Fratres tuos . Il che potea l'A. della V. riscontrare nelle stesse testimonianze compendiate nel Catechismo del Colbert, e presso tutti li Dottori cattolici. Anzi a maggior confusione del Novatore i Basileensi nel passo poc'anzi citato riconoscono apertamente la primazia di S.Pietro, e de suoi Successori fondara su que medesimi Testi del Vangelo allegati da essi: Tu es Petrus ec. Tibi dabo claves ec. Sicchè se vi ha errore nell'assegnare i fondamenti del Primaro, di questo rei non sono i pretesi poco illuminati Ildebrandisti, li quali seguendo i lumi del Vangelo, e della Tradizione il ravvisano e nell'essere stato S.Pietro fatto da Cristo Pierra della Chiesa, e nelle Chiavi a lui date primitus, come dice S.Agostino, e nel diritto, ed obbligo ingiuntogli di pascere tutto il Gregge, e di confermare i suoi fratelli. Bensì non potrà discolparsene chi contro la chiarissima luce di sì risplendenti autorità tenta con profana fantastica innovazione ( sempre compagna dell'errore in materia di fede ) separare il Primato dal poter delle chiavi , e dal diritto di pascere.

Questo stesso incarico commesso da Cristo a S. Pietro di condurre tutto il Gregge alla vita eterna, in cui riconosce l'Autore la prima, e più nobile prerogativa del Primaro, basterebbe per se solo a digiostrare un'altra sua patente incoerenza in negare, che in virtà della Sopraintendenza universale, che il Papa ha ricevuta sopra la Chiesa, possa Egli esercitare una ordinaria immediata giurisdizione sopra le pecorelle assegnate agli altri Pastori . Se in virtà di quella Sopraintendenza universale ha il Papa ricevuto da Cristo l'incarico di condurre tutto il Gregge alla vita, ha dunque un vero diritto Pastorale sopra tutto il Gregge: Chiaro è, che una Sopraintendenza universale sopra tutta la Chiesa, che, come confessa l'Autore, porta seco l'incarico di condurre tutto il Gregge, porta seco altresì un diritto universale di pascere tutto il Gregge in tutta la Chiesa; giacche gli stessi Vescovi, come insegna Bossuet, li quali sono Pastori riguardo alle loro pecorelle, sono essi medesimi pecorelle riguardo al Primo Pastore .

Questo diritto di ordinaria, ed inmediata giurisdizione in tutta la Chiesa si è dimostrato nella Confutazione cou più argomenti 1. Per vari esempi tratti dall'autichità, fra quali quello dell'Autorità immediata eserciata da S. Gregotio Magno nell'assolver diettamente, e ximettere nell'eser-

cizio del suo grado un Sacerdore della Chiesa di Milano. che dal suo Vescovo n'era stato indebitamente privato. 2. Si sono allegati ti Decreti del gran Concilio Lateranense IV., che dichiara espressamente c. 5. il Principato dell'ordinaria podestà della Chiesa Romana sopra tutte le altre Chiese : e c. 62. la pienezza della podestà del Romano Poutefice riguardo alla concessione delle Indulgenze, le quali, com'è manifesto, portano seco un diretto immediato esercizio del porer delle Chiavi . 3. Gli Articoli di Martino V. nel Concilio di Costanza, în virtù dei quali dee ogni Cattolico professare avere il Papa Supremam Auctoritatem nella Chiesa di Dio, e potere esso concedere Indulgenze a tutti li Cristiani . 4. La facoltà delle dispense riconosciuta dalli Basileensi qual prerogativa inerente al Primato, che non gli può esser tolta. 5. La riserva dei Casi, che il Tridentino dichiara competere alli Sommi Pontefici pro Suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, Sess. 14. c. 7: Riserva, che presuppone la podestà immediata di legare in tutta la Chiesa . 6. L'obbligo di vera ubbidienza in tutti li Cristiani ... verso il Papa secondo la stessa Professione di Fede prescritta da Pio IV., ed in conseguenza il diritto corrispettivo nel Papa di esigerla.

A questi ed altri monumenti prodotti nella Confutagione un solo ne aggiugneremo, ma tanto più fermo, e convincente, quanto che deriva dalla primitiva instituzione di Cristo, quale vien rappresentata, ed espressamente riconosciuta da Monsignor Bossuet in quel Sermone sull' Unità, ch'ei pronunziò nell'Apertura dell'Assemblea dell'An. 1682. Egli osserva ( dopo S.Agostino ) come volendo Cristo stabilire il principio dell'Unità della Chiesa, diede in primo luogo a S. Pietro solo, ed in tutta la sua pienezza la potestà delle Chiavi, prima che di questa facesse partecipi gli altri Apostoli: ed è questo un fatto, che consta dal Vangelo. conforme al quale saggiamente rileva il dotto Prelato, come , l'intento di Cristo era manifestamente di riporre primamente in un solo ciò, che in appresso pose in più altri . , Ma ( segue Bossuet ) la concessione, che si fa in appresso, nulla toglie a quella, che ha preceduto. Quella prima parola, quodcumque ligaveris (detta al solo S.Pien tro ) ha diggià subordinati al suo potere ciascun di quel-20 li, ai quali sarà detto in appresso : quorum remiseritis ec. che sono gli altri Apostoli ): Imperocchè le promesse

" di Cristo sono, come i suoi doni sine poenitentia; e , ciò, che fu dato una volta indefinitamente, ed universalmente, è irrevocabile. Oltrechè la podestà, che si spar-" tisce a più e più, porta la sua restrizione nel suo spar-, rimento; laddove la podestà data ad un solo sopra tutti, n e senza eccezione porta seco la pienezza; ne avendo da " dividersi con altri, non conosce altri limiti fuorche i pre-, scritti dalla regola ... Adunque in primo luogo; se la podestà delle Chiavi riposta da principio nel solo S. Pietro fu podestà indefinita, universale, senza eccezione, e sopra tutti; se la parola di Cristo nel conferirgli una tal podestà gli assoggetiò da quel momento quelli stessi, ai quali volca farne parte in appresso, egli è di tutta evidenza, che in virtù di siffatta podestà, qual da principio data fu al solo S. Pietro, ebbe il solo S. Pietro, ed ebbe in tutta la sua pienezza l'ordinaria, ed immediata podestà di reggere tutto il Gregge. Che se in secondo luogo la partecipazione, che della podestà delle Chiavi fu in seguito fatta da Cristo agli altri Apostoli, nulla tolse a quella pienezza, ed universalità, con c fu da prima riposta in S.Pietro, egli è di uguale evidenza, che anche dopo la sopravvenuta partecipazione ritenne S.Pietro in tutta la sua pienezza la stessa ordinaria, immediata podestà su tutto il Gregge, che gli fu data irrevocabilmente da principio. E siccome in terzo luogo tutta quella podestà, che a S.Pietro fu data in ordine al R. me universale della Chiesa, dovea trasmettersi ai suoi Successori, ne viene in conseguenza, che ha sempre dovuto perseverare nei Romani Pontefici Successori di Pietro l'ordinaria immediata podestà conferitagli da principio di pascere tutto il Gregge.

Allo stesso spirito d'innovazione in tutto ciò, che può ferire le prerogative della santa Sode, consentance è del tutto un'altro tentativo dell'A. della V. di stendere, ed accomanare a tutte le Chiese della Gristanità professanit la dortrina degli Apostoli quel distintivo carattere di Cattedra Apostolica, che dalla comune voce de Concili, e de Padri Loren antonomasia singolarmente attribuiro, e riservato alla Sede Romana per denotare in essa il centro dil'unità. Contro si luminose testimonistize della Tradizione pretende l'A. della V. pretto su la Cattedra Apostolica con una sola differenza, non già di dignità, ma di auteriorità, cioè, che S. Pietro fa il pan di auteriorità, cioè, per S. Pietro fa un ma di auteriorità, cioè, per S. Pietro fa il primo ma di auteriorità, cioè, che S. Pietro fa il primo

ad esservi collocato (1). A queste non agevole impresa si è accinio il nostro censore con gran coraçgio invero, ma insieme con un sì lungo, ed intricato avvolgimento di sofismi, e di equivoci, che ad i sigombratili ne è convenuto entrare in uno spineto di lunghe discussioni, che ne sono riuscice di mola molestia noni per alcuna grave difficoltà da dover superate, ma per la noja, che giustemente abbiamo temuto, che dovessero recare a' leggitori.

L'ordirura tutta si raggita sul perpetuo abuso, che fai il censore della voce di Chiesa Apostolica, che una è di quelle, che sogliono prendersi talora in più largo, e talora in più stretto significato : abuso, che fu sempre feconda sorgente oi pericolosi errori, e di cui sa valersi l'impostura per illudera alla semplicità degli omnini meno accorri. La voco di adorazione (per esemplo ) nel senso più stretto si prende per lo culto di Lartra; in senso più largo si adata che a significare un culto inferiore, qual si è quello di Dalla. Con iscambiare questa voce da un senso all'altro no presero motivo i Protestanti d'accusare d'Idolatria i Garolici, qualché l'adorazione da essi prestata nel senso di Dula della Santi quella fosse, che nel senso di Latra si dee a Dio solo.

(1) Consente l'A. della V. p. 67. che S. Pietro fu il primo ad essere collocato sulla Cattedra Episcopale. Consente altresì l'A. delle R. p. 37. convenendo, che " S. Pictro fu il primo, in cui fu per la prina volta stabilita la Podestà Episcopale per mezzo del Ministero , di sciogliere, e di legare conferitogli da Gesti Cristo,, . E p. 38. che " questo S. Apostolo fu quel primo Vescovo , che prima di tutti , gli altri costluito venno, e ordinato dal Divin Salvatore, . Se S. Pietro fu il primo ad essere collocato sulla Cattedra Episcopale a se prima di tutti gli altri fu eostituito, e ordinato da Gesà Cristo, ed in Ini stabilita la Podestà Episcopale col Ministero di scioglicre, e di legare; adunque da prima, ed in tutto quel frattempo S. Pietro siccome il primo, così fa il solo rivestito della Podestà Episcopale, ossia del Ministero di scioglicro, e di legare: Ebbe dunque e primo e solo in tutto quell' intervallo l' immediata, ed ordinaria autorità del ministero su tutto il Gregge . Pertanto , se non dimostrano gli Avversari ( cosa impossibile ), che questa prerogativa gli sia stata tolta in seguito, si dee onninamente convenire, che anche, dopo che agli altri Apostoli fu partecipata la Podestà delle Chiavi, ritenne S. Pietro tutta quell'autorità, che gli fu da prima, ed a lui solo conferita da Cristo, cioè la ordinaria, ed immediata podestà del Ministero su tutto il Gregge, quale per le cose confessate dagli Avversari l'ebbe solo da principio .

Ad isfuggire una siffatta confusione debbo qui esporre una opportunissima regola suggeritami, dopo scritte queste cose, da ragguardevole personaggio, nè men per pietà, che per dottrina rispettabile. Ed è, che nell'adoperare le voci si ponga mente alle relazioni, che hanno agli oggetti, a'quali si riferiscono. Nell'usare la voce di adorazione si abbia precente l'oggetto, cui si vuole riferire. Se questo è Dio, ecco determinato il senso di Latria : Se un Santo, ecco pronto l'altro più largo senso di Dulia; e così distinta l'ambiguità. svanisce l'errore, o il pericolo dell'errore. Gran fracasso fanno gli Avversari della voce Ministeriale; e quai a chi l'ommetta nel denominare il Papa Capo della Chiesa! Or bene osservate qui le relazioni. La voce Ministeriale è voce relativa, che appella un'Agente principale, che si costituisce un Ministro. Adunque distinguetelo. Se questo è Cristo, da cui vogliate, che il Papa sia come suo ministro costituito Capo della Chiesa, sarà questa proposizione vera e cattolica, e servirà a confermare vieppiù la Suprema Autorità del Primato: Se all'incontro volete, che sia la Chiesa, da cui venga il Successore di S. Pietro costituito Capo della stessa Chiesa, sarà la proposizione falsa, ed ereticale.

Un consimile abusivo trasporto di significato riguardo alla stessa voce Chiesa Apostolica si è altresì permesso l'Autore dell' Analisi del libro delle Prescrizioni di Tertulliano, come si è rilevato nel T. prec. Appendice alla 2.P.p.242. Vero è, che Tettuliiano usa questa voce talora in più largo, e talora in più stretto senso; ma però con tali caratteri, e relazioni, che fanno chiaramente distinguere l'un senso dall' altro . Nel senso più stretto intende sotto quel nome le Chiese Matrici, ed Originarie fondate dagli Apostoli: Chiese, che da essi ricevettero il deposito della fede, e dalle quali si ha da prendere la vera dottrina. Tale si è l'idea, che ne dà l'A. dell' Analisi nel passo ivi citato da principio; ed è quello, che si prende specificatamente di mira nell'Append. Nel senso più largo consente Tertulliano, non che siano, ma che possano riputarsi ( deputantur ) come Chiese Apostoliche le propaggini delle Matrici, cioè per una cerra accomodazione, in quento sono derivate da quelle, e perseverano nella consanguinità delle dottrine ricevute dalle medesime, sotto il qual riguardo disse acconciamente potersi applicare a siffatte soboli il nome di Chiese Apostoliche per la ragione, che omne genus ad originem suum censeatur. In tal senso adata Tertulliano questa denominazione alle Chiese fondare non solo a Viris Apostolicis, qui tunnen cum Apostolis perseveraverint, ma aucora a quelle, quae, licet nullum ce Apostolis, vel Apostolicis Anctorem suum proferant; ut multo posteriores; quae denique quotidie instituuntur, tumen in eadem fide conspirantes non minus Apostolica eleptutantus pro consunguintate doctrinae.

Di queste Chiese postetiori, e che si vanno di giorno in giotno fondando, non dice Tertulliano, nè potea dire, che sieno Chiese Apostoliche nel senso stretto, e rigoroso, che conviene alle Marrici; ma che Apostoliche vengono anch' esse reputate per cagione della origine, e della consanguinità della dottrina. Apostoliche sono propriamente le Matrici, perchè fondate dagli Apostoli , perchè in esse gli Apostoli depositarono la fede. Caratteri, ch'egli è chiaro, non poter convenire alle propaggini, cioè alle Chiese posteriori, e che si vanno di giorno in giorno instituendo; sendo manifesto, che di queste non può mai dirsi , nè che siano state , o vengano di giorno in giorno fondate dagli Apostoli; nè che sia stata, o venga di giorno in giorno depositata in esse la dottrina dagli Aposteli medesimi. Non possono pertanto queste propriamente dirsi Apostoliche, ma solo tali vengono riputate in senso più largo, in quanto dalle prime traggono la dottrina insieme colla origine. Onde vi ha sempre tra l'une, e l'altre questa insigne caratteristica differenza, che le prime nell'instituire le posteriori, lungi dal trarre da queste la dottrina, la tramandano loro, quale fu in esse depositata dagli Apostoli ; laddove le propaggini debbono riceverla dalle Matrici, nè possono a queste riferirsi per consanguinità di dottrina, se non in quanto conservano la dottrina, che hanno ricevuta dalle medesime. Le Matrici diffondono, le propaggini ricevono. La perseveranza nella dottrina ricevuta, quella è, che forma la consanguinità, per cui si riferiscono alle Matrici, come ogni genere si riferisce alla sua origine ..

Eppure dalla confusione di questi due sensi avvolti nell' ambiguità della voce di Chiese Apostoliche, tutocchè si chiatamente distinti da Tertulliano, si è fatto strada di grado in grado l'A. dell'Annilisi per venire finalmente a concludere , che la Chiesa Romana, e saluta spezialmente da Tertullon suvra tutte le altre Matrici, come quella, nel cui seno profus-ro insieme col sangue gli Apostoli tutta la pienezza della dottinia; al cui fondatore S, Pietro n'una vettià fu ignora; dalla quale fu alla Chiesa Africana partecipata la tessera della fede : che quella Chiesa, dico, la sola fra le Marrici, in cui puro sia rimaso, ed incontaminato il deposito, debba riputarsi centro dell'unità, e voce della Chiesa, non in questo senso, che da quella debbano prender le Chiese posteriori la dottrina in essa profusa dagli Apoatoli, ma che anzi debba ella raccoglierla dalle voci di tutte le propaggini per annunziarne qual semplice Relatrice il risultato al Mondo Cattolico. A questa strana inversione di senso, fatta dall'A. dell' Analisi contro l'espressa mente di Tertulliano, nell'uso della voce di Chiese Apostoliche si è contrapposta l'Append. della p. 242. E quì ci facciamo i primi a rilevare una eccezione, che può facilmente venirci fatta ( eccezione però del tutto incidente, che punto non tocca, nè varia lo stato della questione., e lascia in tutta la sua forza sussistere la dimostrata opposizione tra l'intento dell'A. delle Prescrizioni, e l'intento dell'A. dell'Analisi ); ed è , che sul principio dell'Appenda ove si domanda, donde abbia potuto l'A. dell'A. trarre il priucipio di quell'abusiva estensione da un senso all'altro, si risponde , non averlo egli tratto da Tertulliano , ma da questa ragione, che ogni genere debba riferirsi alla sua origine, quasicché non fosse questa stessa ragione addotta da Tertulliano medesimo nel passo poc'anzi citato. Ciò è vero; ma è altres) vero , anzi evidente , che ivi quella sentenza diretta è da Terrulliano ad indicare la differenza, che distingue il senso largo, in cui le propaggini possono riputarsi, ed in qualche modo dirsi Chiese Apostoliche, dal senso proprio, e rigoroso, in cui conviene alle sole Marrici, ed Originarie. Cosicchè chiaro apparisce, che se le parole sono prese in prestito da Tertulliano, sempre sussiste ciò, che si è detto nella proposizione, che da Tertulliano non fu giammai somministrato il principio dell'abusiva estensione fatta dall' A. dell' Analisi , mentre la sentenza di Terrulliano , come è da lui convenientissimamente posta nel citato luogo, lungi dall'insinnarla tende ad escluderla positivamente. Non è raro, che i Novatori abusino di sentenze tratte dalle Scritture in pretesa prova . o conferma de loro errori; ma tuttocchè le parole siano veramente tratte dalle Scritture, non perciò si dirà, o dovrà dirsi , che da queste sia loto somministrato il principio dell'errore. Così nel caso nostro. Benchè la sentenza sia di Tertulliano, venendo questa dal suo commentatore diretta ad un intento del tutto contrario dee sotto questo aspetto, e per

l'abuso, che ne fa, rilegarsi fra le argazie filosofiche, di cui non vuole, che tengasi conto in queste maerie : che però vo-lendosi discutere la proposizione a tutto rigore, troverassi que ras asstramente vera in anha le sue parti. Vero, che il principio dell'estensione non è somministrato da Tertulliano : vero, che la ragione, su cui si fonde l'A. dell' A. presu così vagamente, come ei la propone, cioè ad un'intento de tutto contratio a quello di Tertulliano, si riduce ad una semplice arguzia filosofica, che è tutto quello, che si dice in quel tratto dell'Appendice. Cosicchè sa dopo le parole, presa così vagamente, come ei la propone, si fosse avuta l'avertenza di saggiungere contro l'intento di Tertulliano, il che per altro risulta de tutto il contresto, neppure luogo sarrebbe rimaso alla undettar accessione.

Per quinto capo abbiamo accennato, come gli avrersarji nell' imperadere courto il Breve la difesa di Eybel non solo sono caduri negli stessi errori, ma sono innoltre trascosti a sostenere, o produtre, quali dottrine di autori pretesi cartolicissimi, parecchie massime apertamente contratie alle verità cattoliche, ed in parte già proscritte sotto nore anche erticiali. Questi errori si trovano parte discussi nella Confutațione, e parte solitanto indicati, siccome vertenti su puni estrantei alla dottrina del Dreve, ed intrusi, uno può dirsi per altro, che per fare illusione a Leggitori. Stimo però se non necessario șa simeno no miutici il soggituațarea suche intorno a questi qualche ulteriore schiarimento a difesa, e conferma del comune insegnamento di Santa Chiesa.

Sì è tilevata nell'auxidetta Confutorione T. prec. p. 127. Infettratione del censore a proporte la dottima di Eybel rigna. Infettratione del censore a proporte la dottima di Eybel rigna, dante l'aurorità de l'rincipi come proveniente da Dio quasicche parola vi fosse nel Breve, che processe addursi in contratio, o contraddicesse l'ubbidienza, e fedeltà dovute da audditi secondo l'oracolo dell'Apottoo alla subbimité del Principato. Di questa massima poi abusa insidiosamente il censore per autorizzare il diritto, che gli attribuisce ai Versovi di riformare la vegliante disciplina nelle loro diocesi coll'ammenza del Principi, da qualità, com ai soggiunge, prendono vigore le leggi camoniche ria alti non sospetti, di un Pietro de Marca, dell'Abate Fleaty, di Pebbronio medesimo, de Catrechismi (Colhert, di Courline, a. H. quali's come articolo di dottima extrofica, pri-

Tom. XIII.

conscono nella Chiesa la podestà di formare leggi disciplionari, che hanno tutto il vigore di obbliggare in vittà della podestà propria della Chiesa; podestà ricevuta da Cristo, esercitata dagi Apostoli circa la polizia eserciore nella legga dell' astinenza dal Sangua, e dal Soffozato, come detetta dallo Spirito Santo, non che da essi medesimi: podestà riconosciuta, e celebrata dalla pietà de Principi cattolici, l quali veggiamo con somma edificazione recaris arigoroso dovere l'osservanza de' prectti della Chiesa, della confessione annua, della comunione Pasquale, della estinenze, e digiuni prescritti ec. e., promuovendo in tal guisa coll'efficacia anche dell' esempio l'ademipiento del Con. 20. Trident. Sess. 6., in cui è definito, qual domma di fede, l'obbligo de Cristiani di osservare i comandamenti di Dio, e della Chiesa (17).

(1) Vanamente si oppone, che la professione, che fecero i Principi del Cristianesimo, nulla tolse loro de' diritti della Sovranità. Ciò è verissimo, e siamo noi Cattolici li primi a confessarlo, ed i soli a provarlo efficacemente. Ma egli è altresì vero per una parte, che la Podestà del Principato co'suoi diritti verte tutta intorno agli Ordini della Società Civile, e Politica. Per altra parte egli è certo, nè può cristianamente negarsi, che l'autorità conferita da Cristo agli Apostoli, esercitata da essi, e dai loro Successori ne'primi secoli della persecuzione circa i regolamenti della Disciplina esteriore, fu autorità legittima , in nulla pregiudicante i legittimi diritti della Secolare Podestà: Che per tanto l'opposizione, che per ignoranza della vera Religione fecero i Sovrani del Secolo all'esercizio di questa autorità conferita da Cristo medesimo, su opposizione illegittima in se stessa, ne fondata sulli veri, e legittimi diritti del Principato, relativo al buon' ordine della Civile Società, che anzi ne avrebbe riscossi li maggiori vantaggi per la sicurezza del Trono, e la stessa temporale felicità de' Popoli. Giunto poscia il fausto momento, in cui degnossi per segnalato tratto della sua misericordia il Sommo Iddio illuminare i Principi della Terra, chiamandogli a parte del benefizio della Redenzione, ben conobbero essi allo stesso lume, che non può avere Iddio per Padre chi non riconosce, e venera la Chiesa per Madre: Si pregiarono pertanto più, che delle Corone loro, dell'augusto titolo di Figlj primarj, e prediletti della Chiesa; e si recarono a preciso dovere di venerare in essa l'autorità conferitale da Cristo, e nè solo di osservarne le sacre disciplinari Ordinazioni, ma di munirle col poter dato loro da Dio per lode de'buoni , e castigo de'malvagi , nt plebs (Capitolare del Re Childeberto ), quae Sacerdoris praeceptum non ifa, it oportet, custodit, nostro etiam corrigatur imperio. E Giustiniano medesimo Novel. 137. Praef: " Si civiles leges, quarum po-,, testatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credidit, firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem studemus,

Ma è anche da notare di passaggio, come i nostri oppositori non solo sono apertamente confutati da siffatte au-

" quanto plus studii adhibere debemus circa Sacrorum Canonum, et "Divinarum Legum custodiam, quae super salute animarum nostra-,, rum definitae sunt ,, ? Ove l'Augusto riconosce bensì nel Principato la podestà da Dio circa le leggi Civili; ma circa li Sacri Canoni, che unisce alle leggi Divine, si attribuisce non podestà, ma custodia. E c. 1. nel ripetere che fa l'introduzione di molti disordini dall'essersi trascurata la celebrazione de' Sinodi prescritta da' Sacri Canoni, si esprime in questi termini: , Sane multos ex eo maxime de-" prehendimus in peccata fuisse prolapsos, quod non sunt factae Sy-, nodi Sanctissimorum Sacerdotum juxta ea, quae a Sanctis Aposto-, lis , et Patribus definita sunt . Si enim hoc fuisset observatum , qui-" libet metuens gravem in Synodo accusationem studuisset atique et ,, Sacras ediscere Liturgias, et temperanter vivere, ne condemnatio-,. ni Divinorum Canonum subjaceret ,, . Parole dalle quali si rileva. 1. Che la Convocazione de' Sinodi, ed in conseguenza l'autorità di convocarli proviene da instituto Apostolico, ed è pertanto insita nella Chiesa per Ordinazione Divina promulgata dagli stessi Apostoli. 2. Che a sì fatte adunanze Ecclesiastiche compete la cognizione, il giudizio, e la condanna delle trasgressioni de Canoni. 3. Che però le Costituzioni Canoniche, oltre la forza direttiva, obbligante in coscienza sotto reato di colpa, che è il primo Carattere della podestà legislativa, hanno aggiunta la forza giudiziale, e coercitiva, che è il secondo carattere di legge propriamente detta.

Troppe cose în questo proposito somministrano altreal II Capitori di Carlo Magno, che abbiamo în gran pate rilevate în algra Opera (\*). Basteră qui accemare an trato de Capitoli Eectriaurie operso Labs. Sotto l'an. 80+., ore în materia di Ordinazioni Discipilnari si splega în questi termini; 1, lata vero omnia, quae vires nos trate excedent, în judicio Episcoporum justa Canonicam Sanction, nem definienda relinquirius «, Insigne monumento, ove la Podesti Secclare si condoce fino alla linea di separazione, che divide le Canse Ecclestatiche dalle Civili, ed ivi come a suo termine si ferma, e fa luogo ali' ingresso della poetate Canonica. Onde anche ben avverte Nat. Aless. Hist. Eccles. Sacc. S. C., Art. 8:, Nec enim aucoritate membre de la membre de la companie se rendi sili arrogavit Rex Maximus, vatem leges mere Ecclesistates ferendi sili arrogavit Rex Maximus,

" sed earum exequationem imperavit ...

Ma dirà alcuno, potersi dare il esso in certe circostanze, chela pubblica osservanza di una oualche religiosa Ordinazione sia per escret di grave danno, o pericolo alla Società, quele surebbe, per esempio, una numerosa, clamorosa Adunanza in merzo a'sospetti di sollezzione, o di contagio i non portà dunque un Principe provvedere per se stesso in tale caso alla salute, alla quiete, e sicurezza ello Stato? A dileguare la confisione, o ambiguità, che può nezce-

(\*) Contro Slevogzio Tom. XI. pag. 277., e segg.

torità inconcusse nella Chiesa Cattolica, ma vengono innolite colle loro incoerenze a confutatari da loro stessi. Il nostro censore p.38. riconosce da Divina instituzione, ed onora nei vescovi, e nei Parochi la necessaria facoltà di far leggi, e canoni per tichiamare nelle loro Diocesi lo splendore della ventata disciplina. Se queste facoltà hanno per Divina instituzione, noni basta forse l'autorità di una Divina instituzione date alle loro leggi il necessario vigore, onde obbligare i Fedela? E se non basta la Divina instituzione senza l'autorità di una divina di supportanti di supportanti di supportanti di supportanti di supporta di altra podestat, che vigore, che splendore pote mai avere la vecusta disciplina stabilita dagli Apostoli, e dagli uomini Apostolici, dal' Pontefici, e da Simoti, senza che vi concorresse l'annuenza di alcun'altra autorità? A che richiamare una disciplina, che dovete essere illegittima dalla sua origi-

re da un sì fatto rilievo, basta richiamare la dottrina comune circa la forza, e l'obbligazione delle leggi positive ne'easi urgenti di grave danno, o pericolo. Tutti convengono, che in sì fatte urgenze la legge positiva non obbliga ( bene inteso, secluso contentu seundalo, publici boni ratione, ove l'inosservanza della legge positiva indurrebbe trasgressione della legge naturale ). Dottrina egregiamente illustrata dall'Angelico Precettore S. Tommaso 1, 2, q. 96, art. 6., e 1. 2. q. 97. art. 4: , Contingit autem quandoque, quod aliquod praeeceptum, quod est ad commodum multitudinis, ut in pluribus, non est conveniens huic personae, vel in hoc casu . . . . Periculosum , autem esset, us hoc judicio cujuslibet committeretur, nisi forte , propter evidens, et subitum periculum, ut supra dictum est (0.96. ,, art. 6.). Et ideo ille , qui habet regere multitudinem , habet potestatem dispensandi in lege humana, quae suae auctoritati innititur ... Adunque o si tratta del caso di un'urgente subitaneo pericolo, ed allora la stessa necessità ( non patiens moram ) per la sua urgenza dispensationem habet unnexam, facendo giustamente presumere l'annuenza del Legislatore, cujus auctorituti lex innititur, la cui intenzione fertur ad communem utilitatem. O il caso è tale, che nen richieda un sì pronto provvedimento; ed allora il violare di proprio arbitrio una legge di pertinenza di altri, ridonderebbe in disprezzo del Legislatore, cujus auetoritati lex innititur. E quindi è, che trattandosi di ordinazioni Ecclesiastiche tendenti a promuovere il culto di Dio, e lo spirito di pietà ne' Fedeli, se per accidentarie circostanze ne potesse provenire qualche danno, o turbamento alla Società, la stessa pietà de'Regnanti Cattolici non permette loro di trascurare le parti di quella filiale osservanza, che si fanno pregio, e dovere di esercitare verso la Chiesa loro Madre, ben consaperoli, essere Articolo di Fede definito dal Sacro Concilio di Trento, che tutti li Fedeli tenuti sono servare mandata Dei, et Ecclesiae,

ne, perchè mancante del sussidio, da cui dovea trarre il suo vigore?

Dippià . Sogliono gli avversari rappresentare i Vescovi ne' Concili, quali relatori della credenza de' loro popoli, dalla quale, ove consti della sua universalità, si tragga il carattere fondamentale di ogni Domma cattolico, che abbiasi da definire . Del che si è detto nella Confutazione p.238. Vero è , che siccome la verità dell'insegnamento non può mai venir meno nel corpo de Pastori, così la verità della credenza non può mancare nella universalità de' fedeli. Talche in virtà della indefettibilità della Chiesa, ovunque si ravvisa una universale credenza, ivi certamente spicca il carattere di una verità cattolica. Ciò posto si scorra tutto l'orbe cattolico a quatuor ventis per Città, per Ville, e Borghi : Inierrogate qualunque vi piaccia de'cristiani a maximo ad minimum, dall' oriente all'occidente, da settentrione a mezzo giorno : Domandate loro, se si credono obbligati ad osservare i comandamenti della Chiesa, il precetto della confessione annua, della comunione Pasquale, di sentire la messa nelli giorni di festa ec. , e tutti certamente vi risponderanno di sì Interrogate, perchè si credono obbligati; e vi risponderanno, perché la Chiesa il comanda: Seguirate a domandare, da chi ha la Chiesa l'autorità di comandare; e vi risponderanno, da Cristo: Seguitate a domandare, se il cristiano è obbligato anche nelle terre degli infedeli di sentire la messa nelle feste, ove abbia comodo di sentirla, come facevano i cristiani ne primi tempi; e risponderanno di st: Se domandate ancora il perché; sará pronta la risposta, perché un'autorità ricevuta da Cristo sussiste per se stessa anche nelle terre degl' infedeli . Non vi ha dubbio, che tale non sia la credenza universale de'fedeli in tutta la estensione della Chiesa. Adunque se la credenza universale della Chiesa somministra un certo argomento di Domma cattolico, tale dee ripurarsi la podestà della Chiesa di prescrivere leggi disciplinari, obbliganti la coscienza in virtù di autorità propria ricevuta da Cristo, cosicche chi disubbidisce alla Chiesa , disubbidisce a Cristo, come s'insegna in Catechismi non sospetti agli avversarj, citati nella Confutazione p. 130. e segg.

Io non mi sono mai curato d'indagare, anzi ho usato di cautela per non venire a sapere, chi siano gli autori de' due libelli. Mi guardi pettanto Iddio di volere penetrare nelle secrete loro intenzioni, e di tacciarli di quello spirito di

adulazione verso i Principi, che non si fanno essi scrupolo di attribuire al Consultori del Papa. Bensi dirò, che, col detratre alla Chiess la podestà di stabilire per se stessa leggi di estetiore disciplina concernente il cuko, e la Religiene, mal servono la causa del Principato, e vengono senza avvedersene a cospitare colli Piesudo-filosofi del secolo alla rovina d'ogni sorta di legittimo governo nell'ordine della

civile società.

Già da lungo tempo i difensori delle vecchie massime alzavano la voce, ed avvisavano, che i colpi avventati dai miscredenti contro la sacra autorità del Sacerdozio dirizzati erano in fine a rovesciare la Maestà dei Troni, più odiara ancora da essi, che non le mitre, ed i pastorali. Non furono ascoltati. Era da nomo di spirito il disprezzare con disdevnoso sorriso que pretesi vani terrori di cervelli maninconici sotto toghe monacali . E nulla meno ci ha voluto che l'esperienza, per far toccare con mano ciò, che dimostrava la ragione agli occhi veggenti. Quell'intento, che per timore di frastorno si teneva celato alla meglio, non si è più dissimulato, tostoche si è creduto potersi manifestare impunemente. In una recente storia, o Vita di Voltaire presso un divulgato Mercurio, che ne dà l'estratto sotto la data de 7. Agosto 1790, si leggono riferite le seguenti parole, che appresentiamo fedelmente tradotte alla considerazione de saggi; , Gli osservatori illuminati, che sapranno scrivere la storia, pro-, veranno a quelli, che sanno riflettere, che il primo auto-, re di questa gran rivoluzione, che fa stupire l'Europa, e , spande per ogni parte la speranza nei popoli, e l'inquie-, tezza nelle corti, egli è senza dubbio Voltaire. Quegli è. , che ha fatto cadere la prima, e più formidabile barrieta , del despotismo, il potere religioso, e sacerdorale. S'ei non , avesse infranto il giogo de Preti, giammai sarebbesi fran-, to quello dei Tiranni. L'uno, e l'altro pesavano sulle te-, ste, e si tenevano l'uno all'altro sì fattamente astretti, , che scosso una volta il primo, dovca l'altro esserlo tosto .. appresso . Lo spirito umano non più si ferma nella sua ., indipendenza, che nella sua servità : ed è Voltaire, che di " questa l' ha tratto accostumandolo a giudicare sotto tutti " li rapporti quelli, che lo soggettavano. Quegli è, che la ragione ha rendura popolare; e se il popolo non avesse 39 imparato a pensare, non mai sarebbesi servito della sua o forza. Egli è il pensare de saggi, che prepara le rivolu-

, zioni politiche; ma il braccio del popolo quello è sempre, " che le eseguisce " . Ogni Uomo avveduto saprà scorgere da per se l'intento dell'A. in questo tratto; ma ciò che vi ha in esso di più singulare, ed al certo fuor del suo intento, si è, che nel descrivere, come a Voltaire si debba il vanto di aver debellata la possanza de' pretesi Tiranni, mediante la preventiva depressione del poter Sacerdotale, e Religioso, egli produce al Pubblico un patente insigne documento, in cui può ciascuno ravvisare, come siasi appuntino avverato nel fatto, quanto fu già più Secoli addietro divinamente prenunziato da un Pontefice per ogni virtà specchiatissimo il B. Gregorio X.. Rappresentando questo gran Papa ad un Regnante de'suoi tempi il pericolo, cui si espone la sicurezza del Trono colle offese, che si fanno a quella religiosa Ecclesiastica autorità che n'è il più sicuro appoggio . gli mette in vista queste grandi, e salutari verità ( presso Nat. Ales. Hist. 13. et 14. Sacc. c.r.art. 8.); ,, Prae caeteris " rebus, quibus Christiana Regna fundantur, solidius est tu-, tela Ecclesiasticae libertatis. Cum enim eadem libertas sit n fidei munimentum, et fidei religio Societatis humanae sit " vinculum, quo populorum multitudines sub Principibus con-, tinentur , libertatis ipsius , quod absit , privilegio violato , .. perfidiae patebit insultibus immunitum fidei fundamentum. " Ideoque hostis humani generis dolosa malignitas Superio-" rum invida Potestatum, dum ad praecipitanda principalia Culmina studio iniquae intentionis aspirat, sciens se in obruendo Civilis regiminis Principatu praevalere non posse, quamdiu legibus reverentiam libera Divini, et Eccle-, siastici cultus Religio subministrat, primum Principum , oculos vesani consilii praecantatione perstringit, quo eis bo-", num videtur et utile , tamquam oppositam votis suis , Eccle-,, siasticam subvertere libertatem ,, . Sagge previdenze , che se fossero state attese come meritavano, non mai comparsi sarebbono, o avrebbero potuto accreditarsi que fatali Sistemi di delirante Filosofia, nati ad avvolgere il genere umano nell' orrore delle più funeste Catastrofi col sostituire alle ordinate forme di ogni qualsisia moderato governo un mostruoso accoppiamento di licenza, e di violenza per fare impunemente trionfare il più furioso dispotismo in seno alla più sfrenata Anarchia. L'ordine sociale non può sussistere senza subordinazione; nè la subordinazione senza il rispetto dovuto all' autorità; ne l'autorità sarà rispettata, come si dee, quando

i popoli non siano convinti, e persuasi per massima, ed intimo sentimento di religione della fedeltà, e ubbidienza voluta da Dio verso quelli , che sono i suoi ministri ne' governi delle umane società. La Chiesa Cattolica depositaria degli Oracoli Divini, ed erede dello spirito de'primi cristiani, di cui non ebbero sudditi più fedeli le potenze del secolo, predica tuttavia questo dovere di fedeltà, e di sommissione; ed anche nel caso de' più duri trattamenti, quali si provarono a que primi tempi, lungi dal permettere sfoghi neppure di mormorazione, prescrive a popoli di umiliarsi sotto la mano di Dio, di sopportare la tribolazione in ispirito di penitenza, ed in espiazione delle loro colpe, e di pregare per quegli stessi, che gli affliggono. Ma non sarebbe pur troppo facile, che s'illanguidisse ne' Popoli questo religioso sentimento di un dovere intimato da Dio per organo de suoi Ministri, quando, assnefatti a riguardare come stabilite dalla Chiesa per autorità di Dio le pratiche, e le osservanze relative all'ordine della religione, ed alla disciplina esteriore del culto, fossero addottrinati da nostri censori, ed animati a riferirne tutta la forza, ed il vigore ad economiche erdinazioni di umana podestà? Vedasi pertanto, chi più favorisca la causa de' Principati; o quelli, che col detrarre alla Chiesa quell'autorità, che tiene da Dio ne suoi regolamenti disciplinari, e che di tanto ne rialza il concetto nell'animo de' popoli, vengono imprudentemente a scuotere la più forte barriera, che lo spirito della religione oppone allo spirito della indipendenza; oppure quelli, che procurano di mantenere salda quella podestà, che la Pseudo-filosofia stessa odia, e detesta. come il più fermo sostegno di quella legittima autorità, che ella tenta di screditare, ed avvilire sotto l'odioso nome di Dispotismo . (1)

<sup>(1)</sup> Accenna Rousseau (Ilbay, delle tue Confessioni toma, del 2, sepplemento pag.447.) un certo Sommatrio della Morale, che aveu scoperta in varie Persone indicate colle lettere inizial; e non espresamente nominate ... Questo Sommatio, difee ectif, consistera in un 1, solo artícolo , ciol, che l'unico dovere dell'Uomo è di segnitare un solo artícolo , ciol, che l'unico dovere dell'Uomo è di segnitare di detrina interiorer, di con curcora. In Segnitunge, the questa cria detrina interiorer, di controle della dell'entire della constanta alli principi di quell'emple l'iltonósmo, che tenta innalizari sulle rovine della Religione . I Professori, ed i Prossittidi questa put troppe d'uriglasta insana Sapienza, nel proporter per una questa put troppe d'uriglasta insana Sapienza, nel proporter per una

## DEL BREVE SUPER SOLIDITATE

Finirò con un breve argomento ad hominem. L'A. della V. riconosce (p. 78.) ed approva come dottrina del clero di Francia, avere la Chiesa un potere spirituale; esservi pertanto due podestà supreme, inconfuse, distinitissime, ugual.

parte l'amor della felicità qual norma di tutti li doveri, ed azioni dell'Uomo, non altra nozione per altra parte ne appresentano, se non che essa consista nella Somma dei godimenti, che può l'Uomo in questa vita procacciursi. Questi godimenti (chi nol sa?), variano negli Uomini secondo la varietà delle inclinazioni o naturali, o di abitudine, dalle quali sono essi dominati. Chi si diletta del giuoco, chi della caccia, chi dell'ozio, per non andare in traccia di tante altre più serventi passioni di ambizione, di vana gloria, di cupidigia, di ogni sorta d'intemperanza, le quali siccome differenti, ed opposte fra di loro, appresentano altrettante sorta di differenti, ed opposti godimenti . Se dunque l' imperioso impulso della felicità fa un dovere all Uomo di procacciarsi quella maggior somma, ch'ei può di godimenti in questa vita; e se questi godimenti sono necessariamente diversi secondo la diversa indole degli Uomini, altro Sommario di Morale certamente non può darsi consentaneo ad un sì fatto principio, se non che l'unico dovere dell'Uomo sia di seguitare quelle inclinazioni, dalle quali possa ciascheduno ripromettersi di ritrarre a seconda del suo genio quella maggior copia di godimenti, in cui sta

per esso riposta la somma della felicità.

Invano direbbesi ad un tal Uomo, esser la virtù di maggior presio . che le ricchezze . Quando anche faccia grazia di non ridersene, replicherà, non trattarsi quì di pregio, ma di godimento: dirà, che anche il molto sapere è in se di maggior pregio, che il molto possedere : non perciò all'acquisto di questo pregio doversi sacrificare l'acquisto delle ricchezze da chiunque più goda dell' oro, e dell'argento, che di tutte le più sublimi teorie dell' Algebra. Così dunque a seconda della varietà de' gusti dovrà per necessità variare il Sommario della Morale, e fra i doveri degli Uomini sorgerà lo stesso contrasto, che si scorge fra le loro dominanti passioni. Tolta l'uniformità della Morale viene a togliersi quell' uniforme dovere di ubbidienza alle comuni leggi, che il bene universale della Società esipe indifferentemente da tutti. Sarà dover dell'Uomo ubbidire alla lenge, finche non potrà disubhidire senza suo detrimento : ma qualunque volta gli si presenterà favorevole opportunità di poterea costo della legge procacciarsi qualche maggior somma di geniale godimento, l'innato amore della felicità si rivreglierà nel suo cuore, e l'avvertirà, che il primario suo dovere epli è il cercare in tutto la sua propria individuale felicità. Eppure salva non può esser la Società quando l'amor dominante della felicità non sia diretto da una Morale uniforme ad una costante uniformità di doveri. Si sono sentite non di rado le proteste di certi membri di un Corpo inteso a voler dettare leggi, li quali dissenzienti dalla pluralità de'loro Soci non diibitarono dichiararsi apertamente, che si sarebbono sottoposti alle cose decretate sen-

Tom. XIII.

mente provenienti da Dio, l'una dall'altra indipendente. Ciò supposto eccomi all'argomento. Sotto questo nome di podestà spirituale proveniente da Dio, e indipendente si ha certamente da comprendere la podestà, che gli Apostoli esercitarono nel regime delle Chiese; podestà, che in fatti l' A. in più luoghi ripete immediatamente da Dio. Ora gli Apostoli nel governo della Chiesa esercitarono una podestà, che si stese anche sulla polizia, e disciplina esteriore, come consta dal Decreto del Concilio di Gerosolima. Dunque una si fatta podestà ( tuttocchè riguardante l'esteriore polizia ) fu podestà spirituale, suprema nel suo genere, proveniente da Dio, e indipendente. L'argomento è in forma concludente. Per abbatterlo duopo è, o di negare, che la podestà esercitata dauli Apostoli siasi mai stesa sulla polizia esteriore della Chiesa, o dire, che questa non provenne da Dio, e fu per conseguente podestà usurpata, ed illegittima.

Sull'articolo dell'assegnazione del Gregge cade l' A. della V. in altra incoerenza, non avvertita nella Confutazione. Insegna egli p. 3. che gli altri Vescovi furono chiamati a reggere porzioni di quel Gregge, la di cui universale sopraintendenza fu affidata a Pietro, ed a' suoi Succes-

za però cangiare di sentimento; poter bensì la legge comandare l'esecuzione de'suoi Decreti, ma non dominare sulla opinione di chi abbia da eseguirii. Ma pure chi non vede, quanto fragile, quanto caduca, e vacillante si renda l'ubbidienza, che contro il proprio intimo sentimento si presti ad una legge, che ( ove anche emanata sia legittimamente da legittima autorità ) creduta sia inconveniente o in un qualunque modo viziosa?

Sola è la Religione, che possente sia, e valevole ad isgombrare queste perplessità; sola, che nell'additare una felicità superiore ad ogni altro godimento prescriva, quali mezzi di conseguirla, que'doveri, che più atti sono a conciliare gli Uomini fra di loro, ed a stabilire in tal guisa una durevole pace, ed armonia nella Società. Si rifletta, che l'inquieta indocilità dello spirito umano, impaziente d'ogni giogo, e pessima sorgente di tanti malori, che atfliggono l'umanità, non può esser domata, se non per l'intimo sentimento dell'ubbidienza, che l'amore di se stesso regolato, ed animato dalla Religione inspira verso il Supremo Dominatore dell' Universo, Datore d'ogni bene, e da cui ha da dipendere la nostra felicità; e si concluda, qual debba riuscire di maggior vantaggio per la prosperità delle Nazioni , o il Sacro stabile instituto della Religion rivelata, o la perpetua incostanza de' sistemi , ne'quali si va senza frutto aggirando la miscredenza de'pretesi Filosofi nell'indagare, e non mai trovare le vie della felicità.

sori . E p. 81: Che per ordinazione Divina ogni Vescovo ha assegnata una porzione del Gregge . E p. 82: Che il Vescovo per la sua ordinazione riceve il governo di una determinata porgione del Gregge . . . Quello, che è vero. si è, che da unana deliberazione dipende, che uno venga prescelto per essere Vescovo pinttosto di una. che di un' altra Diocesi; ma il Divino diritto esige, che ogni Vescovo abbia un Gregge, sopra di cui senz' altra deliberazione può esercitare le funzioni tutte del suo Apostolato. Qui è da vedere, come possano combinarsi queste due proposizioni: l'una, che ogni Vescovo, non meno che il Papa, sia chiamato al governo della Chiesa: l'altra, che a differenza di S. Pietro, cui fu affidata la sopraintendenza generale, gli altri Vescovi siano chiamati soltanto a reggere particolari, e determinate porzioni del Gregge. Se ad ogni Vescovo il Diritto Divino assegna la Chiesa, che è la totalità del Gregge, come può stare, che questo stesso diritto Divino esiga, che abbia soltanto una limitata porzione del medesimo i Non si può combinare la restrizione ad una parte, ove si fa la concessione del tutto. Tralascio di ripetere, che se il diritto Divino esige, che ogni Vescovo abbia una porzione di Gregge da reggere, e ciò per la sacra Ordinazione; siccome il Vescovo non può mai perdere il carattere, ch'ei riceve colla ordinazione, neppure mai potrà perdere, anche in caso di deposizione, il diritto annessovi di reggere la sua porzione. Onde quando non si voglia dire, che ogni deposizione, tuttocchè canonica, è un'atto nullo, ripugnance al jus Divino, conviene riconoscere, quanto sia falso, ed esorbitante l'assunto del censore, che ogni Vescovo in virtù della sua ordinazione debba per diritto Divino avere una porzione di Gregge da reggere, talchè, come ei soggiunge, sia impossibile, che uno sia Vescovo, e non abbia una sì fatta porzione, sulla quale esercitare la podestà spirituale a lui comunicara nella sacra ordinazione (1).

(1) Tentano i Novatori ogsi giorno più che mai di accrediture Perrore, che alla Plebe, eda ii Rappresentani della Plebe competa propriamente il Diritto di eleggere i Ministri del Culto. La faisti di questa nassima si è dimotrata nella Confratione nel Tomo precedente Par. 1. pag. 80, e più copiosamente Par. 2, pag. 316, fino alla pag. 22-c. on vindicare particoliramente contro l'Autore delle Rifleriationi l'autorevole testinoninna di S. Gio. Gristoromo ( corredata da quella di autoto Dottore in un Sermone già pubblicato da Gretzero

Riguardo poi all'A. delle R. degno è di osservazione il grave peso, ed obbligo, ch'egli aggiunge a quel diritto di

setto nome di S.Gregorio Nisseno), ove il Griostomo ziconosce appertumente in S.Pietro il diritto, che avez, come Capo del Collegio Argustolico, di eleggere da per se un Successore in lungo del Traditore Giuda. Si è dimortatao, che, se fosse stato quevico un vero, c proprio diritto della moltitudine, non bastava per una legitima elezione il voto di que violi circa corto venti, che rano adunti nel Cenacio, ma che vi avrebbe dovuto concorrete, o almeno esservi chimatta le melto maggiere moltimida del Pedeli rimati finori di quel Sacro Ceto, alli qual i in numero di oità di Ginquecento (1. Cer. 15.3 depo) Gristo fari vedere dopo la Resurretione, il quali non aveno manco diritto all'elezione di un'apostolo di quello, che aver potessero qualli, che si erano recolti nel Cenacolo.

Dopo aver detto S. Gio. Grisv tono., che a S. Pietro liechor, requam mazime liechat, eigere - parole ben significanti per dichiarare plant mazime liechat, eigere - parole ben significanti per dichiarare il diritto di S.Pitzro ), songiamos: che se ne astenne, m- evit ubberoture paraficari, è che perciò moltitali in permitti pilariem. Per altrettanto significanti per escludere un diritto intrinocumente proprio della moltitandie: sendo chiaro, che chi procede al un'atto per processione, condicendenza, permissione di un Superiore, non vi procede per un diritto, ch'eggi abbia; come si supeli dire, pure proprio-

Oltrecchè l'espressione per nettit judicium nel senso proprio, ed ovvio, che appresenta la proprietà de'termini, dinota, che ciò, che fu da S.Pietro permesso, o rimesso alla moltitudine, non fu già il devenire ad una propriamente detta elezione, ma di proporre il Soggetto, che fosse giudicato degno di essere prescelto. Ed infatti dopo la parlata fatta da S.Pietro (act. 1.) non si dice, che i Fratelli elessero, ma che stutu-runt duos. Quando da un'adunanza di Vocali si esercita il diritto di eleggere, ciascun dà il suo voto, e il dà a chi egli meglio stima; ed ove siano divisi, la legittima pluralità decide in guisa, che il Soggetto, in cui cade, rimane per ciò stesso legittimamente eletto, ed acquista un diritto, che non gli si può giustamente contendere. Tale non fu il modo di procedere in quel Sacro Consesso. Unanimi di sentimento i Fratelli, fra i quali ombra non apparve di scissura, lungi dal fissare il voto di elezione in uno, convennero di presentare soltanto i due Soggetti, che giudicarono più idonei , senza prendersi l'arbitrio di presciegliere per se stessi l'uno a preferenza dell'altro: Ne gli Apostoli medesimi divennero all'atto dell'aggrepazione, se non dopo avere implorato l'aiuto di Dio, perchè si degnasse manifestare, qual de'due avesse prescelto per essere aggregato in luogo del prevaricatore al Ministero dell'Apostolato.

Cool dal modo tenuto degli Apostoli nella elezione di S. Mattia niun proprio diritto risulta in Tavore della moltitudine circa la elezione dei Ministri del Santuario. Bend vi si ravvisano come i lineamenti di quella primitiva Dicipilina, per cui ricercava il a tettimonianza, o suffragio del Populo intorno alla dignità dell'Elligendo. E che la fosse il natutto e la spiritto di quella vetata Discipilina, se ne ugnaglianza col Papa, che attribuisce a tutti li Vescovi. Non consenie p. 51., come si è già veduto, che riguardo alla

ha un'autorevole documento nel Rito della Ordinazione, prescritto a norma delle antiche Liturgie nel Pontificale Romano . Nell'annunzio, che da principio vi si fa dal Vescovo al Clero, ed al Popolo, si dice : " Neque enim fuit frustra a Patribus institutum, ut de electione u illorum, qui ad regimen Altaris adhibendi sunt, consulutur etiam , Populus : quia de vita, et conversatione praesentandi, quod non-" nunquam ignoratur a pluribus, scitur a paucis; et necesse est, ut , facilius ei quis obedientiam exhibeat ordinato, cui assensum prae-" buerit ordinando ". L'espressione, consulatur etiam Populus, dimostra chiaramente, che l'intervento del Popolo nell' Elezione richiesto era non per esercitare un vero, e proprio diritto di eleggere; ma soltanto di suffragare alla elezione colla testimonianza, che rendeva de'meriti del Soggetto da eleggersi : sperandosi meritamente, che tanto più sarebbe fruttuosa l'elezione, quanto più gradito alla Plebe il Pastore, che dovea reggerla.

Ed in vero, che questo modo di suffragare non fosse riguardato nella più antica Disciplina qual vero e proprio diritto di elezione, consta autenticamente dal Canone 13. Laodiceno: Quod non sit permittendum turbis electionem corum facere, qui sunt ad Sacerdofium provehendi, Sul qual proposito scrive anche il Pontefice S. Celestino L (Epist. 5. ap. Coust. n. 3. ): Docendus est Populus, non sequendus. Autorità, dalle quali conclude lo stesso Van-Espen, che la Plebe non ebbe giammai un vero, e proprio diritto di elezione nella pro-

mozione de'Sacri Ministri.

Che se non compete di natura sua, ed originariamente un tal diritto al Popolo, neppure può jure proprio competere alli Reggitori del Popolo in qualità di Rappresentanti la moltitudine cui presiedono, come pretendono i nostri Avversari; sendo ben chiaro, che in vigore di rappresentanza non può la Persona Rappresentante conseguire, o spiegare altri diritti fuor quelli, che competono alla Per-

sona rappresentata.

Ma dippiù vi ha quì una osservazione essenziale da non ommettersi; ed è, che un qualsivoglia Capo, e Reggitore di Popolo, può bensì rappresentarlo nei diritti, che a quel Popolo competono come Società Civile nell'Ordine Politico, non così ne'diritti, che possono competerli come Soc'età Cristiana nell'Ordine della Religione. 11 diritto di rappresentanza, che di sua natura compete al Principato sopra il suo Popolo, compete del pari ad ogni Sovrano, Fedele, o Infedele, ch'egli sia. Per altra parte ogni Comunità fedele ha il diritto di partecipare ai Divini Misterj, che si dispensano dai suoi legittimi Pastori alla Sacra Mensa ec. Ora chi vorrà dire, che ad un Nerone, ad un Caligola spettare dovesse in qualità di Rappresentanti del Popolo, oppure jure Mujestutis annesso al Principato il diritto di partecipare a quell'Alture, del quale se, come dice l' Apostolo ( Hebr. 13. v. 10. ), edere non habent potestatem, qui tubernaculo descriunt, noppure può una tal podestà competere a' Regnanti esistenti fuor del

podestà di governare tutta la Chiesa il Papa abbia un' autorità più estesa, e più ampla di ciascun Vescovo a

grembo di Santa Chiesa? Che pertanto se non compete di natura sua un tal diritto a qualsivoglia Principe Infedele, neppure può di natura sua competere al Principe Fedele, giacchè li diritti della rappresentanza, e della Maestà competono ugualmente e del pari sì all'

uno, che all'altro.

Nè di ciò può rimanere ombra di dubbio presso qualunque siasi Cattolico, dappoiche un siffatto preteso proprio, ed originario diritto rimane formalmente, ed autenticamente denegato alla Podestà Secolare da tanti solenni, e replicati Decreti della Chiesa da' primitivi tempi, quali sono i Canoni Apostolici, e li susseguenti de' Concili Ecumenici Niceno L., II., e Costantinopolitano IV. Onde anche Natale Alessandro (Hist. Eccles. Saec. 8. c. 2. art. 1. 6. De Cunonibus Synodi septimac Occumenicae): " Canon III. Electionem Episcopi, Pre-, shyteri, aut Diaconi a Principibus factam rescindit secundum Can. 30. Apostolorum, et Can. IV. Nicenae Synodi . Ouod intelligen-" dum est de Electione, quam Principes sibi arrogant Dominationis " titulo, non de Electione, quam titulo patrocinii faciunt Ecclesia , concedente, qualis est nominatio Episcoporum, et Abbatum a Chri-, stianissimis Regibus facta, et Ecclesiae judicio subdita, quod spe-, ctat Dotes et conditiones Electorum ,. Che però, come il ripete, e conferma in più, e più luoghi lo stesso Dottore, tutti li diritti , che legittimamente possono competere alle Podestà del Secolo circa la nomina, presentazione ec. de'Sacri Ministri derivano da concessione, permissione, annuenza della Chiesa. Asserzione, che tanto meno sembra doversi contrastare dai nostri Avversari, quanto che la stessa massima si ricava dai Decreti medesimi de' Basileensi de Eleetionibus, come si è rilevato nella citata Confutazione Tom. precedpag. 469.

Rimane quì ad accennare, non dirò l'insussistenza, ma la patente assurdità del nuovo ritrovato, con cui si pretende giustificare, come non lesive de'diritti della Religione, le arbitrarie mutazioni nella distribuzione delle Diocesi, attentate dalla Podestà Laica sotto pretesto, che non si nega essere di pertinenza dell'ordine Spirituale la missione necessaria per l'esercizio della podestà di reggere nei Vescovi ; e soltanto si vuole, che sia dell'Ordine Civile la distribuzione de' luophi, ne'quali abbia quella podestà da esercitarsi. Pare incredibile, potersi ritrovare Uomo sì ottuso, che non iscorga da per se l'illusione, che da per se si scuopre in un si frivolo, capriccioso infingimento. Ed in vero l'oggetto della spirituale Missione, di cui si tratta, egli è di assegnare ai particolari Pastori le particolari porzioni di Gregge, nelle quali posti sono dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio. Queste porzioni di Gregge non stanno in aria: sono circoscritte, e ristrette fra certi limiti, che distinguono la porzione dell' uno dalla porzione dell' altro. A questa distinzione di porzioni necessariamente corrisponde la distinzione dei luoghi, ne' quali sono racchiuse: Cosicchè la determinazione di queste porzioni porta seco

motivo del suo Primato. Guai però, che gli si rimproveri di venire con ciò ad impugnare il Primato. Nulla meno. Ei

per necessità una certa determinazione di Confini, fra i quali si ristringe la podestà di ciascun particolare Pastore sopra la particolare porzione di Gregge, che gli è legittimamente assegnata. Che pertanto sendo la partizione de'luoghi una inscoarabile conseguenza della partizione delle porzioni, egli è di tutta evidenza, che, se questa partizione, ed assegnazione di particulari porzioni a particulari Pastori dipende da una Missione di pertinenza della Chiesa, dee onninamente riferirsi alla stessa pertinenza la partizione, o distribuzione de'luoghi, ne'quali queste porzioni realmente, e di fatto esistono. Ne mcno evidente egli è, che la divisione di coteste particolari porzioni soggette a particolari Pastori, che formano altrettante Chiese particolari, o Diocesi, può sussistere nell'Ordine spirituale separatamente, e indipendentemente da qualunque altra geografica divisione, che facciasi di Provincie, o luoghi relativamente all'Ordine Civile, quale non si nega esser di pertinenza della Civile Podestà, supposta legittima. Così ben rescrisse il Gran Papa S. Innocenzo I. ad Alessandro Vescovo Antiocheno, che ne l'avea interpellato (Epist. 24. ap. Coust. ): " Non esse e re visum est, ad mobilitatem necessitatum mun-, danarum Dei Ecclesiam commutari; honorcsque, aut divisiones per-,, peti , quas pro suis caussis faciendas duxerit Imperator ,, Interpellazione, e risposta, che dimostra per se stessa, come nella Chiesa si riconosceva una tal causa essere di pertinenza della Podestà Pon:ificia .

Coerentemente il Sacro Calcedonese Concilio IV. Ecumenico Can 131 " Pervenit ad nos, quod quidam, praeter Ecclesiastica Statuta facien-, tes, convolarunt ad Potestates, et per Pragmaticam Sacram in duo , Provinciam unam diviserunt, ita, ut en hoc facto duo Metropo-, litani esse videantur in una Provincia. Statuit ergo Sancta Syno-" dus , de reliquo nibil ab Episcopis tale tentari : Alioquin , qui hoc ,, adnisus fuerit, amissioni gradus proprii subjacebit. Quaecunque ve-,, ro Civitates jam Litteris Imperialibus Metropolitani hominis honore , subnixae sunt, honore tantummodo perfruantur, et qui Ecclesiam , eius gubernat Episcopus, salvis scilicet verae Metropoli privilegiis ,, suis ,. Da questo Canone duc cose s'intendono : L'una , che l'erezione in Metropoli di una Città fatta dal Principe nell'Ordine Civile non esime il Vescovo di quella Città dalla subordinazione al vero Metropolitano nell' Ordine Eccleslastico, e molto meno può conferirgli un minimo grado di giurisdizione sopra le Chiese delle Città soggette alla nuova Civile Metropoli: Scconda, che se il Vescovo della nuova Metropoli godeva di un qualche maggior grado di onorificen-22 consistente principalmente nel sedere il primo dopo il vero Metropolitano, intanto ne godeva, inquantochè sebbene spogliato di ogni giurisdizione, gli veniva conceduto, ed approvato dalla Chicsa per un rispettoso riguardo alla disposizione del Principe.

Fa ribrezzo il sentire, che da un Ministro degli Altari che si annunzia qual zelante ristoratore, e vindice dell'antica disciplina; siariconosce una differenza tra il primo, e tutti gli akti Vescovi. Sentiamola (p. 50.):,, Questo non impedisce già, che

si voluta giustificare, anzi con piena lode commendare la sacrilega Ordinazione, e violenta intrusione di falsi Pastori, anche in Sedi tutt ora occupate da' loro legittimi Vescovi contro l'espresso notorio divicto de' Sagri Canoni promulgati da'primi tempi, e sempre mai confermati in tutto il corso de'susseguenti Secoli. Per non ripetere tutto ciò, che si è detto nella Confutazione p.34.213, e seg in proposito delle Ordinazioni, rileveremo qui soltanto di passaggio le due erronee, scismatiche supposizioni, sulle quali fonda egli quella sua scandalosa non meno, che stravapante apologia : e sono 1. Che Missione, e Ordinazione siano una cosa medesima . 2. Che l'Ordinazione s' intenda fatta legittimamente, ed in nome della Chiesa Cattolica, qualunque volta si fa da un Vescovo non dichiarato diviso dall' Un tà, e al quale l'atto della ordinazione non sia espressamente vietato da tutto il Corpo de'Pastori. Falso il primo supposto, che Missione, e Ordinazione siano una cosa medesima imperocchè la Missione risulta da una legittima elezione, e conferma, che dee precedere l'Ordinazione, senza di che il Vescovo ordinato non è, nè può riputarsi legittimo Vescovo, come consta, ed è apertamente definito Can. 4. del Niceno. Ed in vero, chi non sa, che le Ordinazioni fatte nello Scisma dalli Donatisti, tuttocchè vere Ordinazioni, furono dalla Chiesa riprovate, come mancanti di legittima Missione? Se dunque può darsi Ordinazione senza legittima Missione, falso è, che Missione, e Ordinazione siano una cosa medesima. Falso pure il secondo supposto, che per legittimare una Ordinazione basti, che sia fatta da un Vescovo non diviso dall' Unità e che non gli sia stata espressamente vietata da tutto il Corpo de' Pastori. Mercecchè per legittimare l'Ordinazione a tenore del Canone Niceno, e di tutti li susseguenti Canoni si richiede, che l'Ordinazione sia preceduta dalla legittima elezione, e conferma dell'Ordinanco a norma della vegliante disciplina. Altrimenti potrebbe un qualsisia Vescovo andar giran lo per tutte le Provincie della Cristianità, ordinando anche in Sedi ripiene altri Vescovi, che ei stimasse più opportuni al governo di quelle Diocesi; e legittime dovrebbono dirsi quelle Ordinazioni, mentre sendo fatte da un Vescovo non ancora dichiarato diviso dall' Unità, nè sendogli fatta espressa proibizione da tutto il Corpo de' Pastori, verrebbono a verificarsi in esse le due condizioni richieste dall'Avversario per una legittima Missione, e Ordinazione. Perchè dunque dalli Padri del primo Constantinopolitano Concilio fu riprovata l' Ordinazione del Vest vo Massimo, benchè fatta da' Vescovi non divisi, ai quali non e a stata espressamente vietata da tutto il corpo de' Pastori , se non pe hè la riputarono fatta contro il disposto dei Canoni? Oltrecchè come può darsi Uomo sì cieco, che non comprenda doversi intendere proibito da tutto il Corpo de' Pastori ogni attentato, che si commette contro li Decreti de' Sinodi, e gli Statuti de' Pontefici? Stabilita che fu nell'età susseguente agli Apostoli la divisione delle Provincie, l'elezione dovea far-, si nel Sinodo Provinciale sotto la presidenza del Metropolitano, finn vi sis un Primate nella Chiesa. La differenza, che passa, tta il primo, e tutti gli altri Vescovi si è, che il primo 2 Vescovo è più obbligato di ciascan altro ad occuparti nella ncura, e sollectitudine della Chiesa universale . . . Cosica chè il non attendere seriamente al governo della Chiesa, tutta iu nulatro Vescovo sarebbe alle volte una omissione pueggiera, ma per il primo de Vescovi è un fallo, che non , così facilmente da Dio giutto Giudice gli verzi perdonato, p.

Veggiamo pertanto, quali sono le incombenze del primo Vescovo risperto al governo della Chiesa universale, e come furono queste adempire degli antichi Vescovi, ne'quali trichiedena la Divina instituzione del governo della Chiesa, che passasse la podestà, e l'officio Patsorale degia Apostoli. Quanto al primo agno, cioè alle funzioni, che competono al Primate, l'A. ce le rappresenta p. 55, quali sono espote call'opuscolo V. tom. VIII. della saccolia di Pistoja, al cui sentimento non fa l'A. difficoltà di aderito. Tra que triferirano solumno la due seguenti: "Di vegliate sulle

chè per il Decreti di S. Siricio, e del Pontefici Successori di lui fi l'Elezione trasferita al Ciero, e dal Popolo, e rium absque Synordi Episcopulita pruesentita, come nota Pietro de Marca (Concord. 18. 26.9 num. 6.). Successiramente, e sosto l'autorità del Pontefici fin istretto il diritto dell'Elezione ai Capitoli: Si stese il diritto di Predicti disciplina, siccome riusare involabile Patuorità, che ha la Chiesa di stabilira, e vazirata, così pure costante rimase la massima, che legititume si avestro, e munite di legititum divisione quelle Ordinazioni, che conformi fostero alla vegliante disciplina; ha mai fa credito, che a legitimare una Ordinazione condizioni control'ordine della disciplina, bassase, che fosse fatta da un Veccoro non dichiarrito probibito di fari porpo universale del Patetri no fosse espressionene

Del solo Romano Pontefice fu dal Sagro Ecumenico Concilio di Trento setto pera di Anterna definito (Sex. 3, C.m. 8, 1), si quis ni discrit Episcopos , qui auctoritat Romani Pontificis assumantur, non esse legitimos et evros Episcopos ... Anathema sit ... Su di che possono vederdi Hallier , ed altri citati nella Gentinazione p. 12,35,161, e segg., come puere il dotto Berti (de Theol.Dicitaj), face., 13,93,105, e come mono Pontifice, cujus est summa, et amplissima in Ecclesia potes maran Pontifice, cujus est summa, et amplissima in Ecclesia potes stats, haud dibiam, quin possit ubsige terrarum Presbyteres et a. Episcopos constituere ... Dal R. Ponefic in faceri multi Episcopos electro, cizandio cujustus privilegia praegizus parificatia (uno di ești è il conferire l' Episcopoto) în attretura Diocesci exercere, misi de Onthuruir experatu liceniu. Trilo Sess. 6 C.p. 5, de refoir.

Tom. XIII.

, azioni de Vescovi, di svertitli, di riprendergli ancora, e di far punit gil ostinati secondo le regole canoniche: di esigere, che gli sia pattecipato, ovvero notificato ogni affare, che debbasi decidere, interessante il Corpo della Chiesa universale: di informatsi degli affasi più importanti della Chiesa per adoperate ogni mezzo a tenore de'sacti Canoni, acciò tutte le Chiese particolari possano anche fuori del Concilio Generale convenite tra loro nella concordia.

purità de'costumi, ed unità della fede ...

Spiega indi l'A. inerendo al medesimo opuscolo (p.49.) come abbiano da esercitarsi queste funzioni sull' esempio de' primi Vescovi: cioè ,, che i Vescovi altre volte si credevano di essere obbligati a vegliare su i bisogni della Chiesa nuniversale. Eglino s'informavano di tutto quello, che ac-, cadeva nella Chiesa, e facevano vedere colla loro condotta, e coi loro scritti, che erano persuasi, che la Chiesa n fosse quasi una repubblica, la cui cura, e governo appar-, tenesse a ciascun Vescovo ". Ed il conferma p. 501., Ella e è cosa manifesta, che l'Episcopato universale è confidato a ciascun Vescovo , ( dunque potrà giustamente ogni Vescovo assumere il titolo di Vescovo universale: dunque ignorante fu S. Gregorio nel tacciare perciò di arroganza i Vescovi di Costantinopoli ; ignoranti li Padri Calcedonesi , e più altri successivamente nel deferire per onore di S.Pietro, qual singolare pregio della sua Cattedra, questo titolo al Vescovo di Roma S. Gregor. Lib. V. epist. 18. 20. 43. Lib. VIII. epist. 30.), in maniera, che egli è tenuto a vegliare sopra , tutta la Chiesa, affine di procurarle tutti quei sollievi, di " cui può abbisognare " . E p. 71. dopo aver esposta la condotta degli Apostoli nel fondare Sedi Episcopali, e provvederle di Pastori soggiunge : 3, Imitatono questi esempi i primi Discepoli , e successori di ciascun'Apostolo ; e fino anon che allora, quando già eransi dalla disciplina Ecclesiastica , introdotte le diverse Diocesi, alle quali dovevano in ispeo cialità attendere i propri Vescovi, non mancavano Vesco-.. vi Santissimi di portarsi all'occasione nelle vicine principalmente, ma eziandio nelle più rimote provincie per provvedere le Chiese vacanti de'loro pastori ...

Tornismo da capo. La differenza tra il primo Vescovo, e gli altri si costituigco dall' A. non nella diversità delle funzioni. Sono queste tutte quante annesse all'Episcopato universale 3 che è confidato a cinacun Vescovo. La differen-

za sta nel più, o meno di obbligo in tal guisa, che una ommissione assai più grave nel primo potrà essere più leggiera in altro Vescovo: Ma più , o meno grave , che sia la colpa, sarà sempre colpa, e colpevole sarà sempre il Vescovo. che ommetta di esercitare a sollievo della Chiesa universale quelle funzioni, che il primo Vescovo è soltanto in più stretto obbligo di dover esercitare. Dovrà dunque ogni Vescovo per non incorrere in reato di colpa informarsi della condotta di tutti li Vescovi suoi Confratelli: Dovrà esigere, che gli sia partecipato, o notificato ogni affare, ovunque si tratti, che possa interessare il bene della Chiesa universale: Dovrà portarsi nelle vicine, ed anche nelle più simote contrade per invigilare alla provvista delle Diocesi, che tanto interessa il bene della Chiesa; oppure imitare l'esempio di quell' antico Primate S.Cornelio, il quale senza muoversi depose i tre Vescovi Ordinatori di Novaziano, e le Sedi loro provvidde di altri Pastori : Nè dovrà lasciarsi prendere dallo scrupolo di S.Cipriano, il quale non credè aver facoltà di deporte Marciano Arelatense; ed il suo zelo per lo bene della Chiesa ristrinse a quel ricorso, ch'ei fece all'autorità, e Primazia di S.Stefano, perchè deposto fosse quell'indegno Vescovo, ed altro sostituito in suo luogo: Neppure dovrà spaventarsi per le contrarie disposizioni de'Sacri Canoni, da quali, cominciando dagli Apostolici, è vietato a'Vescovi lo ingerirsi nelle altrui Diocesi. E che possono i Canoni contro un diritto, che viene immediatamente da Dio? Altronde ben saprà un Vescovo ammaestrato dal nostro Censore p. 87: ... Che a i Padri di qualsivoglia Concilio Generale non possono con-, siderarsi Divino Spiritu afflati , se non nelle definizioni spettanti alla Fede, ed a'buoni costumi ". Sentenza. che siccome esclude l'influenza dello Spirito Santo dal Decreto Tridentino a favore dell'autorità del Papa, così la potrà del pari escludere da que Canoni, che tendono a stringere l' autorità conferita da Dio a Vescovi. Sarà poi cura del Censore lo spiegare, in che senso chiami, e debbansi chiamare Sacri tanti Canoni disciplinari formati ne' Concili da' Padri . de quali non può dirsi, che nel formarli fossero Divino Spiritu afflati: Dovrà in fine ogni Vescovo precurate con ogni mezzo, ne quietarsi, finche non vegga la Chiesa restituita nello stato di una quasi Repubblica, la cui cura, e governo appartenga a ciascun Vescovo. E qui ben cade in acconcio il dovere ammirare l'accortezza dello scrittore nella studiata

denominazione di una quasi Repubblica per qualificare, o esratterizzate la foggia di Gostiruzione, chie i auponon stabilita da Cirica nella Chitesa, giacchi uno avrà facilmente trovaco presso i Pubblicisti a lui framigliari esempio, o idea di Repubblica propriamente detta, nella quale ogni Magnate sia soggetto al Sindicato di tutti, e turti al Sindicato d'ogniuno, ed a tutti appartenga ugnalmente ili Regime universale, nealtra differenza siavi tra l'Primute, e gli abri, se tono quella di una più, o meno stretto obbligazione nel dover eserciare le funzioni comuni a tutti. Al chiaro hume della ragione sembrana sarebbe ciò, che si chiama Irco-cervo, e tale dovrà sempre sembrane una tale forma di Regime. Ed un si capriccioso lavoro di fantesia si propone qual parto della Eterna Sopienza conversatue fra jui Uomnii P.

Ma quì rimane dippià a vedere, qual sorta di podestà intende l'A. di concedere alli Vestovi nelle particolari Diocesi, che sono loro assegnate, ed alle quali debbono attendere con isperiolità. Se mai volesse, che in ogni Chiesa patricolare li Perei tutti. o s'ameno i Parochi chiamati siano del pari y che il Vestovo al governo della Diocesi, in guisa, che al Vestovo non rimanga farorbe una presidenza di Direttorio senza propria podestà di Regime, ossia di Giurisdizione, in tal caso lasciremo, che se l'intenda col Presbiteria)

E senza voler entrare in una piena, e formale discussione su questo punto, mi farò soltanto (giacche se ne presenta l'occasione ) a motivare un riflesso, che sembrame adattato a dimostrare la debolezza di uno de' principali argomenti, su cui si fondano gli Avversari per accomunare all' Ordine de Preti certi diritti di Jus Divino, che la Chiesa riconobbe mai sempre privativi del supremo grado nell'Ordine Sacerdotale. Dicono, che nel primitivo linguaggio della Chiesa, e nelle Scritture medesime sono i Vescovi, ed i semplici Preti indifferentemente compresi sotto la comune denominazione di Presbiteri; e da questa comunanza di nome credono doversi senz'altro inferire una corrispondente comunanza nelle prerogative, che le Scritture attribuiscono generalmente alli denominati Presbiteri . Non negherò . che il nome di Presbiteri si trovi nelle Scritture dato ai Vescovi: ma non so, se siavi espressa indubitata testimonianza, che il nome di Vescovi siasi attribuito alli semplici Preti . Il dotto Estio ( Comm. in C. 1. ad Philipp. ) fa gran differenza tra l'una e l'altra attribuzione, proponendo la prima come evi-

dense, l'altra lasciando sotto'l dubbio. Ed in vero quando si danno varie classi subordinate fra loro sotto un medesimo genere, l'uso comune delle lingue porta, che il nome generico si faccia come proprio delle classi inferiori senza però che si tralasci di adattarlo alle classi superiori . Non cesì consente l'uso, nè vuole ragione, che il nome distintivo delle classi superiori si adatti alle inferiori. Sotto il nome generico di Glericato si comprendono anche i Sacerdoni medesimi ma non perciò troverassi dato il nome di Sacerdoti a'semplici Cherici . Nella Celeste Gerarchia la denominazione generica di Angelo si siende a Serafini, e Cherubini, non il nome di Serafino, e Cherubino agli Angeli degli Ordini inferiori . E per tratre un'esempio dal sociale costume, nell'ordine della Milizia i Capitani, e Comandanti degli eserciti si recano ad onore il nome di soldati, non però a semplici soldati conviene la qualifica di Capitani, o Comandanti: ed in una Concione, the faccia il Principe all'esercito, non s'intenderanno dirette ai soldati le funzioni raccomandate alli Capitani, tuttocchè compresi sì gli uni, che gli altri sotto il nome generico Milites. Ma lasciando da parte ogni discussione intorno ad altri luoghi, che non fanno al proposito nostro, ed attenendoci al passo degli Atti C. XX, su cui si fondano principalmente gli Avversari, ove l'Apostolo S. Paolo indirizzando la parola ai maggiori della Chiesa convocati da Efeso disse loro v. 28: Attendite vobis et universo gregi. in quo Vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei , diciamo francamente , non potersi da questo passo concludentemente inferire, ch'egli sotto il nome di Vescovi intendesse comprendere anche i semplici Preti . Certamente S. Ireneo, la cui testimonianza riguardo a questa epoca è di tanto maggior peso, quanto era più vicino ai tempi Apostolici, attesta espressamente ( lib. 3. c. 1/1. ), che a quell'adunanza convocati furono anche i Vescovi elle vicine Città. Oltrechè si sa, che in que'tempi tra li denominati Presbiteri, ve n'erano talvolta nelle principali Città più, e più insigniti dell'Ordine Episcopale ad effetto di essere ad ogni opportunità spediti nelle contrade, ove occorreva di dover fondare nuove Chiese, li quali poscia detti furono Vescovi delle genti . Anzi avverte il dottissimo Tomassino (P. 1. l. 1. c. 1. 2. 6. ): Apostolos aut semper, aut frequentissime, quibus Presbyteratus Ordinem largiebantur, cosdem Episcopalibus insignibus exornasse . Cosicche nulla di più

plausibile, che oltre li Vescovi convocati, come dice S. Ireneo, dalle vicine Città, tra quelli, che nominati sono ( v.17.) Majores naty Ecclesiae, più, e più Presbiteri fossero anche decorati dell' Episcopale carattere ; ne hanno gli Avversari che addurre in contrario. E quindi vede ognuno quanto timanga debilitato l'argomento, che da quel detto dell'Apostolo traggono vanamente i Novatori per istendere ai Preti quelle prerogative, che vi si attribuiscono nominatamente ai Vescovi in ordine al Regime della Chiesa. Ma ciò, che con piena autorità trenca ogni questione, si è il passo della lettera di S. Celestino 1. ad Synodum Ephesinam letta, e con somma venerazione ricevuta dal Concilio ( presso Coustant col. 1156. ), ove n. 4. si legge: .. Respiciamus rursus etiam , illa nostri verba Doctoris, quibus proprie apud Episcopos " utitur ista praedicens; attendite, inquit, Vobis et uni-, verso Gregi etc. Autorità, su cui si fondò anche il Sacro Concilio di Trento nel dichiarare la superiorità dei Vescovi sopra li semplici Preti ( Sess, 23, c, 4. ), ove è notata in margine la citata lettera di S. Celestino.

Se pei non intendono gli Avversari negare ai Vescovi sulli Fedeli, ed il Clero delle loro Diocesi quell'autorità di Regime, che calora da essi medesimi non meno, che dall' Eybel viene accemnata sotto il suo proprio nome di Giurisdizione, allora si fa luogo a rilevare un'altra notabile incoerenza, per cui appaja viemaggiormente l'instabilità degli errori nei loro Sistemi . Questa autorità di Regime, ossia di Giurisdizione deriva secondo essi dalla podesià delle Chiavi propria dell' Episcopato, o per dire meglio ella è la stessa podestà delle Chiavi, che s'infonde, e si riceve, come vogliono, per mezzo della Sacra Ordinazione; Gosicche ovunque si stenda la podestà dell' Episcopato, si stende con esso la podestà delle Chiavi, e l'autorità dell' Ecclesiastico Regime, che ne deriva. Adunque se l'Episcopato, che ad ogni Vescovo presta la podestà di reggere la sua porzione di Gregge, vale a dire l'autorità sua di Regime nella propria Diocesi, egli è un Episcopato universale affidatogli da Dio, avrà ogni Vescovo in tutta la Chiesa universale la atessa autorità di Regime, che gli compete uella sua propria Diocesi. La podestà delle Chiavi propria dell'Episcoputo porta seco indiviaibilmente secondo essi l'autorità di reggere, ossia l'autorità del Regime. Dunque attribuire ad ogni Vescovo l'Episcopato universale, egli è lo stesso che attribuirgii colla podestà delle Chievi une illimitata, ed illimitabile autorità di Regime, ossia di giuridatione in tutta la Chiesa. Ma seuna tale autorità dee competere ad ogni Vescovo, come potrà questa negarsi al primo fra Vescovi? A che pertanto quel raccapirico, che invade gli Avversari nel senire, che a questo primo Vescovo si attribuisca podestà di Regime in tute la Chiesa? Ma non banto da far marviglia si fatte in coerenze: Non è cosa nuova, che la irregolatità degli sificti produca una corrispondente dissonanza ne regionamenti.

Quindi apparisce, se posaon gli Avversari sotto pretesto, che dicono di ammettere il Primato, con ragione lagnarsi di essere da noi rimproverati , quali sovvertitori del medesimo. Che giova ritenere un nome, quando si tenta per ogni via corromperne il significato? Egli è questo un vecchio artifizio, già norato da S. Ireneo negli Eretici de'suoi tempi, e che può notarsi generalmente in tutti li Novatori: " Similia loquentes fidelibus, ( così il Santo Dottore 1. 3. , advers. haeres. c. 17. ) sicut praediximus, non solum dis-" similia sapiunt, sed et contraria, et per omnia plena bla-, sphemiis, per quae interficiunt eos, qui per similitudinem verborum dissimile affectionis corum in se attrahunt vene-, nnm: Sicut quis aquae mistum gypsum dans pro lacte sea ducat per similitudinem coloris , sicut quidam dixit supe-- o rior nobis de omnibus, qui quolibet modo depravant, quae , sunt Dei, et adulterant veritatem : In Dei lacte gupsum " male miscetur ...

Il compimento di questa, tuttocchè tumultuaria, raccolta di accozzate osservazioni sembra volere, che non si finisca senza dare una occhiata all'Analisi del Confronto, che fa l'A, delle R. dopo Launojo, tra li Padri, che alla persona di S. Pietro applicarono le parole : Et super hanc Petram etc. , e quelli , che le hanno applicate alla Fede , o Confessione di S. Pietro T. presente p. 3. Si è rilevata la franchezza, con cui sulla fede ( di chi? ) di un Launoio, non dubitò il Censore di enunziare non esservi più di 17. Padri . che presero la voce Pietra per la persona di S. Pietro contro 44. e più, che tennero l'altra spiegazione. Si è notato ancora il suo più sorprendente coraggio nell'accertare, che per quanto siansi lette, e rilette le Opere tutte, che abbiamo dei Santi medesimi, pure nella maggior parte non si è fin'ora incontrato alcun luogo, in cui possa dirsi in qualche maniera indicata la spiegazione del-

la voce Pietra per la Persona di S. Pietro; con premettere di più un' irrisorio invito all' E. R. a ricercare altre nuove opere di que'santi Padri , se per buona sorte gli riuscisse trovarvi testimonianze favorevoli alla spiegazione adottata da lui. Noi non abbiamo creduto necessaria cosa il dare all'E. R. la briga di mettere sossopra le Biblioteche, e gli Archivi da ripescarvi, se fosse possibile, nuove opere de' Santi Padri; e senza darci il vanto, che non possiamo arrogarci, di aver lette, e rilette le Opere totte quante di que 44. Padri, o Trattatisti Ecclesiastici, collo scorrerle soltanto, tal copia vi abbiamo trovata di luminose autorità, che sono stare più che bastevoli a confondere la temeraria asserzione di Launojo, e la sconsiderata irrisione del Censore. Abbiamo insinuato, che saremo in grado, quando fia duopo, di produrne altre molte, the certamente non mancano nelle Opere, che abbiamo de' Padri (1). Per non allungare di trop-

(1) Fondandosi Launojo sul detto, qui probut, suum fueit, quod probat, non dubitò di produrre come altrettante autorità de Concili certi periodi, comunque staccati, delle Orazioni recitate in presenza de' Padri, concludendo, ea tucito consensu Synodus probavit. Ne fia per tanto lecito sull'esempio di Launojo il recare in mezzo fra altri, che potrebbero addursi, un ragionamento tratto dalla Orazione recitata nel Sagro Concilio di Trento dall'Arcivescovo di Reggio, uno dei Prelati, che v'intervennero, e di cui può dirsi, che fu purs magna del medesimo. Fu questa Orazione recitata in una circostanza memorabile, nella riapertura del Concilio sotto Pio IV. inserita nella Collezione di Labb. num. 83. col. 525; ,, In Cathedra , quam Pe-, trus sibi, ejusque Successoribus Romae erexit, Romanae Ecclesiae , eminentiam, ac dotes praecipuas licebit inspicere, quas ita in Pen tro suscepit a Domino, ut super cunctas alias Supremum Magiste-, rium, et Ducatum obtinuerit: Tu, inquit, es Petrue, et super , hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam . Christus enim ipse , siut sibi tanquam primario, et independenti Capiti univit Ecclesiam , ita, ut eadem semper habeat caput visibile, Petrum constituit, , quem Cepham appellavit, id est petram, super quam Ecclesiam , suam fundandam esse dixit , . E appresso col. 528. lin. ult: ,, At , haeretici, qui nihîl student accuratius, quam Petri Successorem, , Christi Vicarium, exosum omnibus reddere, at unitas in Ecclesia 2, dissolvatur, disseminant, nos, dum Petrum Ecclesiae caput vel fun-, damentum praedicamus, Christo petrae primariae, et angulari lapi-34 di, ac fundamento praecipuo, praeter quod nullum aliud poni po-, test eodem modo, quo ipsum est, quoquo modo derogare: Ubi; ., sicut in aliis, et decipiuntur, et alios student decipere .. . E dopo quilche tratto in confutazione di una tale impostura degli firetici, segue : ", Unde quod dixit ( Christus ): Super hanc petrum aedifipo questa Scrittura, ci contenteremo per ora di un seggio, ma tale, che l'B. R. non può desiderare ne più spleudio, nè più autentico favorevole documento. Ci vien questo somministrato dalla nuova pregevolissima Edizione di un'antico venerando monumento di una delle più rispettabili Chiese della Cristiantià. Parlo della nuova Edizione C che sarà un'eterno monumento della esimia dottrina non meno, che della Cristiantià. Parlo della nuova Edizione C, che sarà un'eterno monumento della esimia dottrina non meno, che della contra della esimia della rismina della esimia della cristiano de Lorenzana Sanctae Ecclesiar Toletanae Hispaniarum Primatis Archiepiscopi dell'insigno, Opera initolista : Breuintuma Gottichum secundum regulam Beatitasimi Isidori Archiepiscopi dell'insigno, Quale infatti più autorevole testimo-copi Hispandensi etc. E quale infatti più autorevole testimo-

, cabo Ecclesiam meam, ita ad Christum, et ad fidem, quam Pe-, trus confessus est, refertur, ut nisi ad Petrum ipsum referri etiam , intell gas, diminute credes, et prope nihil; neque ubi sic Ecclesia, 3, scies : Nam si per petram Christum solum, aut Petri fidem intelle-", xeris, quilibet haereticus penes se et Christum, et fidem esse di-", cet: Si vero Petrum, et Petri Successorem intelliges, nullus Schi-, smaticis, et haereticis locus relinquetur ,. Sembra in vero il dotto Prelato avere abbozzato in queste poche parole quanto si è diffusamente dichiarato, e dimostrato nella precedente Analisi del confronto fatto da Launojo ec. Riporta in conferma la celebre testimonianza di S. Girolamo scrivente al Papa S. Damaso, e prosegue: " Haec ,, enim Sancta, et Apostolica omnium Ecclesiarum Christi Mater Ec-" clesia, quae per Dei gratiam a tramite Apostolicae Traditionis nun-" quam recessit, nec haereticis pravitatibus aliquando succubuit : Sed, ,, ut in exordio fidei Christianae normam accepit ab Auctoribus suis " Apostolorum Principibus, eam illibatam semper servavit, juxta ipsius Domini pollicitationem , qui eius discipulorum Principi ait: Petre , , ecce Satanas expetivit te ec. Sola haec Ecclesia nunguam fuit er-, roribus depravata; nec ad eam, ut ait Cyprianus, accessum po-" tuit habere perfidia : Defecit Hierosolyma, ubi Jacobus etc.; sola " haec Apostolico culmine insignis a fide, et veritate nunquam decli-» navit, ut a Domino promissum est: quod portue inferi non prae-27 vulebunt adversus eam . . . . Nemo dicat . Deum se habere Ha-, trem, nisi hanc Ecclesiam matrem agnoverit ... Non è questo uno di que'tratti, che sfuggono talvolta, come di volo, nel calor del discorso, ma un ben ponderato ragionamento sul punto, che si era preso il Prelato a trattare in quella Orazione de Ecclesiae Auct ritute; e che non potè a meno, che trarre a se tutta l'attenzione del Padri . Se dunque fu sentito senza reclamazione , di cui non apparisce vestigio, che avrà Launojo da eccepire contro l'applicazione della sua propria regola in simili casi: ea tacito consensu Synodus probavit? Sebbene que' Padri non si ristrinsero già ad un semplice tacito consenso riguardo all'autorità del Primato, come si è rilevato in più luoghi della Confutazione.

Tom. XIII

nianza di quella, che ci viene dall'antica Tradizione consacrata nelle pubbliche liturgiche preci di una Chiesa sì meritamente rinomata per li tanti suoi Trofei a gloria, ed esaltazione della Fede Cartolica ? Ed ecco l'intelligenza, che vi si appresenta della voce Pietra diretta a S. Pietro nell' Uffizio della Cattedra del Santo Apostolo sotto li 22. Febraro . Nell' Inno del Vespro: " O Petre, Petra Ecclesiae, isto beatus nomine, quo Petrus a Christo petra, non petra Christus " a Petro " : Ecco Pietro fatto pietra da Cristo, che è per se stesso la principale pietra . , Adest dies , quo Romula in . Utbe consecratus ea: in quo Cathedra nobilis scandens Thronum adtolleris . . . Hinc Pastor ut piissimus Oves gu-, berna creditas etc. . E nel Capitolo : Christe . Dei Filius , " qui supra petram aedificaturus Ecclesiam tuam Beatissimo , Petro Apostolorum on nium Principi claves Regni Caelo-, rum dedisti, ut in illo primum sedificata Ecclesia surge-, ret, qui te non solum diligere, sed et confiteri prior cae-" teria meruit : da nobis, ut in die, qua ille recturus Ec-, clesiam suscepit Pontificalis gratiae culmen etc. .. E nella , Benedizione : Christus Dei Filius, qui in Beatissimo Pen tro Apostolo suo primam fundavit Ecclesiam .. E nell'Ora-, zione: Christe, Dei Filius, qui oves tuas sub testimonio , dilectionis tuae Apostolorum omnium Principi Petro com-, mendasti, quo et se interrogente, et illo respondente di-, gius probaretur esse Pastor Ecclesian . Ed al Matutino in altra Orazione: .. Hiesu Salvator noster, er Domine, qui " Primatum Apostolicae dignitatis in Beatissimo Petro Apo-.. stolo tuo conferre dignatus es, cuius prima vocatio no-, minis Barjona legis dilectam generationem significat, Pe-, trique vocabulum in Christo firmamentum Ecclesiae soan nat ...

Questa sagra formola di preghiera, che a S. Pietro stribuisce il Primato dell'Apostolica dignita qual pregio proprio di esso, non comune agli altri Apostoli, giove mitabilimente ad illustrate il seuso, in cui S. Agostino parlado della Sede Romana diste, che in essa semper Apostolicae Cathedrae viguit Principatus, onde confutare viemeggiormente la stora interpressione, con cui si è studiaso l'A. delle R. di voler dare ad intendere, che S. Agostino sotto quel nome di Principato abbia voluto indicare non già una prerogativa di Primaro propria della Cattedra Romana, ma una semplice Principatità commo a tutti gil Apostoli, ed a cui-

re le Cattedre fondate dagli Apostoli, del che si è detto nel-

la Confutazione pagg. 182. 214. 410. e seg.

A S. Isidoro comuni furono i sentimenti sparsi nel Breviario, che porta in fronte il venerando nome di questo glosioso Dottore splendido lume della Chiesa di Spagna, anzi di tutta la Cristianità. Fu egli fratello, e nell'Episcopato-Successore di quel S. Leandro, che sì profonda, ed insieme sì renera divozione professò alla Santa Sede, ed alla sacra persona del gran Pontefice S. Gregorio. Ne da questo spirito deviò punto S. Isidoro, i cui passi riportati nell'Anglisi del confronto de Padri ec. p.56., fanno fede dell'alto concetto. in cui era tenuta la preminenza d'autorità del Primato Romano sopra tutte le altre Chiese : concetto che pervenuto in S. Gregorio medesimo dalla continuata tradizione de'suoi Predecessori fu da lui con uguale costanza ritenuto, e predicato, come apparisce dalle testimonianze, che ne abbiamo allegate s) nell'Analisi p.23., che nel corso della Confutazione p.3 26. e seg. Eppure, chi il crederebbe? Non è mancato chi si è studiato di stravolgere la cristiana umiltà del Santo Pontefice in depressione del suo Primaro .. Produce ( come n'è stato riferito ) questo scrittore ( che non serve nominare ) un passo della lettera 50. lib. 0. a Giovanni Vescovo di Siracusa: Cum vero culpa non exigit, omnes secundum rationem humilitatis aequales sunt. Ecco dunque come S. Gregorio si considera non come superiore, ma come l'aguale di tutti li Vescovi. Pure se lo scrittore si fosse data la pazienza di leggere tutta la lettera, che è assai breve, e di considerare ciò, che fra Cristiani esire ratio humilitatis, ben facilmente sarebbesi avveduto, come in quel medesimo luogo S. Gregorio si era colla solita sua maturità spiegato in modo da prevenire l'abuso, che potesse farsi di quella sua sentenza. in cui l'espressione propria della vera umiltà cristiana si combina perfertamente colla verità della dottrina, Scrive S. Gregorio a quel degnissimo Vescovo, ed ossequiosissimo versola Santa Sede per meglio informarlo della causa del Primate della Bizacena, il quale, come si raccoglie dal tenore della lettera, tentava di sottrarsi al giudizio del Romano Pontefice. Bens) protestava in parole quel Prelato di riconoscersi soggetto alla Sede Apostolica: ma poco si fidava S. Gregorio della sincerità de suoi sentimenti, e se ciò egli dicesse di cuore, oppure perché riconvenuto era dai Vescovi suoi Confratelli ... Et valde dubium est, utrum pare; an certe, quia

a Coepiscopis suis impetitur, nobis modo talia loquatur: Nam quod se dicit Sedi Apostolicae subjici , si qua culpa , in Episcopis invenitur, nescio quis ei Episcopus subjectus non sit ... E tosto soggiunge : Cum vero culpa non exi-, git, omnes secundum rationem humilitatis aequales sunt ... Così ben dimostra S. Gregorio, come l'uguaglianza richiesta dalla umiltà Evangelica non pregiudica punto alla preminenza, che nell'ordine del governo nasce dalla superiorità . Lo che più diffusamente ancora spiega egli l. 1. epist. 25. nella bellissima lettera d'instruzione indirizzata da esso ad Johannem Episcopum Constantinopolitanum, et caeteros Patriarchas ... Rursus cum me ad considerandum confero , qualis , humilitate, qualisque esse Rector debeat in districtione, perpendo : quoniam necesse est , ut et bene agentihus sit , per humilitatem socius, et contra delinquentium vitia per " zelum justitiae erectus, quatenus et bonis in nullo se prae-, ferat, et cum pravorum culpa exigit, prioratus sui pote-, statem cognoscat .. E nel Pastorale, ove sì degnamente rlaiza la preminenza del Pastore sul Gregge, dichiara lo stesso accordo tra l'uguaglianza dell'umiltà, e la preminenza della podestà: bene agentibus per lumilitatem socius, contra delinquentium vitia per zelum justitiae erectus. E qui si può ancora osservare di passaggio, che sebbene tratte sono da S. Gregorio le parole omnes aequales sunt, delle quali si prevale l'accennato scrittore, non però può dirsi, che da queste, come ei le propone, siagli somministrato il principio di quella nguaglianza, che intende di stabilire fra il Papa, ed i Vescovi, mentre sono da esso dirette ad un intento del tutto contrario a quello del Santo Pontefice, come di sopra si è detto riguardo ad un consimile abuso fatto da uno scrittore, tuttocche di altra sfera, di una sentenza presa da Terrulliano contro l'espressa mente di Terrulliano.

Crediamo poi doverci astrante da una fastidosa inuide ripetizione dello osservazioni fatte sulle autorità de Padri, allegate, e discusse nell'Anulisi: e soltanto avvertitemo in genetale, chi cella è diretta spezialmente a rilevare l'insidioto erroneo impegno degli Avversai nel volere stacarae dalla voce di Pietro, e de suoi Successori quella confessione, per cui fin esso denominato Pietra della Chiesa; quasicchè si dovesses attendere la confessione in se stessa, e d aversi per fondamento della Chiesa in qualonque luogo si predichi, son- artesiatone alla voce del suo primo Promulgatore p. nella cui

Sede fu essa radicara, per essere indi annunziara, e confermara in perpetuo, onde inviolabile perseverasse l'ordine attestato dallo stesso Santo Apostolo, per cui dispose Iddio da principio, audire gentes per os meum verbum Evangelli, et credere.

Ne fia per avventura fuor di proposito il soggiungere su questo punto un breve riflesso, che ne suggerisse il Ven. Beda nella edificante Omelia, che nel corso dell'anno più volte si recita nell'Uffizio. In questa il Ven. Dottore altamente commenda la pia Donna Evangelica, che sì degnamente confessò la fede della Incarnazione del figlipolo di Dio, nella quale confessione la rappresenta qual tipo, e figura della Chiesa Cattolica. Adunque sulla fede della Incarnazione, che comprende la Divinità, e l'Umanità di Cristo, concorda secondo Beda la confessione della Donna colla confessione di S. Pierro . Adunque se questa confessione ha da dirsi fondamento della Chiesa, considerata soltanto in se stessa, indipendentemeute dalla voce, che la promulga; potrà questa prerogativa convenire alla confessione della Donna, non meno, che a quella di S. Pietro, E se la denominazione di Pietra della Chiesa è attribuita a S. Pietro per cagione di questa confessione, in quanto che figurò la Chiesa nel farla: anche la Donna ( secondo il S. Abate ) nel farla, tupum gessit Ecclesiae. Che però, se alla rappresentanza di S. Pietro non si accoppia uno speciale carattere di Magistero . in virtà del quale dovea egli e nella sua Persona, ed in quella de suoi Successori promulgare, e propagare a perpetuità la confessione di questa fede nella Chiesa, potrà la Donna dirsi essere stata tipo, e figura della Chiesa non meno, che S. Pietro; ed in conseguenza la denominazione di Pietra della chiesa dovrà del pari convenirle, giacche quel senso di nuda rappresentanza, per cui dagli avversari si attribuisce al S. Apostolo, si verifica tanto nella Donna, quanto in S. Pietro; siccome altres), ed in vigore della stessa cagione vogliono, che a qualunque Chiesa, sia dell' Asia, dell' Affrica, o dell'America, che faccia questa confessione, debba convenire il carattere di Cattedra Apostolica non meno, che alla Romana, che fu propria Cattedra di S. Pietro .

E qui adattatissimo al proposito mi cade sotto l'occhio un tratto da non ommettersi di una recente Istringione Pastorale emanas da un inspettabilissimo Vescovo. Parlando egli del deplorabile caso, in cui venisse disgraziatamente una

Chiesa particolare a ritirarsi dalla subordinazione, che si dee al Capo della Chiesa universale: Da quel punto, dice il Prelato, il Vescovo perde la sua missione, la sua podestà. Tutto quello, ch' ei fa, eccettuato ciò, che concerne la podestà dell'Ordine, è nullo; la missione, ch' ei dà, è nulla: la dottrina, ch egli insegna, non è più, che la sua propria dottrina; e per conseguenza senza autorità, perchè non è più appoggiata dalla Sanzione della Chiesa, da cui è separato, ed alla quale sola debbono i Fedeli la sommissione, e l'abbidienza. In vano pertanto va spaziando la waga fantasia degli avversari nell'erigere per le varie parti del Globo preteae Cartedre Apostoliche sul supposto, che vi s'insegni la dottrina Apostolica. Sia pure Apostolica in se stessa una qualsivogha dottrina, in quanto che fu predicata dagli Apostoli, non perciò Apostolico potrà dirsi l'inseguamento, quando non abbia l'appoggio di quella Sanzione, che non può staccarsi dal Centro dell' Unità. Anche Calvino si pregiava di predicare la Divinità di Cristo conforme alla confessione di Pietro: Tu es Christus . Filius Dei vivi. Ma questa confessione, tuttocché contenente una dottrina predicata dagli Apostoli, non era nella bocca di Calvino, ne potea dirsi confessione, o predicazione Apostolica, perche staccata dal Magistero di quella voce, che per inspirazione del Padre Celeste emanata da Pierro dovea perpetuarsi ne' suoi Successori, e con essa eternarsi nella Chiesa l'autorevole predicazione della Fede, ossia l'Apostolico Magistero dell'insegnamento in tutta la serie de tempi. Riperiamo pertanto, e concludiamo col ch. Bossuet, che se le Chiese sparse per l'orbe Cattolico non hanno tutte che una medesima Cattedra, ciò avviene per la lero adesione ad un medesimo centro di unità, vale a dire alla Cattedra una, ed unica, in cui sedè S.Pietro, e segue a sedere nella persona de' suoi Successori. Questa è (come si professa nell'opera stessa Defens. ) quella Cattedra, che come vincolo della Società Cattolica, non può mai cessare di essere Cattedra di verità; e che se venisse per impossibile ad essere Cattedra di errore, e di pestilenza, ne verrebbe quest' altro impossibile, che la Chiesa stessa cadesse in rovina, e dispersione. Onde risulta, non potersi disgiungere il carattere di Cattedra della verità dal carattere di Cattedta dell'unità. Dottrina, che vale a dichiarare vieppiù la forza di quella memoranda sentenza del grande Agostino, che nella Cattedra dell'unità ripose Iddio

la Cattedra della verità: del che si è detto più diffusamento

nella Confutazione.

Quell'amorevole gentilezza sua, che mi ha inspirata la fiducia di comunicarle queste considerazioni, mi rende persuaso, ch'ella sarà per accoglierle di buon grado. A questo favore la prego ad aggiugnere un'altro parziale tratto di bontà, che mi preme assai; ed è, che voglia liberamente significarmi qualunque cosa le occorra di osservare in queste carte, e nell'opera della Confutazione, o mancante della dovuta esartezza, o bisognevole di ulteriore schiarimento. Chianque è conscio a se sresso della limitazione delle sue facoltà, non si maraviglierà della sentenza del poeta: Verum opere in longo ec. E se ciò accade a chi più sa, quanto più facilmente a chi meno sa! L'abbaglio stesso torna in bene subito che vien corretto per rendere il dovuto onore alla verità.

# INCOMMENTARIUM AJUSTINOFEBRONIO IN SUAM RETRACTATIONEM EDITUM ANIMADVERSIONES

Praeclara Justini Febronii Retractatio quum primum edita in lucem magna continuo famae celebritate inclaruisset, dubitandum non erat, quin pro multa ingeniorum aetatis lujusce, studiorianve dissimilitudine in varia dissidentium inter se hominum judicia, variosque sermones incurreret . Omnes certe , quotquot fuere toto Orbe , unitatis , ac pacis Ecclesiae Cultores mirifica gratulatione, ac plausu pulcherrinum Viri factum prosequiti sunt, qui pristinis turbulentis consiliis, erroribusque depositis justum, et pium, nec Religioni minus, quan sibi gloriosum de se ipse triumphum reportasset. Alii contra. nec pauci, quibus insitum haeret, penitusque defixum Hierarchici Ordinis , ac Principatus odium , acerbissime tulerunt, partium suarum patrocinium desertum ab co fuisse, quo potissimum Duce susceptus jam dudum, sed tum acrius renovatas cum Romano Pontificatu inimicitias majore animorum contentione gerebant: Isti nimirum hominis levitatem, et inconstantiam vehementius accusare coeperunt, qui sive blanditiis delinitus, sive minis territus de instituto cursu turpiter dimoveri se passus esset; quamque animo alte retinebat fixam, certain. que sententiam , mendaci scripto ejurare , fidem , ac socios prodere non erubuisset. His longe, lateque dissipatis rumo ribus permotus Febronius Commentarium edere properavit, quo consilii sui rationem planius expromeret, simulque inustam sibi ficti animi labem, ac notam depelleret .

Opus vix editum curavit ad Summum Pontificem mature cum litteris petrieradum, quibus et librum, et se se totum Apostolicae Sedis judicio, ac potestati subjicere cum amplissima obsequentissimi animi testatione profetteur. Aequius quidem fuisset, a debito erga Supremam Sedem venerationis officio congruentius, Sacerdotalis baiquace modestiae procelarum exemplum imitari ab illo splendidissimo Eccletiae lumine dugustino editum (quod, etsi notatum jem in Prooemio, taman juvat centirs repetere), qui nempe quae libris quaturos scripserat contra duas Epistolas Pelagianorum, antequam eletentur, ad Beatissimum, aque Veneradum Popum Bonitur, ad Beatissimum, aque Veneradum Popum Bonit

facium examinanda detulit, ut ab eo, quem in Specula Pastorulis Officii celsiore fastigio praeeminere noverat, si quid forsitan displicuisset, emendata prodirent.

Quod si minus Febronio placuit, in hoc exequendo munere imitatorem se praebere Hipponensis Antistitis, non ideo qui Suunmo Dei beneficio Ecclesiae nunc praeese Sanctissimi Pontificis Bonifacii ut in celsiore fastigio, sic in omni laude Pastoralis Officii Successor, suam in excipiendo libro mansuetudinem, beniguitatemve desiderari passus est. Simut pro sua Sapientia providentissime veritus, ne quid adhuc subesset fraudis, aut latentis vitit, non unte statuendum quidquam, aut decernendum censuit , quam de Summa Operis ratio sibi constitisset . Quain in rem aliqua etiam qualicumque mea opera uti voluit: ita vero, ut nossem cum Febronio non jam velut cum hoste confligendum, sed ut cum homine redintegrandae gratiae cupido hanc disceptationis instituendae rationem habendam, summa ut capita notarem, quae graviore animadversione, aut illustriori explicatione indigere viderentur, de quibus praemonitus homo, ut sese ostentabat, bene animatus paratior esset, ac promtior ad ea refutanda, corrigenda, delenda, quae facile intelligeret sibi excidisse Catholicae doctrinae aut aperte contraria aut certe ininus consentanea.

Novus itaque in Commentarium Febronii conscribendus fuit Commentarius; quod opus paucis mensibus absolutiun non aute ego sum ausus deferre ad Pontificein, quam fuisset a praestantibus quibusdam Viris recognitum, quos inter liceat inihi honoris caussa nominare inclutue memoriae Cardinalem Boschium, cuius de hoc Opusculo judicium aliquod apud Pontificem factum esse affirmare possum; quale illud fuerit reticere debeo, ne videar Operi velle tribuere, quod propensae in me pruestantissimi Viri voluntati acceptum magna ex parte refero. Atque tum quidem velut praevii publici responsi loco ad publicum Febronii Commentarium Opusculum hoc ipsum instar familiaris alloquii privati cum privato disserentis protinus edendum Pontifex decreverat : quum ecce de improviso not um quid natum est, de quo nil attinet hoc loco dicere, quod, ne qua inde gravior offensio pro temporum conditione suboriretur, consultius fore persuasit paratam editionem in aliad tempus differre . Interea Pontifex codicem penes se retinuit manuscriptum, quem nunc tondem sublata caussa, quae moram injecerat, e re censuit immutatum prorsus, ut primum sibi oblatus est, prodire in lucem. Quumque multa multis ex partibus longo illo intervallo effluxerint , quae praeverti cogitatione non poterant; si quae loca occurrerent, quae alia viderentur additamenta postulure, ea jussit ad calcem rejici, ubi ab Operis contextu separata reperientur. (\*) Litteras porro, quas Febroniana larva deposita, suaque plena dignitatis repetita persona Episcopus Myriophitanus suo nomine, suaque manu scripsit, voluit item Sanctissimus Pontifex tupis vulgatas in medium professi, quibus patefactis vel inviti cogantur obnutescere, qui dictitare non desiment, malis artibus quaesitum, aut vi extortum pium illud justae, ac debitae Retractationis documentum, quod sua sponie, consultoque a se datum Auctor ipse professus sit, idque quum alias, tum et iis litteris, quas post suum clandestinis typis emissum Commentarium non provocatus, non lacessitus consilio, ac voluntate sua ad Pontificem dedit, Pontifex nec suspicans accepit. Legatur Epistola, conticescat invidia.

<sup>(\*)</sup> Nos tamen ea, majori Lectorum commodo, suo quaeque loco, subjeienda contextui existimavimus,

### EXEMPLUM EPISTOLAE

Quam Episcopus Myriophiranus Jo. Nicolaus de Hontheim sue nomine, susque manu scriptam dedit

#### AD SS. D. N. PIUM SEXTUM

Una com subjecco Commentario Francoforri ad Moenum edite ex Officina Esslingeriana MDCCLXXXI.

Apposita Inscriptione, qua sua etiam manu se operis
Auctorem profitetur,

Quod SANCTITAS TUA a me postulat , quod praestandum susceps, id pro modulo meramm per octoiginta, et quod excurrie, amoram eatem, et continuos labores finatum ingenii, et corporis virium nunc exequor: at ques olim sub monite la-vim Febronii in diministionim continuos de la continuo de la continuo de la continuo de la redeguam, refeilam et Supremas ejuatem Sunctas Sedis dotes ad acdificationem ocum, quibus priora mea opera oftendiculo esse potuerunt, novo Commentario explaiema, scatus estabilism.

Non putavi id luculentius abs me prestari posse, quam si ome, et singulas in authentico mese Retrastations documento contrneas TUAE SANCTITATI probasa saseriones argumentis e Sara Seriura. Comelia, se Patribus depromits confirmem, et congruis Commentariis illustrem; ea tamen ratione, ut insimul firma stent jura Episcoporum, Inperaratium, et Nationum, nee non privilegia, et tot laindabiles Consuetudines particularium Ecolesiarum, que omnia SANCTITATIS TUAE Preafectessores toties immonta esse dehrer, sanaxeunt.

Ex quo grave munus Suffraganei in amplissima hac Archi-Dioecesi suscepi, singularis mihi cura demandata est de magna illa portione Trevirensium Dioecesanorum, qui vivunt sub Dominio, et Civilibus legibus Regis Christianissimi, uti et de non minore eorum numero, qui in Ducatu Luxemburgensi parent Augustre Domui Austriacae, et Constitutionibus Belgicis. Minime ignorat SANCIITAS TUA, in administratione, et exequatione Vicarialis huius Officii, quod a triginta tribus annis sub beneplacito, directione, et celsissimis auspiciis trium Archiepiscoporum hactenus gessi, singulorum horum locorum mores, et Saecularium Principum edicta mearum actionum secundariam regulam esse debere; ea neglecta omnia turbari : influunt illa in Disciplinam Ecclesiae, quamvis eam in substantialibus non mutent. Porro quemadmodnm in exercitio Sacri huius Ministerii non iisdem ubilibet usibus, ac moribus, vel in una hac Archidioecesi conformare me aut possum, aut debeo uti nec quicumque alius codem in munere mihi Successor aut debebit, aut poterit : ita rrudentice esse duxi in hocae scripte iis potissimum Ecclesiasticis legibus me alligare, quae jam dictis, immo omnibus Catholicis Nationibus nobiscum communes sunt.

Nihil equidem impensius cupio, B BATISSIME PATER, quam te praetens Comentarius (postrema octer mes literaria opera) tamquam testamentum, et suprema mea voluntas TUAE SANCITATI, ad cipius sacratos pedes illum depono, haud displicata. Hoe scio, nihil aliad in animo meo, nihil amplius in votis meis esse, quam ut monia mes TUAE SANCITIATI probentur. Es intentione, coque fine ( quam sibi nemo satis sapia) qua maxime valvo demisione supplico, ut, si quae perspicacisis mos ocum officiale de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania del compania del la compani

Illud interin milis isolatio euse potesti, et debet, quod, està alium force ex brevi hoc Commentario frutum Ecclesia non referat, illud asitem omnes ex eo intelligant, de quo non pauci etiam editis serio diditire au presumerante, aut affectarun, videlices toslennom Domini Anni MOCCLXVIII. in Secreto Congistorio cum Cardina-lum Callegio communicavit, suma esse, non Rixum, non extortum;

sed liberum , quinimmo deliberatum .

Finaliter ante Sacratos pedes Tuos, quos reverenter doosculor, prostratus Apostolicam Benedictionem humillime expeto debita cum submissione, et filialis obedientiae contestatione emoriens SANCTITATIS TUAE

Humillimus, et Obedientissimus Filius Joan. Nicolaus ab Hontheim Episcopus Myriophitanus Suffraganeus Trevirensis manu propria.

## PROOEMIUM

Ouibus pridem litteris praeclarae auae, bonisque omnibus probatissimae Retractationis Acta Myriophitanus Episcopus cum spectatissimo Clero, Populoque Trevirensi communicavit, eisdem ingenue fassus est, libris iis, quos plures sub ficto Justini Febronii nomine paucos ante annos edidit, novitatis cupidine inductum se in nonnullas assertiones incidisse, quae et Apostolicae Sedis jura, et reverentiam Supremis hujusce Praesulibus debitum non parum laederent: (1) , Agnovit, Febronianis istis assertionibus obstare " quorumdam Patrum Sententina, seu dicia, Conciliorum in " disciplinaribus Decreta; poissimum vero recepium a Sae-, culis Ecclesiae usum, arque disciplinam, quibus contraire .. nemo praesumit , quin de Religione perichtetur , et exitia-, lium in Ecclesia turbarum Auctor existat , . Tum confirmavit , Lbenti , promptoque animo Pontifici libros eos damnanti sese adjungere, sibique propositum esse, quod reliquum esset actaris, quoad vires suppeterent, in id Auctore ipso Pontifice conferre , or genuina primae Scdis jura exponerer; et pro viribus defenderet non quidem palponum more. , quos suis lucubrationibus eidem Sauctae Sedi, quin et Ec-.. clesiae ipsi plurimum nocuisse compertum est, sed soli-, dis, verisone monumentis, quorum auctoritas in omnibus , Ecclesiis agnoscitut .. .

Itaque Febronius, ut promissa exsolvere videretur. seque suae Retractationis interpretem, ac vindicem praestaret, Commentarium in eam scripsit, nullaque (nescio quo consilio ) praevia superiorum censura typis commisit. Pollicetur, se hoc in opere defensorem futurum nonnullarum primae Sedis praerogativarum, auarum impugnator extiterat , intactis tamen juribus Episcoporum Principum . , et Catholicarum Nationum, quae optimi Pontifices sempet " immota esse sauctissime sanxerunt " .

Nihil porro ad hujus instituti sui rationem accommodatius fore censuit, quam si Commentarii contextum ad ordinem, et ad ipsa etiam verba Retractationis exigeret. Totam itaque Retractationem in 38. Positiones distribuit, sin-

<sup>(1)</sup> Verba haec sunt Myriophitani Praesulis ea in Epist. p.246. Minime tamen diffitemur .

oulisque Positionibus peculiarem cuique suam explanationem appinxit adeo, ut expositiones extent velut Capita totident, seu argumenta explanationum, ex quibus integer Commentarius conflatur . Extremo porto capite ( pag. 240. ) iterum confirmat : ., boc suo Commentario , quem Auctoribus summis in Ecclesia Potestatibus a se susceptum, quemque il-, larum judicio sine recentione submittere se profitetur, sibi propositum fuisse mediam tenere viam , qua semoto omni , partium studio, cuique, quod suum est, tribueretur duce , veritate, et Canone ".

Neque hac tantum extrema sui libri parte obsequentem suum erga summas in Ecclesia Potestates animum declaravit; sed expressius etiam, et clarius privatis manu sua litteris, guas ad Summum Pontificem PlUM VI. ( guem D. O. M. Ecclesiae suae diutissime servet incolumem ) una cum suo Commentario perferendas curavit, quibus testatur, nil se impensius cupere, quam ut id scriptum, in quod velut testamentum ultimam mentis suae sententiam quodam modo redegit, atque ad Sanctissimi Patris Pedes deponit, haud et displicent : Nihil se babere magis in votis, quam ut sua omnia Sanctitati Suae probentur; ob eamque rem, quandoquidem nemo sibi satis sapiat, ei quam maxima valet demissione supplicare, ut, si quae forte in eo libello sunt, quae perspicacissimos ejus oculos, excelsumve animum offendant, illa non sinat ab ipso ignorari, ut in Supplemento, quod libenter est adjecturus, quasi per Codicillos ea valeat emendare: interea id sibi solatio esse, quod, etsi ex hoc brevi Commentariolo nullum Ecclesia fructum sit perceptura, istud saltem omnes intelligant, de quo non pauci dubitare praesumserunt, aut affectarunt, solemnem illum Retractationis actum, quem Sanciitas Sua cum Cardinalium Collegio communicavit, suum esse, non fictum, non extortum, sed liberum, quinimmo deliberatum.

His ergo cognitis librum eo animo perlegendum accepi ut de toto scripto ex sequo, et bono judicandum, in singulis voculis aucupandis non morosius insistendum; si quid obscurius, duriusve dictum occurreret, commodiore, qua fieri posser, interpretatione molliendum, atque in saniorem partem flectendum existimarem.

Et quidem nonnulla sunt , quae in hac nova mentis suae , ac sententiae declaratione Febronlo gratulari non immerito possimus: Quod Claves non jam Ecclesiae, prout Tom, XIII.

hac voce Fidelium Coetus intelligitur, sed Apostolis, eorumque Successoribus datas expresse agnoscat : His Glavibus veram regiminis auctoritatem contineri triplici potestate constantem, Legislatoria, Judiciaria, et Goercitiva: Hanc potestatem Apostolis a Christo sic traditam, ab eisdemque sic administratam, ut in ferendis legibus, ac decretis ad Fidem, ad Mores, ad Disciplinam petrinentibus, in Successorum suorum ordinationibus, ac deputationibus, nimirum in iis, quos ad Sacra Munia idoneos judicarent, vocandis, legendis, et cooptandis; in coercendis contumacibus, censurisque infligendis nulli esset alteri Potestati obnoxia; Hanc ipsam potestatem eodem jure in Apostolorum Successores migrasse in acvum omne prorogandam: Primatum non ordinis, inspectionis, ac directionis tantum esse, sed verae auctoritatis, et jurisdictionis: Hunc perpetuum esse: In Petri Successores Romanos Pontifices jure Divino transite: Romanum Pontificem Supremum esse Judicem controversiarum in rebus Fidei, ac Morum, nec fieri posse, ut a vera Fide aberret Corpus Episcoporum Capiti suo Romano Pontifici adhaerens: Ecclesiam a Christo habere auctoritatem judicandi de sensu. seu Doctrina propositionum, librorum, et Auctorum, nec non Fideles cogendi ad subscribendum suae sententiae : Concilio Florentino Occumenici nomen deberi :, Tridentinum porto etiam in rebus disciplinae liberum fuisse ...

Hase ille recte, aclaudabilter, Aque utinamoptima hace satientia risto todius operis continuismo iis modertate esser, ut prima mediis, media extremis cobaererent, nec es in Commentarium irrepaisset foeda veri, falsique permistio, quae ubicumque se prodit ; totumque corpus, teste Augustino (Les Quaest. Evangelic. c., 40. y. velur quodam colore Lepse inficit, ac maculas. Verum quod non immice, non contumentose, sed dolenter cogor dierer, non em praesefert Febronius Germanam sinceritatem, quam olim pollicius fueras: Quin ponius adscisis undique distinctionum, exceptionumve involuciris in tor ambages se conjicit, ut diverticula de industria quaesisse videatur, quinbu elaberbutur, dictamque sibi sois Positionibus legem non tam tueretur, au servaret, quam eluderet, seu versiu oppugnaret.

Qua in re tamen unum occurrit, ac sese offert multa sane, attentissimaque consideratione dignum, quod Positiones ipsae, quae explorata Ecclesiao, Pontificumve jura simpliciter, aperteque referunt, permultis in bac ipsa Febroniana lucabratione, locupletissimisque Satzaria Litterartum, Contiliorum, Pătrume testimoniu Steveniu Steven

In ea multiplici capitum varietate, in quibus Febronii constantia merito desideratur, minus haerendum censui iis persequendis, quae ex notissimo Defensionis libro, qui perillustri Bossuetio passim adscribitur, Febronius decerpit. In quo tamen , si aequum se aestimatorem probare vellet, non ita se uni parti addictum ostenderet, ut alterius momenta fere praeteriret. De qua contentione si nonnulla disperse attigimus, non eo consilio id a nobis factum est, quasi disceptationem ex professo cum Defensionis Auctore suscipere velimus cui muneri non ita pridem est ab aliis cumulare satisfactum : sed et in ea causa, in qua doctissimos inter Viros hactenus certatum est, quisquam existimate posset, uni Febronio contigisse, ut triumphum ageret, jurium me Pontificiorum Defensores silere coegisset; scilicet alia sunt ( quod magnopere deflendum ), in quibus positos a Bossuetio fines transire non est veritus, enque progredi, ut quae jura vel ipse Fleurius. eiusque Defensor velut rata jam , fixaque habuerunt, ea ipse in discrimen adducere interdum non dobitaverit.

Multa hujus generia, sive quae ad Ecclesiasicam Potestatem generatim, sive quae speciatim ad Primatum pertinent, larius in subjectis animadversionibus exponentur. Panca, et strictim hoc loco non abs re fuerit velut per exemplum proponere.

Ouod Ecclesine disciplinas generali Concilio probates, et per onnes Ecclesins receptae Laicus Magistratus adversari hand possit; quin immo Seculares Principes, quos ut Catholico Deus Sanctae Fidei, Ecclesiarque Protectores esse solidat, (Trid. Sets. 25. c. 20. de refor.) praesifio eam suo tata ri, ac munire debent, i di quidem perfacile fuir Februio plutimis Canonum statutis, Patrumque sententiis comprobate.

Quod vero subjicit, non nidere se, cur, quod citra ejusmodd düscipliama I.acio Magistratio noi lice; quatenus Tutore se, nonum, non eidem liceat, quatenus Regni Tutor est, nullum profert Febronius Canonem, quo singularem hanc usum inscientiem, haesitationemque excussre valeat. Nec same mos printing partismis Patribus Canonum Conditioribus sie verbis ludere, ur quam potestatem de rebus Ecclesiae cognoscendis, a em moderandis nullum in Lacio Magistratu nec presendi jusquoscerent, esm ipsam per unam vocabuli commutationem sub alia Persona eidem ultra defertent.

Quud spiritalis potestas in decernendis rebus ad Fidem, Mores, ac Disciplinam pertinentibas nulli sis alteri potestati obtosia, in co etiam exploratis Pattum aucrotitatibus meri se obtoti Febronius: Non ita potro in exceptione, qua spiritalis bujusce potestatis jura coercere quodum modo videtum ad ea, quae sile vocas civiliter indifferentia (1), Same non.

(1) Absit, ut universe suspiciosum hebetur qui-lé uid non qui-dem visan, sed por ratione sui generis dici aliquo perco valeat reubiter non indifferens. Evolvenda proinée ambiguitas, quae in hoc subobamina activer intelligens inani quadam specie veri deceptus in frudem induactive, intelligens inani quadam specie veri deceptus in frudem induactur. Istaque is genus ipsum spectes non immerio dideris, earniurerum, quae ad humanae vitae cultum, pertihent, procurationen pro commun utilitate illorum potestuta isubjici, qui praeunt Reipublicaet propiencaque, si genus ipsum spectes, recte dici boc valeat civiliter non indifferens.

Verum multa sub co genere sunt, que quum nullum offentional priculum affectant, sic in libera omnium facultate euse censentur, ut illis jure suo quisque utatur, prout libitum sibi fuerit. Ne esan equida quan interest Reipublicae, quabs quisque fragphest, quae palam veneunt, carne, an oleribus vecci malit 5 propriis an conductis sedibus habiet; a nicidere, an obsoletiore veste inductus incedest; fictis, ansuis capiliis utatur; ut infinita alia praeteream, quae ultro se offerunt in humano convietu, quaeque issignorum arbitiri Orgolorum omnium le-

gibus, ac moribus permittuntur.

Sed, ut grandiora exempla promamus; quae propius institutum notrum attiquent Certe Christus Dominus; ae Legifer notere Sacram Eucharistiam, qua nihi in Religione Sanctius; in pane triticeo, as vino de vite et confecti ipse; et in onne futurum tempus conficiendam praecepit; De oleo cum oratione ad salutare infirmorium sub illum a prebatyreris Ecclesiae adhibendo extat Divinum a Jacobo promulgatum institutum; a Afflatu Spiritus Sancti lex ab Apostoljs condita est abstinationaties as signicatos; et sanquineri Conveniendi ad Sacram Minstum ordinem, ac modum praeceripit Apostolus; Sanctissimi Christi Marryer splam sacpe professi sunt; bili nefa teste nona de Culectum, set

eam Apostoli cautionem agnoverunt, qui tam muta de cultu externo, de conjugis incundis, de censararum infictione, et effectis, de Ministrorum delecta decenere uon dubicarunt, quae, licet ad Febroinianm distincionem telata speciati possent veluti non omnino civiliter indifferentia, non ideo se in Laicae Postessis jura invadere putabant, quod es pas nulla petia venia decemerent, Distipulsique sancte, se fideliter servanda ediocerent. Revera cultum extremum ad Rojonis indimam constitutionem pertinere nemo Garbolicas debitat: Aliunde quaecumque in Republica extreius geruntur, es semper, prout quisque volet, pro non civiliter indifferentibus traducere poterir. Nullus ergo crit in Religione ritus arm sacer, nulla tam religiona function o nullum Sacerdotale Munas, et efficium, de quibus ob eam caussam, quod externam actionem, ac velut materiam requirant, aequest Secularis Po-

Dominieum, quod vocabant, edavenire; seque mori potus paratos ese ostendebant, quam id olficii desercent, a quoe at Religionis contentus abvinere; jubebantur; qua de re praeclarus extat Augustini testimonium (Brevic Collat, eum Donativiti sub die 3, c. 17, ). Qui famm conventus ita peragebantur, ut post diligentem investigationem Plinuls tipe landro testatum reliquerti, nihil se in illis comperitse, quod vel miniama suspicionem afferre posset; quin potitus Christiano da cultum Christo, velut Deo, tribuendum conveniere stata di econtuevisse, ut inde ad severiorem quamdam innocentiae, modestiae, probitatis, continentie legem sesse adstringerint.

Hinc jam quaero ex Pebronio , num propterea quia panis , vinum, oleum, suffocatum, et sanguis, alia huiusmodi, quae commemorata sunt, sub eo genere continentur, quod genus per sese dicitur, et est eiviliter non indifferens, num, inquam, existimandum sit, non potuisse Christum sine Reip, injuria Eucharistiam in pane, et vino conficere, conficiendamque praecipere? Fasque adeo esse publicae Po-testati praescriptam a Christo materiam immutare; aut abstinentiae legem, sive quain Divino afflante Spiritu Apostoli tulerunt, sive quam ei postmodum Ecclesia substituit, abrogare; an potius ipsismet Imperantibus, qui se Filios Ecclesiae profitentur, religioni esse debeat, Sacras istas, plasque institutiones non amplecti modo, verum et totis viribus tueri, ac defendere, quae quum per se ad pietatis studium, morumque honestatem promovendam pertinent, valentque plurimum, tum et id efficiunt, ut communi religionis vinculo adstricti Populi, communibusque salutaris disciplinae legibus parere assueti, hoc ipso ad reliqua omnia vitae civilis munia obeunda paratiores atque erga legitimae enjusvis potestatis justa, et imperia obsequentiores evadant? Qua de re si unquam alias, hoc certe tempore dubitare nefas, quum ex perruptis Szerorum juribus celerem ade videamus progressum factum esse ad jura omnia invaden la . et pervertenda , quibus omnis bene constituta Reip, gubernatio continetur.

testas decernere, suaeque cognitioni, ac judicio vindicare. Sic Porestas illa, quam Febronius, quatenus spiritalis est, Seculari Imperio subducere videtur, eam ipsam suae distinctionis ope, quatenus corporali actione, et corpora in materia versaur, in Seculare aubitrium de integro reficit, eidemque

propsus addicit .

Romanorum Pontificum Decrerales Epistolas reverenter suscipiendas, et sancte custodiendas. Positio est Febronii duce Canone constituta : Sed quod Pontificiae Decretales , etiam dum proent executionem Canonum , singularis cuiusque Antistitis judicio subjectae esse debeant . qui de illis recipiendis . aut repudiandis statuat, prout eas convenire, neche suae Dioedesi judicaverit, id vero longe abest a Canonum Sententia. Equidem quod lex loco, ac tempori congruere debeat; quod Episcopus, quae Gregi suo congruunt prae caereris dignoscere valeat; quod, si quid incommodi ex lege metuatur, Episcopi praeserrim partes sint ad auperiorem Potestatem referre, id ordinari, rectique regiminis ratio postular, in coque liberter omnes acquiescent : At quod lus , fasque sit cuique Antistiti de lege Pontificia recipienda, vel repudianda suo arbitratu decernere, nullo unquam satis apto Ecclesiae disciplinae monumento comprobati poterit. Cerre quam Tridentina Synodus Decreta sua ederet, eaque pro summa, qua pollebat Potesiare, praceunte Pontefice sancte servanda Episcopis praescriberet; dum loca illa expresse notaret, quibus aliquam indulgendae veniae facultatem eisdem faceret, num force suspicari poterat, fore aliquando, qui singulis Episcopis id juris tribuerent, ut caetera quoque Decrera judicio suo subjicerent, deque illis, prour sibi profutura, necne viderentur, recipiendis, vel repudiandis decernerent? Quin porius discere potnit Febronius ex Barthelio, cujus ille testimonium profert pug. 34., quam foeda suboritura esset in Ecclesia Fidei, ac Disciplinae perversio, nisi Episcoporum multitudo per Orbem diffusa Supremi unius Capitis efficaci auctoritate in ordine, et officio contineretur: Qui autem contineri poterunt paren'li necessitate sul·lara, seu, quod in idem recidit, uniuscujusque judicio, et arbitrio permissa?

Sed in cam fruudem ex hoc inductus fuisse videtur Retonius, quod singulos Episcopos prorsus velit cum indefinita ligandi, arque solvendi potestate snis in Diocecsibus positos esse. Quam tamen potestatem si nulli alteri superiori potestati obnoxism facil; pugnat ille cum Catholico Dogmate: Sin facit obnoxiam, non ex ea consequerar jus illud, quod singulis Episcopis tribuit deceratendi, an, et quousque superioris Potestatis Decreta recipienda sint, an potius repudianda.

His adde, si placet, quod statuit del Givilia Potiestatis assensi praestatiod, ut Decreta ipas Hidei, se Morum vim leigis publicae obtineam; et exemutioni mandari valeam; Quod negatam Dogmatico Sanctae Sedes, ac universalis Recleviate Decreto debiram obedeintam ad merum caput refere violateo disciplinae; Quod insituate non veretur; primos Reservationum Auctores legitimo forto jure caruisse.

Ex his, quae strictm attigimus suis quaeque locts distinctios enucleanda, uno abecure intellig potest / contextum sic esse Commentatium istum Febroulauum, ut sanorum verborum forma, quam Posifiones pletrumque praeseferunt; hand taro quoque per multiplices distinctionum, exceptionumve anf acus in alleuum, adversumque sensum detorquentor? Heze profecto nec Romano Ponifici probari possunt, cujus est/potissimum Ecclesisaticae Ibertatis, suiqua Primaras jura Christi ordanistone constituat tueri, nec cuiquam Episcopo de rota Ecclesiasticae Hierarchiae constitutione, deque suae Diguitatis amplicaditie recre sentienti.

Repetst Febronius, quam sancte, quam severe, ac diligemer Tridenium Synodos bortando, "monendo, praccipiendo Ecclesiasticae disciplinae tutelam, debitamque Summorum
Pontificam, Aoudiciorumve Constitutionibus, ac Decretis obedientiam eum Fidelibus omnibus, tum et ipais Megistraintos enix commendaverit. Pontst shi ante oculos, si quis inco Conventu Antistes audita illa Parràmi Sententia prosilire
in medium veritus non esset, ac diocre, sibi eam placere,
quoad Megistratus Tutorem Caunomu se gerat; non item,
quandocumque aliam Tutoris Hegni Personam assumat; quis
non seniat, quan graviter Suncissimi Pares coptionis non
ante auditse novitate perculsi ludibito se, ac despectul habitos esse doluissent? Qua metre, quo voltu absonam vocem,
ne quid asperius dicam, excepturi, et ex ore praesertim Antiatitis deprezenti fuissent?

Habet itaque Febronius, quae referat in Codicillos, quotum tamen net longi, net molesti laboris futura est confectio, si quidem esm praestare vult, quam pollicitus est. Germanam sinceritatem. Referat se ille ad suas Positiones, simuljue ad Canonum Decreta; Patrunque Sententias, quibus vel in hocce suo Commentario fulciuntur: Circuitionum fallacias aut a se excogitatas, aut a privatis, nulliusque in Ecclesia auctoritatis Scriptoribus petitas, quae duplicis cordia, et lingune suspicionem ingerunt, prorsus abijciat.

Quamquem Febronio facilis; et promta patebat via, quae se ab istiusmodi Codicillorum cura omni, ac labore levaret, qui, si testamentum hoc suum ante Pontifici obtulisset, quam id typis in vulgus edendum committeret, ab amantissimo Patre clementer, ac privatim admonitus sic testamentum ille suum componere poruisset, quod nulla Codicillorum emendatione indigeret. Nec vero quidquam erat caussae, cur eum pigere debuerit praeclarum imitari factum Augustini, qui quo tempore merita sapientiae laude maxime floreret, non indignum se duxit, immo antiquius nd habuit, quam ut scripta sua , quae contra duas Epistolas Pelegianorum ( 1. 1. c. 1. n. 1. ) paraverat, ad Bonifacium I. examinanda; et, ubi forsitan aliquid displicuisset, emendanda dirigeret. Adeo illi perspectum erat, quid ei deberetur, qui caeteris Epiacopis altius praesideret. Quod etiam potiori jure expectandum erat a Febronio, qui jam per sese expertus fuerat eximium illum Pii VI., plenumque paternae dilectionis affectum, quem de Bonifacio L aliorum praedicatione Augustinus acceperat. Nunc quum debitum istud omni jure officium Febronius neglexefit; quum opusculum suum nulla praevia (ensura praeter jus fasque publici iuris fecerit, Pontificemque rogarit, ne, si quid in eo lapsus esset, id ipsum ignorare sincret, unusquisque profecto intelliget. non amplius integrum esse Pontifici rem totam, prout aliunde Febronii inconstantia suadere videbatur, silentio praeterire: sed ne hoc ipsum tacere ( Caelestinus I. Epist. ad Episcopos Galliae ) idem videretur, atque connivere, curandum fuisse, ut quae Febronius non sine reprehensione notanda typis edere in vulgus praesumsit, ea quoque typis, ac palam notarentur .

Recogitet aetatis suae, ac senecturis (2. Machab. c. 6.) eminentiam dignam, et ingruitae nobilitatis canitiem; quam param illi aetati dignum si fingere; insidiosae, fictae reconciliationis exemplum Juventuti reliaquere, sempiternamque nomini suo, ac memoritae inconstantiae, ac defectionis notam, maculamque conquircre. Non dissimulat pog. 245, quae olm scripsit; "Quum novitatem spirarent, et xucuitan, gas Pontificiae Auctoritati ansam prachere possent, pro.

" perverso luijus Saeculi genio avide ubique accepta, et ", citius, quam credibile est, quaquaversum petvolgata ". Poeniteat ipsum male ominati successus, qui perverso Saeculi genio debeaur, quo nefas gloriati, delectarique quemquam, qui meninetti ab Apostolo praedictum, surrecturos in Ecclesia homines qui perversa loquerentur, ut abducerent Discipulos post se.

Recrius ille sibi plaudit, apertou pridem tibi faise oculos super suis errorbus ab Amplissimo Autistice, qui pro eximio suo in Religione tuenda studio non praetermiserir ipei osteudere, vuos illos libros idoneos esse al scindendam Catholicam Unitatem, qua certe nil potuus, nil annquins Christiano homini esse deb.t. Timest proinde Febroniusi Ila errorum semina denno exsueciare, illique iterum tentaro capita disciplinae, quibus contraire namo posisi, quin (1900 met judice) in Religione periclitetur, et exitialium in

Ecclesia turbarum Auctor existat .

De Pontificia Auctoritate sentire aperte non verestur. quae sensere Patres; quae sentit Bernardus, quem nemo adhuc suspicatus est, Romanis Pontificibus palponum more blandiri voluisse . Ne Petro dotes invideat , quas in eum . einsque Sedem Christus contulit; quibus Fidei, Unitatis, ac Pacis bono in perpetuum servando consultum esse voluit : Si Ovis Christi esse vult, non spernat; immo amet ab eo pasci, cui suos Agnos pascendos, pascendas Oves suas Christus commisit . Non eripiat Ecclesiae fructum laetitiae jucundissimum, quem solemnis illa pii animi testatio totum se in complexum Petri demittentis eidem attulit; nulla se deinceps irrequietae mentis agitatione, aut pristini animi residuo veluti pulsu ab bujus complexus Charitate avelli sinat, ut guum aliquando, quod Mortalibus omnibus imminet, Anima eius ab eo repetetur, exitum suum Apostolica Petri. Successoris ore confirmata, piisque omnibus expetita Benedictio prosequatur.

# INDEX

# POSITIONUM FEBRONII

| POSiT10 I. Laves Ecclesiae et Uni Petro, et Unitati si-                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mul a Christo concessae sunt ita, ut unum aliud nors                                                                                                                   |
| excludat . Pag. 197                                                                                                                                                    |
| POSITIO 11. Claves datae sunt uni Petro, quatenus ille                                                                                                                 |
| Primatum, et regiminis potestatem accepit a Domino;                                                                                                                    |
| Idemane Personam totius Ecclesiae gerebat, pag. 207                                                                                                                    |
| POSITIO III. Ecclesia est Societas hominum, in qua ba-                                                                                                                 |
| ntivati Fideles ex institutione Christi sub legitimorum                                                                                                                |
| Pustorum, ac praecipue Summi Pontificis regimine de-                                                                                                                   |
| gunt . pag. 212                                                                                                                                                        |
| PASTEIO IV. Huins regiminis potestas a Christo institu-                                                                                                                |
| ta veram subjectionis , et obedientiae obligationem Mul-                                                                                                               |
| titudini imponit. pag. 213                                                                                                                                             |
| POSITIO V. Pronterea inter duodecim Apostolos unus                                                                                                                     |
| ( Petrus ) electus est , ut Capite constituto Schismatis                                                                                                               |
| tellutur occasio. pag. 215                                                                                                                                             |
| POSITIO VI. Onismis contra singularem Petri Cathedram                                                                                                                  |
| aliam collocat, vel ab ejus communione per obedientiae                                                                                                                 |
| negationem recedit , Schismaticus est . pag. 219                                                                                                                       |
| POSITIO VII. Primatus non ordinis, inspectionis, ac di-                                                                                                                |
| rectionis tantum est , sed verae auctoritatis , et juris-                                                                                                              |
| dictionis . Day, 220                                                                                                                                                   |
| POSITIO VIII. Primatus perpetiuis est, in Petri Succes-                                                                                                                |
| sores Romanos Pontifices Jure Divino transiens, pag. 239                                                                                                               |
| POSITIO VIII. Primatus perpetuus est., in Petri Successores Romanos Pontifices Jure Divino transiens. pag. 239<br>POSITIO IX. A Romana Sede ad aliam transferri Prima- |
| tus nequit . pag. 240                                                                                                                                                  |
| POSITIO X. Concilio Florentino Occumenici nomen debe-                                                                                                                  |
| tur. pag. 244                                                                                                                                                          |
| POSITIO XI. Plena potestas pascendi , regendi , gubernan-                                                                                                              |
| di universalem Ecclesiam Romano Pontifici a Christo                                                                                                                    |
| tradita in Concilio Florentino declaratur . pag. ibi                                                                                                                   |
| POSITIO XII. Pontificia haec potestas non potest esse sine                                                                                                             |
| conveniente auctoritate , jurisdictione , ac coactione , ad                                                                                                            |
| quain etiain pertinet poena excommunicationis, pag. 247                                                                                                                |
| POSITIO XIII. Romanus Pontifex est Supremus Judex                                                                                                                      |
| controversiarum in rebus Fidei, et Morum. pag. 250                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        |

POSITIO XIV. Fieri non potest , ut a vera Fide aberret Corpus Episcoporum Capiti suo Romano Pentifici adhaerentium . pag. 251

POSITIO XV. Haeresis Lutheri jam ante Concilium Tridentinum, praeeunte Leone X. Pontifice Maximo, ab Ecclesia irrevocabiliter damnata fuit. pag. 255 POSITIO XVI. Ecclesia a Christo habet auctoritatem ju-

dicandi de sensu , seu doctrina Propositionum , Librorum , et Auctorum ; nec non Fideles compellendi ad subscribendum suae Sententiae . pag. 260

POSITIO XVII. Constitutioni Unigenitus, tet Dogmatico Sanctae Sedis, et universalis Ecclesiae Decreto ounimoda ab omnibus obedientia debetur.

POSITIO XVIII. Quae ad Ecclesiae statum pertinent , si quid dubitationis fuerit obortum, ad Romanum Pontificem referendum est . pag. 272

POSITIO XIX. Decretales Romanorum Pontificium reverenter suscipiendae, et sancte oustodiendae sunt . pag. 276 POSITIO XX. Summo Pontifici jure Divino competit jus

imlicendi , dirigendi , et confirmandi Universalia Concilia . pag. 283

POSITIO XXI. Generalia Concilia sortiuntur firmitatem independenter a quacumque alia acceptatione. pag. 285 POSITIO XXII. Concilium Tridentinum etiam in rebus Disciplinae liberum fuit .

pag. 286 POSITIO XXIII. Causae Criminales Episcoporum per Concilium Tridentinum Romano Pontifici merito reservatae sunt . pag, ibi

POSITIO XXIV. Pro Suprema Potestate Pontifici in universa Ecclesia collata ille sibi , suoque Judicio quaedam graviora peccata jure reservot . pag. 204

POSI(1) XXV. Papa habet potestatem dispensandi ex legitima canssa in lege a Generali Concilio lata . pag. 296 POSITIO XXVI. Primis jam tum Ecclesiae temporibus ii censebautur Spurii, A lulterinique Episcopi, quorum Ordinationem Romanus Pontifex respuebat, veluti mo-

do Ultrajectinorum. pag. 300 POSITIO XXVII. Confirmatio, Translatio. et Depositio

Episcoporum non potest Provincialibus Synodis restitui , nisi de libero Summi Pontificis consensu. pag. ibi POSITIO XXVIII. Canonizationes Beatorum etiamolim fiebant de consensu saltem tacito Romanorum Pontificum. pag. 313

POSITIO XXIX. Legitimo usu in quibusvis causis Ecclesiasticis invaluerum Appellationes ad Apostolicam Se-

dem . pag. 315
POSITIO XXX. Summi Pontifices omni jure damnarunt

Appellationes a Papa ad futurum Concilium, pag. 320
POSITIO XXXI. Beneficiorum Reservationes sanae rationi, et aequitati consonae sunt.
pag. 335

POSITIO XXXII. Concordata, utpote vimpacti habentia, religiose utrinque servanda sunt . png. 338

POSITIO XXXIII Annatae retinendae, usque dum Romanae Curiae necessitatibus aliunde provisum fuerit.

POSITIO XXXIV. Exemtio Regularium a Seculari Potestate, aut ab una particulari Synodo non valet abrogari. pag. 34t

POSITIO XXXV. Exemtionum abusibus per Concilium Tridentinum occursum, et provisum est. pag. 351

POSITIO XXXVI. Episcoporum Potestas jurisdictionis potuit quoad usum per Canones arctari. png. 358

POSITIO XXXVII. De its, quae ad Fidem, Sacramentu, ct Ecclesiastican Disciplinam pertinent, sola Potestas Ecclesiastica decernit. psg. 369 POSITIO XXXVIII. Curandum, ut Pax, et Concordia

inter Sacerdotium, et Imperium servetur, et offensionum vitentur occasiones. pag. 376

Obsectamus, ut Joannes aut simpliciter nostra fateatur, aut aperte defendat aliena. Nolo verborum ambiguitates. Nolo in mihi dici, quod et alirer possit intelligi. Revelata facie gloriam Dei comemplenur = Hieronymus Epist. 61, c. 1, ad Pammachium aud Lup. Tom. 1X, p. 63, col. 1.

" Claves Ecclesiae et Uni Petro, et Unitati simul a Christo concessae sunt ita, ut unum aliud non excludat...

ANIMAD. V idebatur Febronius primo illo singulati libro, quem de Statu Ecclesiae inscriptum edidic, in corum opinionem, seu verius errorem incidisse, qui Clavium Potestatem 
patant directo, ac proxime Fidelium Goetui collatum fuisse, 
indeque in Pascrores commigrate. Idque non immerito ninuere videbantur, quae scribit c. 1. §. 6. bis verbis 1. 9. Clavium 
potestatem universituit Ecclesiae proprio, et ita transicipiam esse, ut illa per eos Ministros pro sua cuique portione, ac inter hos per Summum Pontificem exercestur ...
Et 10. § 17. Quam iraque Ecclesia ipse principaliere, et radicaliter obtineat potestatem Clavium, quae ab illa in omnes
ejus Ministros, ipsumque Summum Pontificem defivatur, et singulis quibusque pro sua portione communicatur e, et singulis quibusque pro sua portione communica-

Hoc suo Commentatio ejusmodi errorem respuere so profictur Febronius, aque ad eum refellendum haud paucas ex illis auctoritatibus profett, quas abunde in eam tem Scripura, e Traditio ex aeque suppediatan; tum concludit; "Nusquam Communitati, ac Multitudini Fidelium ea potestas donata legitur, anis es ratione, coque sensu, ut 2, ad totius corporis utilitatem, velut ad finem referatur, non ut in multitudine tamquam in subjecto resideat; (1).

(1) Quin ab ista communications vel lprum ordinem Sacerdors eme excludit; inquir enian . . Ex pluribus his Sacree Scriptura lon; cit apertum est, omnia, quoad potestatem, Apostolis, eorumqual
successorius as Christor elicia esse, quando ex altera parta multinextu probatur, eamdem potestatem collatam fuisse Ecclesia ecceptate pro multitudine Fidelium; comprehenso ediam ordine Sacerdon; tali , et inde ad Ecclesiae Praelatos transiisse n. Quo loco, ortideaur Echronius ordinis postestatem ipsimet Ordini Sacerdotali eripere voluisse, facile puto, intelligendum esse de potestate proprie
dica Regiminis, seu jurisdictionis, stulant, in foro esterno. Quippe, su cum Theologis complus testatur Editornius Sacerdotali data
, este claves, do omnes intelligendum de Potestus Ordinis, quansucredores omnes in Ordinatione suscipium t, quanque exercere no
possunt, sin praettere jurisdictionem ab Beiscopis accipiant, p.

Huc usque recte satis, ac dilucide progressus videtur Febronius. At nonnibil perturbationis afferunt verba, quae sequuntur (p. 7, ); -, Huic Sententias e, quae nunc verior vi-, detur, adversartur (si fides habenda Doctoribus Sorbonicis, Natali Alexandro, Joanni Lunnojo Parisienses Theosologi docentes, Glavium potestatem a Christo concessam
5 fuisse Petro tamquam Ecclesiae Personam gercuti, atque
5 adeo penes Ecclesiam ceu subjectum immediatum, ur
5 Scholee phrasis habet, Clavium illam residere potestatem ... s

Confusa plane orario. Nam Sententia, de qua una hic agitur, ea insa est, quam Richeriano errori Catholica veritas opponit, cui proinde adversari nemo queat, nisi qui se idem systematis Richeriani propugnatorem profiteatur : Quo in numero si vel Launojum, vel Dupinium, vel slios quosdam eius indolis homines Febronius habere volet , non valde repugnabimus; Doctores vero Parisienses universe Richerio favere, nullo pacto concedemus. Quod et ipse Febronius minus fam secum ipse consentiens deinceps agnoscit; sequitur enim: , Absunt tamen ipsi ab ea opinione , quasi Pote-, stas Ecclesiastica uni, et soli Ecclesiae per se, Petro au-, tem , caeterisque Apostolis per Ecclesiam ita dara esset, aut bis jurisdictio solum instrumentaliter, ministerialiter, et quoad exequationem tantum competat. Quam doctrianam in vitio cubare recte statuant Tournelius, Peta-. vius etc. ...

Nihil est igitut caussae, cur veteatut Febronius in Doctotum Patisieasium offensionem incurrer, tametsi non ac veriorem tantum ( quae vox est subdubitantis adhuc aninii ), sed ut omnino veram, cettunque amplecatur em docttinam, quam ipse agnoscit, fateturque, prolatis a se perspicuis sectarum literatum, Traditionisque monumentis aper-

tissime comprobari .

Neque officit, sut not rem facit, quod Doctores ist; ut ait Febroins, doceant, Clavium porestatem datam esse Petro taunquam Ecclesiae Personam gerenti. Hoc enim josum sic intelligi volunt, Auctore Natali Alexandro Dissert-4, in 1, Sec. 5, 3,, non quasi Glaves Petro collates sint, ut Ecclesiae Legato, sed ut Ecclesiae Supremo post Chrisstum, et sub Christo Rectori, ao Moderatori.

Ut proinde non ab Ecclesia, cui jussus est praeesse, sed a Christo, qui eum praeesse jussit, Ecclesiae regendae.

potestatem acceperie. Etenim, ut etiam animaderetti Petanitus a Febronio laudeus p. 4-4; Prins illa potestas fina, cono, stitutaque fuit, atque ministerium ejus, et Episcopi prius 5 designati, quam Ecclesia, acque totum Gorpus sa Respublica tota coaluisset. Itaque non anue penes ipsam Com-5 munitatem Jurisdictio Ecclesiastica resedit, et inde velut 1. Populari consensu in Magistratus est translata,

Sed ne în causa tanti momenti de coustanti mente Pariseniai Stoblee, metrio uno celebratisimue, vol minima ambiguituria suspicio recideat, velim Febronius audiat, quid de sua, deque Gulicamarum Ecclesiarum, Academiarumque Sentenia Natulia ispae Alexander tersetur Dissert. 4 de Auctorit. Concil. Constantien. 11. 12, Ecclesia Gulicanae, et quot, quot in Gallicanae, et quote mente et al concil. Constantien. 11. 12, Ecclesia Gulicanae, et quote ne sesse censent, quod Romanua Episcopus unua sit țiare Divino Sunamus in Ecclesia Pontifex, cui omnes Christo non honoris solum, aut dignistais, sed et potestais, ac juris-dictionis Primatum habeat, Nec mirum 12, Quippe Paparis non esse proximum, et immediatum Christi Vicarium, 25 proscriptus etror est inter damnatas în Concilio Constan3 tensi propositiones Vicleffin 3,7.

Hine et post Concilium Constantiense Parisienses Doctores nefastas plures, dirasque defixerunt M. A. de Dominis sententias, quibus Vir ille ( claro ingenio pessime abusus ) Supremam a Christo profectsm Pontificis Auctoritatem impetehat . Censuram refert Ludovicus Bail ( Sum. Concil. tom. t. p.81. et seq. ) Doctor ipse, ac Pro-poenitentiarius Parisiensis, hac potissimum de caussa, quod hacc mentem Parisiensium maxime, ac velut in meridiana luce manifestat . . . . , Hujus certe censurae, pergit ille, quot pe-.. ne verba . tot Sententiae sunt : quot sensus . tot victoriae : as sed essi jam devios ad sui consensum impellere non va-, leat, suadebit forsan alios, ne iis adhaereaut, . Inter plures porro praecisrae hajus censurae articulos, quos libenter omnes describerem, misi a proposita brevitate discedendunt forer, duos potissimum seligam. Quod Spalatensis dixerat: Monarchine formam non fuisse immediate in Ecclesia a Christo institutam , hac nota reprobarunt Parisienses : .. Haec . propositio est haeretica, Schismatica, Ordinis Hierarchici . subversiva, et pacis Ecclesiae percurbativa. . Quod Spalatensis subjungerat : Doctrina in articulis Hus conten-

ta, nimirum in Ecclesia non dari unum Caput Supremum, et Monarcham praeter Christum: Christum suam Ecclesiam per multos Ministros sine uno isto Monarcha mortali regere perfecte, et gubernare, est doctrina Catholica a Sanctis Patribus egregie explicata, et confirmata, brevi hac censura perstrinxere Parisienses: .. Haec pro-, positio est haeretica quoad singulas parres .. Ex hujus porro censurae toto complexu animadvertit Bail pag. 84., rite colliei posse a quae sit mens Parisiensium a nimitum : .. Re-. gimen Ecclesiae a Christo institutum Monarchicum esse . , non Aristocraticum (1); Jurisdictionem Apostolicam or-, dinariam in solo Petro , non in caeteris Apostolis extitisse; .. Monarchiae formam in Ecclesia a Christo immediate insti-, tutam fuisse ; Dari , praeter Christum , unum Caput Supremum et Monarcham in Ecclesia: Christum non regere , Ecclesiam, nec gubernare per multos Ministros sine illo , Monarcha morrali; In Ecclesia Romana Supremum esse Pri-.. matum : Pontificem Romanum peculiarem esse Petri Suc-.. cessorem : Unitatem Rectoris visibilis ad unionem Ecclesiae . facere ita, ut falsum sit, unionem Ecclesiae Catholicae in .. Unitate Rectoris visibilis non consistere: Romanam Eccle-. siam lure Divino auctoritatem in alias Ecclesias habere . . Haec, et similia doctrinae l'arisiensis Facultaris capita, ut as quod etiam ibidem continetur de Concilio Florentino, et " aliis, longe aliena sunt ab iis, quae nonnulli his temporibus libris suis circumforaneis in Christi Vicarium blate-. rant sub velo Parisiensium , quasi paucorum ex iis opinio-, nes essent omnium ...

Accedat Gersonis' aucroitas Tacc. de Staib. Ecclesiae Consid. 1., ubi non vereur Schismaricum, et Huereticum dicere eum, qui negaret, Statum Papalem institutum esse a Deo supernaturaliter, et immediate, tamquam habentem Prinatum Monarchicum, et Regolem in Ecclesiastica Hierarchia. Et lib. de potest. Ecclesiae Consid. 10: Plenitudo, inquit, Legis Ecclesiasticae sic proprie sumta non potest esse de lege ordinaria, nisi in unico Summo Pontifice formaliter, et subjective; alioquim Ecclesiasticum Regimen non esset Monarchicum, et habere posset

<sup>(1)</sup> Tametsi Aristocratia quadam temperatum agnoscit non Tourpelius tantum, sed et Bellarminus, ut mox exponetur.

multiplex caput ex aequo, quod est haeseticum. Et ib.
de Anferibilitate Papse consid. 5.: Nullam aliam politiam ( in Ecclesia ) instituit Christus immutabiliter praeten Monarchicam, est quodammolo Regalem; et oppositum
estnientes, quod videlicet fas est, esse plures Papa; saut
quod quilibet Episcopus in sua Dioecesi est Papa, vot
Pastor Supremus aequalis Papae Romano, errant in Fide, et Unitate Ecclesiae contru Articulum hunc: Et unam
Sanctam Ecclesiam; et si pertinaces maneam; judicandi sunt Haeretici, sicut Marsilius de Padua, et quiteam alli.

His perspectis quaeri potest 1. num satis ex aequitate. et veritate olim egerit Febronius, qui paucorom Italorum assentationi Status Monarchici in Ecclesia propugnationem adscriptam retulerit? 2. Numl satis esset caussae, cur ab hac Monarchiae appellatione tantopere adhorteret, quam tot insignes Parisienses non usurparunt modo, verum et libenti animo complexi sunt, ac retinendam omnino judicarunt? Nam quod ille dixesat, formam regiminis Monarchicam minus Ecclesiastico regimini convenire, quod haec facile solet in despotismum declinare, paullo contuneliosius dictum videtur in eam politize formam, quam sapientissimi totius antiquitatis viri caeteris antefetre non dubitarunt; quamque, si quidem tempera:a sit, longe a dispotico Dominatu vi sua recedere non diffitetur Vir hujus aetatis politicae scientiae fama ( jure ne., an injuria, non quaero) celebratissimus . 3. Num Carholici cujusque Lectoris expectationi rite tum satisfecerit Febronius . a quo rogatus, quae demum dicenda sit vera regiminis in Ecclesia vigentis formula, respondendum censuerat : .. Cum viro . , sacris quidem Protestantium addicto, sed docto, et rerum , politicarum cum primis perito, atque in hac parce vera tra-, dente: In Ecclesiis formandis non opus est decreto su-, per certa regiminis forma introducenda, absurdaeque , adeo sunt quaestiones , Monarchica , Aristocratica , an " Democratica forma competat Ecclesiae: Hae quippe , formae cadunt in Statum aliquem seu Civitatem: Ec-, clesia autem Status non est ,,? An haec docti, ac politici, si placet, Hominis Samuelis Pufendorffii levissima sane argutia satis momenti habere debuit, ut spretis Parisiensium decretis, ac sententiis, quod illi de forma Ecclesiastici regiminis Monarchica dixerunt , absurde quaesitum , ac statutum

Tom. XIII.

censeri oporteret? Levissimam dixi argutism : Quis enim bane potestatem dedit Pufendorffio, ut quae voces vi sua, et notatione tantum patent , quantum patet vox ipsa regiminis, atque adeo locum suum habent, ubicumque sese prodat aliqua regiminis constitutio, cujuscumque naturae illa sit, eas ille voces ad solum civilie status regimen contrahi juheat? Aut ergo delenda penitus, et obliteranda regiminis Ecclesiastici Constitutio; aut, si aliquod regimen in Ecclesia retineri placet, necesse est, id praeditum esse aliqua ex iis formis, quae memoratis vocibus aprissime exprimuntur. Ac ne quemquam terreat tetra illa species despotismi, quam Febronius obiecerat, audiendus Bellarminus l. 1. de Romano Pontifice c. 3., ubi posteaquam generatim disseruit de regimine ex tribus formis remperato, dein ex civili statu, atque ex veteris foederis Ecclesia, orationem convenens ad Christianae Ecclesiae regimen subjuugit : De Ecclesia Testamenti novi idem po-, stea probandum erit, esse in ea videlicet Summi Pontificis Monarchiam ; atque Episcoporum , qui veri Principes , et Pastores, non Vicarii Pontificis Maximi sunt , Aristocratiam ; ac demum suum quemdam in ea locum habere Democraa tiam , quum nemo sit ex omni Christiana multitudine , qui ad Episcopatum vocari non possit, si tamen dignus eo mu-, nere judicetur ,. Et cap. 5: , Jam vero Doctores Catho-" lici in eo conveniunt omnes, ut regimen Ecclesiasticum n hominibus a Deo commissum sit, illud quidem Monarchio cum, sed temperatum, ut supra diximus, ex Aristocratia, .. et Democratia, id, quod praecipue tractavit B. Th. in 4. cont. gent. c. 76., Joan. de Turrecrem., Nicol. Sanderus in , lib. de visibili Monarchia Ecclesiae , . Sed ne quis ambiguitati . aut hallucinationi locus relinquatur , quod attinet ad islam Aristocraticam temperationem consulenda etiam nota, quae ad Schol. 5. Dissert. 4. Nat. Alex. Sec. 1. adjecta est Edit. Ven. pag. 95. col. 2. Ex quibus patebit, istiusmodi temperationem non ad Pontificiae imminutionem auctoritatis, sed ad eigs subsidium, ac robur valere (1).

Sub hac positione notatus ab aliquo fuit locus alter, veint minus accuratus, ex quo nimirum inferri posse videretur,

<sup>(1)</sup> Contigit haud raro, ut quae loquendi formulae apud veteres omni auspicione vacabant, um demam in suspicionem merito venerint, postcaquam novandi cupidi homines in pravum eas sensum inflectere oceperunt. Profecto quam ex veterum Theologorum Sententia V. Bellarminus Monarchici regiminis formam in Ecclesistica Hierarchia de-

Episcopos, qui caritate careant. Clavium quoque potestate carere. Locus hic est p. 8. : ., Atque hoc ipsum Episcoporum , universum corpus per fidem , et caritatem in suo capite con-" junctum ea est unitas , cui a Domino Imperium a Patre sibi creditum immeliate collatum fuisse Augustinus prae " caeteris luculentius asseruit Serm. 108. de Divers. c. 2. " Hic tamen ego nollem esse morosior, atque dictum istud in eum sensum facile interpretater, quo apud Ballerinium de Primatu c. 10. n. 5. dictum reperitur: ,, Porro hae dune Uni-, tates Fidei, et Charitatis tam verae Christi Ecclesine, singulorumque eins membrorum propriae, ac necessariae sunt, , ut qui alterutra carent, is esse desinat in vera Ecclesia ,. Uhi ex toto contextu apparet, Charitatis nomine vinculum illind communionis designari, quod Schismare dissolvirur; quo Unitas Catholica constringitur; quodque ad Charitacem refertur velut terminam . unde formam , perfectionemque accipit.

Aliud potius eo in loco notandum occurii, quod scilicet Serm, clos de Dirers, seu Edit. Maur. Serm. 295, Augustinus dicator luculentius prae caeteris asseruisse, Impertum quod a Patre accepi; Christum Unitiai immedicate contulisse. Nam 1. vox illa immediate deest apud Augustium. 2. Neque ex toto contextu erui potest, Sanctum Doctorem censuisse, Claves Unitati aliter, quam per Petrum, collasts fuisse. Eo sermone c. 2. Augustinus illud in primis celebrat singulare Petri decus, quo inter Discipulos pene thique solus sotuis Ecclesiae mentil gerere Personam. Tum

seripsis, aliqua tamen Aristocraties specie temperatum, nihil ane pēr emm detractum voluit de Supreme a Romani Pomificis in miversa regnda Ecclesia anotoritate, quam ille tam docte, tum copiose, lavifecque asseruit, quae simirum numeros omnes habat verze, perfectacque Monarchize; quod satis liquere arbitror ex his, quae ad hujusce colo explenationem superius dictas sunt. Nune vero quam tot iniqui Pontificiae Auctoritatis obtrecetatores illam Aristocratiae admissionem si per summan calumnalum interpretentur, ut non alias Pontifici parte in Ecclesiae regimine relinquant, quam quae propriae sunt Princeipis Senatus, su pubblici Consili in Republica mer Aristocratica, pire chamerio de suspensa didmini in Republica mer Aristocratica, pure chamerio de suspensa didmini in Republica de consiliration de suspensa didmini in Republica de consiliration de suspensa didmini in Republica de consiliration de co

addit : . Propter ipsam Personam , quam totius Ecclesiae so-, lus gestahat , audire meruit : Tibi dabo Claves Regni Coe-, lorun . Has enim Claves non Homo unus, sed Unitas , accepit Ecclesiae . Duo hic habentur : Primum , soli Petro dicium esse: Tibi dabo Claves: Alterum, istas tamen Claves non hominem unum, sed unitatem accepisse Ecclesiae. Et licet primo aspectu minus una pars congruere cum altera videri possit , ambae tamen aprissime cohaerent , si quidem plano sensu, ac suo tota sententia intelligatur. Claves scilicer uni quidem Petro primitus datas, non tamen quatenus Petrus unius tantum singularis, ac privati hominis Personam gereret, sed quatenus Caput Ecclesiae constituebatur; adeogue totius Ecclesiae Personam, non ut Ecclesiae ( V. Sup. Nat. Alex. ) Legatus, sedut ejusdem Supremus post Christum, et sub Christo Rector, ac Moderator gerebat. Hoc, inquam, pacto plane intelligitur, non unum dumtaxas hominem, sed Unitatem Ecclesiae Claves accepisse, quas ille, non ut privatus, et singularis homo pro se ipso tautum accepit, verum prout Ecclesiae ipsi tamquam Caput praeficiebatur adeo . ut earum vis . et potestas . quae ipsi . ut Supremo Rectori, primitus data est, in reliquos Praepositos sibi adhaerentes, et obnoxios velut a Capite in membra promanaret. Quae dicendi ratio populari etiam loquendi consuetudine mirifice comprobatur. Quid enim tam tritum sermone familiari , quam quod vulgo dici solet sive in physicis , sive in moralibus, corpus ipsum, seu corporis unitatem recipere quidquid in caput pro toto corpore, totinsque corporis usu, et utilitate confertur?

N'eque solum hujusmodi explicatio hate de caussa exissimati debet Augustiai menti aptissime congruere, quod in contortum, nil a communi sensu, et sermone shbortens prae se ferat, sed ob hane maxime rationem, good antiquioram Patram unanimi Sententiae, perpetuaeque Traditioni prorsus consentate, a qua hand par est tredere, Augustiamu recedere volaisse: Meminerat sense Augustiaus, quod sempiteruse Fidelium memorite Tertullianus commendwarent histe excebis in Scorp. c. 10.: Memento Clause hie Dominum Petro, et per cum Ecclesiae eliquisse. Non cum fugiebat, quod tot locis Cyprianus (De Unit. Ecclesiae Ep. 55.) et dixit, et significavits, Christum its disponaisse, ur a Petro Sacerdotalis Unitas exorirettur. Quod si Unites a Petro; ergo a Petro etiam (codem sensu) potestas Unitati cohsernas. In

emidem Sententiam S. Optatus Milevitanus I. 7, cont. Parmen., de Petro sit, eum Claves Regni Coclorum communicandus caeteris solum accepisse. Quam universalem Traditionem paucis deincep, at aptissimis verbis complexus est Leo Magnus Serm. 3, in Annio, dum sit Christian manquam, nisi per ipsum (Petrum), dedisse, quidquid allis non negavit

Quod ergo sit Febronius , luculentius erae caeteris asseruisse Augustinum Serm. illo de Divers., Claves a Christo immediate datas Unitari, uberiore quadam explicatione indigere vid batur, ne quisquam existimeret, ex Augustini Sententia Clavium potestatem Ecclesiae primitus, quam Petro datam esse. Quod secus est. Enim vero huic Ecclesiae Claves Regni Coclorum datae sunt, quum Petro datae sunt, inquit idem S. Doctor de Agone Christiano c. 3c. Quae verba, nisi quis in alienum ea sensum detorqueat; idipsum aperte significant, quod modo ab ahis Patribus traditum accepimus, Ecclesiam per Petrum, non Petrum per Ecclesiam Claves accepisse. Quamobrem nemo melius Augustini mentem assequatus est, quem ejusdem fidelis seque, ac tutus Interpres Thomas in 4. dist. 24. q. 3, a. 2. 1 . Quamvis, inquit. omnibus Apostolis data sit communiter potestas ligandi et , solvendi ; tamen , ut in hac potestate aliquis ordo signifi-, caretur, primo soli Petro data est, ut ostendatur, quod ab eo in alios debet ista potestas descendere .. .

Antequam huic Capiti finem imponamus operae pretium tuerit nonnulla percensere, quae ut sunt suo loco sapienter a Febronio constituta, sie aptiasima videntur ad illa praecludenda effugia, quibus asepe ille deinceps a se ipso, suisque positionibus discedere nititut.

L De Personis. Quemadmodum a Christo electí fuere Apostoli, sic agnoscic da Apostolis fictus suorum Successorum, et Prebytererum Ordinationes, et Deputationes, Quad quidem apertis constaera sit Scripturarum (extibus, ed demum concludis; Hi soli ex natura regiminis hujus sed emum concludis; Hi soli ex natura regiminis hujus sordinandi. Ex natura itaque sacri regiminis a Obristo instituti apostoli, prodiisse potestatem em qua presedit apostoli fuere in Sacrotum Ministris non ordinandis cantum, sed et deputandis; quippe non alio ex fonte profecto jure factas memoras ab Apostolis suorum Successorum, Prebyterorumen Ordinationes stantum, sed et Deputationes; metionos

ad Ordinationem adjunait jus istud deputationis faciendes - qua iminium legitima missio continetur. Quocitea Tridentina Oceanemica Synodus Sess. 23. de Sacram. Ordinis Can. 7. Illos anathemate percellit, qui dixerint ; eos. qui nec ab Ecclesiantica, et Canonica Poestente rite ordinati, nec missi sunt , sed aliunde venium, legitimos esse verbit, et Sacramentorum Ministros. In hac porto mission praecipusa esse patres Romani Ponificis, sasis intelligitur exc. Can. 8. S. Guia dixerit, Episcopos, qui auteroitate, om mani Ponificia assumuntar, non esse legitimos, et vero , Episcopos, que sauteroitate, and praecipio de presentatione de se supere de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del contra de la contra de la

II. De modo potestatis illias exercendae hace doct p.5; 20 ods in tuesmur modum, quem in regendis Eccles; 3. Apostoli servabant, apparet undique, illos egisse tamquam mibil tennetes a Corpore, ged pleman Deo in universam p. Fidelium Societarem obtinentes Auctoritatem cum omnimoda, absolutaque ab illis independenia, quantum sofile-

ad Sacrum eorum Ministerium attinet ...

III. Aguoscit, Gentium Doctorem, quum Apostolico suo munere fungrerur, non Ecclosie, sed Christi Domini nomine potentare illa usum esse sive in excommunicando, sive in absolvendo incestuoso Corinthio: "Non expectaro multi", tudinis consensu sive ractio, sive praesumto ( quo plane revincitur Quesmelliams propositio 90: Erclésia auctoritatem excommunicandii habes un team exercent per primos Pastores de consensu saltem praesumpto totius Corporis ), as den Cuffaiis guidem Saccedoniis . . . corvo", cat Fieleles, non ut suam Sententiam confirmet, sed ur 
"illa majore solemnitate exequutioni mandetur ".

Quum ergo potestas illa, quam pro regenda Eccleita Christus Apostolis concessii, in corum Successores, fatente Febronio, codem plane jute manaverit, fatendum quoque illi erit, quibuscumque in rebus sive ad Fidem, sive ad Mores, et Discipliam pertinentibus Apostoli es potestate protoj. Divinoque jute usi sunt, nec ab ea utenda legitime impediti poteretuit, jus, fasque esse illorum Successorbus siedem in rebus decemendis, et constituendis esdem potestate uten-

di , pront deinceps latius explicabitur .

IV. Exponens Febronius, quemadmodum intelligi velit, Claves Ecclesiae et uni Petro, et Unitati simul a Christo ita concessas esse, qu anum non excludat alterum, profert inter alia, quod statuit Habertus Part. 11. de Hier. Eccl. C. 5. §. 5.

q. 2: " Potestas Clavium daca est Ecclesiae , hoc est Ponifi, fici, et Epiteopis; et his quidem cum subordinations ad " Ponificem Petri Successorem " . Quam ergo huic Hisberti sententine suam Febronius adoctione, agnoscere illom oppertebit; quam potestatem Caristus Episcopis tradidit, eam feciase Petri Successoribas obnoxism. Insne igitur commentum set, quod silis locis insinuare non verteru, primis Ecclesiae temporibus Episcopos suis in regendis Diocecesibus plenaris quadam, et indefinita potestate potitos esse. Quippe haec duo consistere nullo pacto possunt, ut eadem potestas et plenaris sit, et alteri simul superiori Potestari obnoxis.

#### POSITIO II.

, Claves datae sunt uni Petro, quatenus Ille Primatum, , et Regiminis potestatem accepit a Domino; Idemque Per-, sonam totius Ecclesiae gerebat ,...

ANIMAD. Explanationem bujusce Positionis aggreditur Febronius hisce verbis: "Constans est, inquit, Patrum doportrina, quas Claves Christus Petro dedit principaliter, eas "carectris quoque Apostolis, et eodem quidem actu a Chrini sto datas fuisse minus principaliter. (1) Tantum non in-

(1) n. Quat Clares Christus Petro dedit principaliter, ést saeten, ris quoque Apontolis, et codem quidem acta a Christo datas este un sententia est Febronii, quam ille paucit, quas profert Partum aucoristibus, saiti comprobatam putat. Quae tamen autoritates aperte quidem confirmant. Claves principaliter Petro datas esse; non item uno, codemque actu cetteris quoque datas.

Certe ab hae sententia penitusi dissentit Cl. Bossaetius 1 quodque nonsandum est celebri co Serm de Unitates, quem habuti in Comitiis Cleri Galileani an. 1632. Nimirum saimadvertit, Christum, qui Perco distit 2 quodeumpue ligaviera ec., hao i deme et catetris Apostolis distisse et insuper: quorum remiteristi ec. An vero uno, ecolemque charitate en estabet a postolis distisse et insuper: quorum remiteristi ec. An vero uno, ecolemque charitate quo describenti quo describenti quo describenti en estabeta e

numera sunt in hanc sententiam corumdem Testimonia,
 ex quibus pauca seligo
 Pauca revera seligit
 nec ea,
 fametsi apud Patres frequentissima
 quibus principalis illa pocestas in Petrum collata splendidius elucet

" praetequam quod in potestate, quae in plates dividitur, particlo stam secum piae retrircionem affort. Contra teven potestas, quae et un datur, et super onnes, et sine ulla exceptione datur, in fert pleniudienn et sieut omnis est expera particionis, non allos habet limites, quam quos regula praescribit ". Atque hoc ipsum confirmat Bossucies luculentis l'Arenna auctoristatios, qualibra edocemar, Ecclesiasticam auctoriatem primitius in Petro uno, et solo constituam non aliette in alios faires subinde disperitam, quam sub ca conditione, ut ad suae unitatis principium preputus reconcetur, aque Cathedrae indistribubili vinculos devincei maneren.

Pracelarae hujates doctrinae, quam ex Evangelio ductam, Patrum autocriatue roboscam Cl. Antivies laulus expouit, summa referuur ad hace duo capita. 1. Ecelesiasticue poestutis plenitudinem super omacı, et sim ella exceptione uni, et soli Petro primitus a Christo datum dique antes, quam in alber Apusolosi diffunderener: quo mo disputantes de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de l

a. Per illam partitionem, qua potestas Clavium in caeteros Apostolos deinceps diffusa est, nil detractum fuisse de potestatis plenitudine, quae primitus in uno, soloque Petro viguit sine ulla exceptione siner iptosmet apostolos, quos Christus prima illa singulari allo-

quutione Petro subjecerat.

Quid ex duobus hisce capitibus consequens sit, patet jam perses. 1. Si primitus in uno Peter tota viguit plenitudo Ecclesia-ticae potestaris, tum profecto usus Petrus utpote solus Duax, et Pastor universi Gregis ordinariam certe, et immediatum in universa Ecclesia jurisdicionis potestatem obtinuit. 1. Si partitio, que urbinde facta in accetero Apostolos, nil detrastit de pristina fila plenitudite in solutione producta, cere Petrus, pottenquam exerci etam man illam super universum Gergem ordinaria, et immediate jurisdicionis amplitudinem, quam cum plenitudine potestatis super omes, et sine ulla exceptione primitus acolperat.

Tota via argumentationis ex hoc uno capite pendet, quod praecaler ext a Boasserio constitutum, Pettum ante omnes caeteros Aposaolos potestate Clavium a Christo donatum finise. Quo loco mirum profecto, Adversarisi nostris, dum Primatum Petri obscurare moliuntur, talia excidiose, quae plane convincum contra ipost, totise. Pattor il buelli, cui immediacionis incorpionistico serviciones est. Vizi veritatir, extrema p. 66. scribit, nonstum ab Augustion finise tpetto dei 101, quo eclebrator Cabelra S. Petri, ibnorari Cative, petro dei 201, quo eclebrator Cabelra S. Petri, ibnorari Cative, Recte porto se habent, quae de interpretatione celebris textus apud Matth. c. 16. v. 18. Tu es Petrus, et super hanc Petram eloquitur: "Etsi autem Petram, super quam "aedificaturum se Christus Ecclesiam suam significat; alit

", dram Episcopalem, quam Petrus ipse primus conscendit, in eadem. , que honorari Sacerdotale Ministerium, quasi hoc vellet intelligi, ,, omnes Episcopos, Pastores omnes in ea ipsa Cathedra sedere, in " qua Petrus est primus collecatus ". Luculentius etjam alterius libelli Auctor, cui titulus: Riflessi ni s. pra il Breve ec., cuius haec verba sunt §. 58: " Quemadmodum Epist. 71. et 73., et lib. de Uni-, tute Lectesiae docet S.Martyr Cyprianus, ante caeteros omnes Apo-,, stolos ab Jesu Christo S.Petrus accepit Sacerdotium , et solus inter ,, omnes, ac pro omnibus Clavium potestatem accepit, ut hoc pacto " significaretur Sacerdotalis Unitas " Profecto si S. Petrus Cathodram Episcopalem primus conscendit: si primus in ea collocatus fuit: ergo antequam alii conscenderent, primus, et solus Cathedram Eniscopalem Petrus tenere debuit; atque adeo in se potestatem colligere, quae in tota viget Cathedra Episcopali . Rursum si Petrus Auctore Sanctissimo Martyre Cypriano primos, et unte cueteros imnes Apostolos Sacerdotium accepit a Jesu Christo; tempus ergo fuit aliquod, quo tempore, quum solus tota potiretur in toto Grege Sacerdotii plenitudine, totam quoque habuit in tota Ecclesia ordinariam, et immediatam jurisdictionem, cujus nemo adhuc alius particeps effectus fuerat.

Ac ne quis in hujusce Sucerdotti, de quo hic agitur, intelligentia haereat forte, aut aberret; notandum, duplicem esse in Sacerdotio vim, et potestatem; unam in Corpus Christi verum, quae communis est totius Ordinis Sacerdotum etiam inferiorum, quam Apostolos omnes accepisse in Coena, Sacerdotesque a Christo constitutos esse constat ex Tridentino Sess. 22. Can. 2., alteram in Corpus Christi Mysticum, quae quum ad regimen pertineat, potestas dicitar iurisdictionis, eaque nimirum in Episcopatu, tamquam in Sacerdotii plenitudine potissimum eminet . De hac intelligendus Tertullianus, quum ante Cyprisnum scripsit ( Seorp. c. 10. ): " Claves Dominum , Petro, et per eum Ecclesiae reliquisse .. : Cyprianus in Tertulliani scriptis multum versatus: Optatus Milevitanus de Schism. Donatist. L. 7. c. 3. docens : " Petrum praeferri Apostolis omnibus meruisse, n et Claves Regni Coelorum communicandas caeteris Solum accepisse Quo et referri possunt celebres illae Sententiae Siricii ( Epist. 5. ap. Constant ): ., Quum in unum plurimi Fratres convenissenus ad Sancti n Apostoli Petri reliquias, per quem et Apostolatus, et Episconatus . in Christo coepit exordium .. : Innocentii I. (Ep. 2. mum. 2. ap. Coustant ); " Incipiamus igitur adjuvante Sancto Apostolo Petro, per quem , et Apostolotus, et Episcopatus in Christo coepit exordium ": Cacsarii Arelatensis Symmacho Papae scribentis Epist. 14. num. 2: ,, Sin cut a persona beati Petri Apostoli Episcopatus sumsit exordium ec. ,, Nunc, ut ad Bossuetium redeamus, unde tota haec disserendi

, quidem Christum ipsum ; alii Fidem, et Confessionem Pe-, tri; alii denique cum Petro reliquos etiam Apostolos, et , Discipulos interpretentur, perstar nihilominus, es interpre-, tandi varietate nihil detrabi litteralli interpretationi, cujus in disceptando praecipus ratio habenda est, qua constat, , Petrum in es Christi dispositione peculiari quadam ratione significari ...

Sed insuper notandum, Doctores illos, aut Patres, qui varias illas interpretationes attulerun; non propietea germanam, maximeque propriam ejusdem textus significationem desertilsse; verum ea omnino retenta in alios quoque sensus, quos recondita, pleneque mira Divini Verbi foecunditas abunde suppeditat, pro terum, de quibus agripatur, oportuniate intendisse. Hoc ipsum pracelare observat Natalis Alexander laudata Dissert. 4. in I. Secul. §, 3., unimitum; y. S. Augustinum ipsum, er nonnullos alios Patres, qui bace verba, et super hanc Petram, ad Christum interdum teres ferunt, non excludere aliam expositionem, qua ad S. Pertum convenientius referuntur a caeterotum Patrum Chortum convenientius referuntur a caeterotum Patrum don urtumque sensum adstruere, s. Quod idem de aliis interpretasionibus confirmat perspicuis in eam tem prolaist testimoniis.

Ad extremum hace Febronius adjicir non sine quadam animadversione prestereundis ;, De questione, cui per so , ipsum , et principaliter Christus Clavium porestatem consistences, guaverti, if a ante duo Saccula, et amplius scripsir Matti-, nus Aspilcueta dictus a sus Partia Navarrus , Homae Poeninentairus, biddem sano , 586. defunctus, in Cap. Novit , de Judiciis , Norab. III. n. 84. Non est consilium in prae-, sentia definire, cui principaliter Ecclesiae potentas fuerit a

ne comprehenditur: Uni, et Soil Petro primitus data est a Christe processais plemitudo super omnes, et sine ulla exceptione: Primitus ergo Petrus habuit ordinariam, et immediatam jursidictionem uper universum Greggem, ac nominatim in piosomet ettsiam Apostolos, quos alloquutione illa prima Christus sub Petri potestatem redegerat. Atqui mi postae detractum est de tota illa potestait pelintuline, quam stemel, et sine poenitentia Christus in Petrum contulit. Ergo si primitur Petrus cum potestatis plenitudine ordinariam super omnes, et immediatam jurisdictionem accepit, eam postmodum in Successores prorogandam retinuit.

Quae quidem data occasione praemonenda censulmus, in ea deinceps loca transferenda, quibus de potestate jurisdictionis sermo recurret. Christo collata, an toti Ecclesiae, an vero ipsi Petro, proprer maximam illam discordiam Romanorum, et Parisien-, sium . Hi vero, quibus adhaeret Gerson, tenent totam daram , esse Ecclesiae, licet exercendam per unum, atque adeo in a aliquibus saltem casibus Concilium esse supra Papam ... Tum subjungit Febronius, hanc se quaestionem in medio relinquere .

Hic porro videtur non solum in medio quaestionem relinquere, de qua hic non agitur, num in aliquibus salrem casibus Concilium sit supra l'apam , sed et in dubium, et discrimen vocare, quod paullo superius constanter, et aperte docuit, certissimisque auctoritatibus confirmavit, Claves Petro Principaliter a Christo datas esse: Quin videtur et istud in quaestionem adducere, de quo nihil in allato Navarri testimonio, an Christus Petro per se ipsum Clavium potestatem consignaverit; quasi non per seipsum Christus Petro dixisser: Tibi dabo Claves; Et rursum: Pasce Oves meas: Et insu-

per: Confirma Fratres tuos.

Neque vero est, quod in hac excitsada dubitatione tueri se, ac tegere Auctoritate Navarri sibi blandiatur. Ait Navarrus, suum non esse consilium in praesentia quaestionem illam definire. Aperienda erat proinde praesentis ejus consilit ratio . Nimirum, quum Ecclesiasticam potestatem definire aggressus esser Navarrus, propositum ipsi fuerat ejusmodi definitionem edere, quam nemo, qui Catholicus audire vellet. nec Almainus ipse inficiari posset. Ob eam caussam abstinendum sibi duxit eo loco ab ea disputatione, quae de superioris auctoritatis contentione, quod attinet ad Pontificem, vel Concilium, nonnullis in Scholis vertebatur ; nec adeo quaestionem attingendam, quae de subjecto Clavium prodierar non solum Romanos inter, et Parisienses, sed et inter Parisienses ipsos, qui tamen plurimi ab Richerii errore longissime semper abfueront, quod forte Navarrus non satis caute animadverterat. Aliunde quid de tota illa contentione senserit Vig Religione non minus, quam doctrina, et erudirione praestaus, intelligi potest ex his , quae scripsit 3. lib. Consil. Tit. de his, quae fiunt a maj. par., videlicet Papam longe aliter pracesse Concilio Generali , quam Archiepiscopum Provinciali : , Quia, inquit. Papa praeest ut Persona, in qua re-, sidet tota potestas Ecclesiae, ita, quod solus potest statuere .. quidquid com Concilio posset ,.. Quin et in hac ipsa Relect. in cap. Novit , quae a Navarro pronunciata est An. actatis suae 55. in inclyta Conimbricensi Academia, testatur, quidquid dicturus est, ea se mente dicturum, ut nolit vel transversum, ut ajunt, unguem secedere a Romana, quao

una est omnium Magistra, Ecclesia.

Sed jam forte vereri coepit Febronius, ne quidquam a se praetermissum videretur, quod ad minuendam quoquo modo Pontificiam auctoritatem valere posser, majora deinceps hujusce sui studii, et animi exempla daturus. Caeterum quod ex illis Navarri verbis definire non audet , num Pontifex non aliter suam potestatem accipiat, nisi quatenus hanc Christus Ecclesiae toti comulerit, exercendam tamen per unum, in eo primum suam inconstantiam prodit, qui paullo ante disertis Scripturae testimoniis patefecerit, Apostolos in regendis Ecclesiis ita se gessisse, ut mhil se a corpore tenere plane ostenderent, suisque munetibus non Ecclesiae, sed Christi Domini nomine perfunctos esse: Deinde haec ipsa ejus inconstantia eo mipus excusationis habet, quod Febronio, si quidem constate sibi voluisset, nulla metuenda controversia videbatur vel cum Doctoribus illis, qui Episcoporum potestatem suis in regendis Dioecesibus non a Coeta Eidelium, sed a Christo immediate repetunt . Quod enim isti omnibus indiscrimination Episcopis ultro concedent, ut a Deo inche liate suam potestatem accipiant, hoc ipsum uni Romano Pon. tifici negare hand possunt; eo vel maxime, quod singularibus Episcopis sua cuique portio Gregis non Divino, sed Ecclesiastico instituto assignata est; Petro vero , Einsque Successoribus Grex totus Divina est institutione commendatus. Praeterquamquod qui a Christo immediate jutisdictionem Episcopalem repetunt, eam ipsam auctoritati Romani Pontificis obnoxiam, et subjectam confitentur; et proinde haec ipsa, cui caeteri Antistites Divino jure subsunt, multo poriori ratione immediate Deo accepta referri debeat. Sud de his plenius infra dicetur .

# POSITIO III.

" Ecclesia est Societas hominum, in qua baptizati Fide-,, les ex institutione Christi sub legitimorum Pastorum, ac prae-,, cipue Summi Pontificis reginine degant...

ANIMAD. Definitionem Ecclesiae sapienter a V. Bellarmino propositam vindicandam cum Tournelio suscipit adver-

sus Launojum.

Agnoscit in Ecclesia verum Regimen a Christo Domino institutum triplici constans potestate , Judicatoria , Imperativa, et Coercitiva.

Refellit propositam a Protestantibus definitionem Ecclesiae, qua dicitur Societas aequalis ad colendum Deum secundam doctrinam a Christo traditam ec. Ostenditque haud aequalem dici posse Societatem, in qua ex Christi instituto alii sunt Regentes, alii Parentes .

#### ITIO

,, Hujus regiminis porestas a Christo instituta veram sub-, jectionis, et obedientiae obligationem multitudini imponit ,.. ANIMAD, Perfectum Regimen tribus ex partibus coalescere docer, potestate nimirum Legislatoria, Indicatoria,

et Coercitiva; confirmatque, triplicem banc potestatem Christum Praepositis Ecclesiae contulisse; quam in rem aptissimis utitur Apostoli testimoniis . Tum addit : " Longum foret enumerare determinationes , constitutiones , praecepta , et manandara alia ab Apostolis pro re nata edita, quae in corumepistolis prostant; multo magis Canones, qui ab Aposto-" lorum Successoribus pro temporum varietate, et rerum exi-, gentia in Synodis conditi sunt ...

Mox recitata Protestantium sententia , qui s'atuunt . transisse quidem ab Apostolis in posteros docendi munus. non item ferendi leges, corum errorem coarguit his verbis : , At quis non intelligit, sicut in nulla alia, ita nec in Chris, stiana perpetuo duratura Societate sine Legislatoribus aeque , parum pacem, et f-licitatem Ecclesiae, ac sine Doctoribus sauam doctrinam Religionis Christianae conservari, promo-. verique posse .. ?

De judiciaria potestate , quod attinet ad controversias Fidei, ac Morum dirimendas, videtur sese Tournelii expli-

cationibus magna ex parte accommodare voluisse .

Quod attinet ad coercendi, puniendique potestatem, agnoscit " habere Ecclesiam , vel a se ipsa , et vigore suae in-, stitutionis jus suos Fideles ad obedientiam cogendi, imponendi eis poenas canonicas, non salutares tantum, sed ve-, ras poenas spirituales med is sententiis, et censuris, quas ... primi Pastores jus habent in Refractarios pronunciandi .....

Ex his concludit ., non posse non agnosci, quod in-" dependenter ab ea parte jurisdictionis, qua ex liberalitate .. Christianorum Principum Ecclesia fruitur, ipsa etiam ex propria sua substantia exteriorem , veramque jurisdictionem " obtineat, quae includit potestatem in crimina inquirendi, " Reos ad suum Tribunal vocandi, testimonia, et probationes recipiendi , sententias pronuntiandi , et spirituales poe-" nas infligendi ". (1) At vero de toto isto genere poenarum Spiritualium, quarum infligendarum potestatem Ecclesiae concedit, deque parte illa jurisdictionis, quam Christianorum Principum liberalitati acceptam refert , quum non sais explicate mentem suam aperire voluerit, verba ipsa recitabimus, quibus illam aut intelligendam, aut divinandam proposuit : , Quum igitut, inquit p. 28., summum in Ecclesia coerci-, tionis genus excommunicatione, sen privatione juris Chri-, stianae Societatis contineatur ; istiusmodi autem privatio ea " dumtaxat bona spectet, quae a Societate ista, qua tali, , promanant, (2) regula inde velut suapte nascitur, qua

(1) Fatetur Febronius, quod per sese perspicuum est, poenas Canonicas ab Ecclesia jure suo statutas fuisse : quippe quae a primis jam Ecclesiae Saeculis decretae fuerint, quo tempore quum Ecclesia madis omnibus a Sceculi Principibus vexaretur, nihil sane juris, aut potestatis venia eorum , vel concessione nancisci potuit . Porro poenae istae Canonicae Canonum auctoritate publice in Ecclesia sancitae non · in sola interiori poenitentis animae castigutione sistebant, sed et reos ipsos in exteriore judicio convictos, vel confessos publicis corporalibus afflictationibus perferendis addicebent : Quas instas, debitasque poenas persolvere illi tenebantur, quibus erant impositae, ut eas per continuaciam evadere non possent, quin se novo scelere obstringerent. Quo patet, quam alienum sit, quod ab Ecclesiasticae auctoritatis obtrectatoribus afferri solet, primis illis temporibus liberum fuisse, prout cuique libuisset, poenis indictis subjicere sese, aut subtrahere : Nec enim, si de justa libertate agitur, libera dici valet justi praecepti violatio; Nec imposita lege solutus, ac liber est existimandus, qui, etsi possit impune ron parere, non ideo solvere se potest obligatione parendi . Nulla quippe justa libertas contra praecepti obligationem . Propterea, si quibus erat imposita poena Canonica, latae in eos Sententiae parere tenebantur, debita haec in subjectis parendi obligatio vigentem in Praepositis demonstrat serendae Sententiae auctoritatem legitimam. Quo magis, magisque constat, a Deo in Ecclesiam manasse potestatem, qua semper usa est, disciplinae non modo constituendae, sed et consentaneis poenis sanciendae, quam absonum foret Principum indulgentiae in illis primordiis acceptam referre .

(2) Nonnihil ambiguitatis habet, quod hie subjungit Febronius, privationem juris Christianue Societatis, qua excommunicatio continetur, ea diantuxut bona specture, quue a Societate ista, qua tali, promanant. Nam si hoc ita vult Intelligi, quasi excommunicatio non in discernere, quas coercitiones Ecclesia jure proprio intentane valeat, aque dum aliquas facinorosis, ut as frugem renetant, reipsa infligit, quid in ils agar jure proprio, et Diavino, quidve ex Principum Saccularium concessione, atque assistentis: in Reverendissimus Rautenstrauch Inst., jur., Eccl. sect. i. etc., ...

Quam vim huic regulae, quasi per transennam indicatae, tribuat Febronius, curiosius rimari non vacat. Tantum. ne aliquis in Spiritualium poenarum intelligentia nobis error objiciatur, notandum ducimus, poenas Canonicas, quae vel priorum Saeculorum usu invaluerunt, inter eas a Febronio ipso enumerari, quas vigore suae institutionis, jure scilicet proprio , ac Divino Ecclesia valet infligere . lam istud notissimum est, poenas canonicas, quae ipsis antiquissimis Canonum statutis decernuntur, tametsi spectato fine spirituales jure, ac merito dicantur, spectato genere ipso corporalem sane perpessionem, tonusque personae afflictationem quamdem inferre, quarum proinde infligendarum potestatem quisquis Ecclesiae volet abjudicare, illi erit cum Febronio ipso confligendum. Et quamquam evenire queat, ut contumaces homines perferre illas detrectent, non propterea obligatione solvuntur, qua jubenti Ecclesiae parere tenentur; siquidem, ut ad extremum docer Febronius; », Legislatoriam , Judiciariam , et Punitoriam potes:atem parendi , seu obediendi obli-,, gationem post se ex parte subjectorum trahere, sponte in-, telligitur ...

### POSITIO V.

", Proprerea Inter duodecim Apostolos unus (Petrus) ", electus est, -ut Capite constituto Schismatis tollatur oc-", casio...

ANIMAD. In Positionis hujusce confirmationem longum

aliam privationem Inducat, quam ut excommunicatus à Secramentotum pérceptione, et a communione in Divinis cum Fidelibus arcesturprofecto repugnat Apostolicae Sanctioni, qua excommunicati a civili estam fidelium consociationa executur cujus retrorist poenae infligende: autoritatem Ecclesiae non denegabit, quisquis memineria Apostolici pracepti; Sum chimmdi ner cibium nimeri; atque ut est apod esta decisionis Vificial profite, Qua in e permutits Ecclesia elegius, tra decisionis Vificial profite, quam profite describe elegius, poli didusti nimerat; disputer, et accurate pertenetata non testinjus 10-1 didusti nimera; satis, nec a proposito alienum profert Barthelii testimonium; quod brevitatis caussa nonnisi ex parte referemus. Sic autem habet p. 34: , Episcopi longe plurimi sunt in Ecclesia; , quo autem plures sunt, co citius inter multos reperiuntur , contentiosi, pertinaces, scientia inflati, et Charitatis, vel , etiam Scientiae aedificantis expertes . Locorum intervallis " per totum Othem distincti raro in unum coeunt adeo, ut " non sit alia facultas cohibendi haereses, ei Schismata, ut-. pore quee ut cancer serpunt, quam subordinatio, et de-, pendentia illorum ab uno, et primo visibili Capite neces-, saria, et eximia potestare eosdem in officio, ordine, et com-., munione continendi instructo, sine quo alioquin mulitudo . Episcoporum induceret confusionem, et saliem ad haere-, ses , Schismaiaque fovenda plus virium haberet , quam ad rectae fidei consensionem, et unitatem Religionis promo-, vendam, et conservandam. Atque tora in eo conspirat veneranda Patrum antiquitas, et constans Ecclesiae Traditio. Primatum Petri nexum, et vinculum esse communionis Ec-" clesiasticae etc. "

Ex his porro intelligere facile potuit Febronius , quam necesse sit ad Fidei, Disciplinacque conservationem, ut divisi per Othem Episcopi Supremi Capitis auctoritare reganut; ance cam verbis tantum, et velut ad aprecim observent, ac verentur, quasi singulis Episcopis jus, fasque sit decreta, quae a Sede Apostolac edunutur judicio suo subjicere; ac, prout ea magis, yel minus convenire censurriat, ex arbitris sui sentenita recipere, vel respuere. Quam faculatem si singuli sibi Episcopi sumerent, nemo non videt futurum, ut ex ca turpis illa confusio, totisuque ordinis perversio exoritura essert, quam non eliter praecaveri posso graviter monet Earthelius, nisi firma, et integra iu capite maneta excellens illa potestas , quae singulos Episcopos in officio, ordine, et communione contineat.

Primaus insuper necessitatem p. 36. Febronius vel ipsa etiam illustrium inter Acatholicos vitorum, Grotii videlicet, ac Leibnitii confessione confirmat. Quo loco velim ipse cogitet, num saits Gatholicum Antistiem deceat, vix paullo majora, et aegre quidem Summo Erdesiae Pontifici concedere, quam quae isti Acatholici rei perspicuitate convicti ultro ei detulerunt.

Jam iraque Febronius hoc ipso loco, dum Romani Pontificis Primatum vereri se profitetur, hoc tamen monitum addendum censuit:,, Summus Pontifex Ecclesise Caput est (1), , non a corpore independent, sicut Christus; sed ejus su-

(1) Nil antea notandum censueram in eo, quod monet Febronius; Romanum Pontificem, dum Caput Ecclesiae dicitur, non Caput Essentiale, ac principale, quod Christus est, intelligi oportere, sed Ministeriale: Quippe ex antecedentibus recte id intellectum a Febronio videri poterat . At mirum , quanto studio proximis hisce temporibus distinctionem illam urgere coeperint Pontificii Primatus Oppugnatores rati, se terrificum quid în illo Ministerialis Capitis vocabulo reperisse, quo ea, quae inest in Capitis appellatione, dignitatis amplitudo non imminuatur modo, sed et penitus dejiciatur! Inepti, qui se tam insolenter jactant in unius captiosae vocis ambiguitate, quae nullo negotio depellitur. Etenim ministerialis isthaec appellatio una est ex illis vocibus, quae ad aliud referuntur, ut proiude, quae sit cuinsve ministerialis officii ratio, intelligi nequeat, nisi perspectum sit, quo principali auetore, cujusve muneris fungendi caussa sit illud mimisterium demandatum. Quare ad rectam hujusee appellationis intelligentiam, guum Romano Pontifici tribuitur, quaerendum ante omnia est, cui principali auctori, et qua de caussa sit Romani Pontificis ministerium referendum. Quaestio nec obscura, nec difficilis. Quippe idem est , ac quaerere , ntrum ne Petrus a Christo , an ab Ecclesia Caput sit Ecclesiae constitutus? Jam quis Catholicus dubitet, quin Petrus non a Grege, non a Coetu Fidelium, non ab Apostolis, aut Discipulis, quos omnes prima Christi alloquntio illi subjecerit, sed ab ipsomet Christo fuerit Vicaria potestate in terris relictus, qui Gregis pascendi, Fratres confirmandi, Ecclesiae totius regendae curam, ministeriumque susciperet? Quod si verum est dicere de Petro , verum quoque necesse est esse de Petri Successoribus Romanis Pontificibus . in quos transit eadem ministerii potestas, quam a Christo Petrus accepit. Ita scilicet a Concilio Florentino definitum est : ,, Sanctam Apo-, stolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum Orbem te-,, nere Primatum, et ipsum Pontificem Romanum Successorem esse " B. Petri Principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totius-, que Ecclesiae Caput, et omnium Christianorum Patrem, ac Docto-, rem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi, ac guber-, nandi Universalem Ecclesiam a Domino Nostro Jesu Christo ple-" nam potestatem traditam esse " . Capitis ergo ministerialis tota vis, et ratio in Petro, Petrique Successoribus hoc unum prae se fert, Petrum prae eeteris electum cen Christi verum Vicarium, et Ministrum, qui Christi vice, nomine, ac potestate ab uno principali Auctore Christo accepta toti Ecclesiae regendae, et gubernandae praeficeretur.

Atque hoc ipsum de Petri Successoribus Romanis Pontificibus ex aequo valere, si forte minns auctoritate Florentini Decreti adversariis nostris persuadere possumus, auctoritatem certe non detrectabunt Auctoris ejus Defensionis, quem tumquam bydus Ecclesiae recentius manquam se deverturum Febronius ipse profitetur Posit. 11. p. 72...

stentatione, ac ope indigens, sine qua suam firmitatem; vigorem, et dignitatem amitteret, quemadinodum Sixtus III. scribebat ad Episcopos Illyrici anno 437. apud Coustant . Col. 1272. ...

Verum, ne quid ambiguitatis hic relinquatur, notandum. quum quis ab alio pendere dicitur , dupliciter id intelligi posse: vel quatenus alienae opis indiget, quemadmodum et Reges ipsi a subjectis Populis pendent; vel quatenus alienae auctoritati velut superiori obstrictus sit, quo pacto non Reges a Popplis, sed Populi pendent a Regibus. Quod homo quisque aliense opis indigeat, id quidem humanae conditioni

Eum igitur, velim, audient sic scribentem Part. 3. lib. 10. c. 5: Romanam Ecclesiam ex avita, atque Apostolica Traditione eo jure, ea dignitate esse, ut quemeunque sibi, eumdem etium Ecclesiae universae Ducem, Pastoremque eligat. Quod si ex Apostolica Traditione id juris habet Romana Sedes, ut qui ei praeficitur, hoc ipso-Dux, et Pastor Ecclesiae universae constitutus intelligatur, profecto et hoc intelligitur, humano quidem facto evenire, ut pous prae alio Pontifex Romanus eligatur, non tamen humano, ac mutabili, sed plane Divino, et immutabili jure statutum esse, ut qui est in Petri Sede locatus, ut Christi Vicarius, ac Minister, non secus ac Petrus, totaque Petri a Christo accepta auctoritate toti praesit Ecclesiae .

Hac significatione, quae una se offert Catholicis auribus, Catholici Doctores, qui hanc vocem Capitis ministeriulis interdum usurparunt, non aliud conceptum animo gerebant, quam hoc unum, quod dictum est, Petrum hoc ipso, quod Vicarii, atque adeo Ministri Christi personam gereret, vicaria quoque, atque adeo ministeriali a Christo tamquam principali auctore accepta potestate in Ecclesia regenda praeditum fuisse. Qui vero nativam hanc significationem in alienam per insignem frandem detorquent, quasi Petri Successores non, ut Petrus immediate a Christo, sed ab Ecclesia prinisterii potestatem accipiant, quo in Ecclesiae gubernatione funguntur, ii turpiter, et impie desciscere convincuntur a Verbi Divini eum scripti, tum traditi auctoritate, quam permultis prolatis, iisdemque aptissimis testimoniis Februnius ipseract Posit. 1. luculenter asseruit.

Quamquam nec a Pontificiae dignitatis amplitudine alienum est, nt hac significatione Pontifex dicatur Ecclesiae Minister, quatenus non pro se, sed pro Ecclesia ministerii potestas est a Christo instituta. Quod et Apostoli testimonio declarari potest ( Colos. 1. v. 7. ): Sicut didicistis ab Epaphra charissimo conservo nostro, qui est fidelis pro vobis Minister Christi Jesu; quo a Christo profecta ostenditur ministerii potestas, quam per Pauli missionem Epaphras acceperat . Additur : et pro vobis ; quo declaratur pro salute quidem Fi-delium , non tamen a Coetu Fidelium ministerii munus illis esse demandatum, qui regendis Ecclesiis ex Christi instituto ab Apostolis praeficiebantur .

sic cohaeret, ut ab ea separari nullo modo possit: Hae properesa indigencia laborare Pontificem, opusque habere ab Ecclesia sustentari, ultro fatendum. Quod autem hoc sensa
b Ecelesia pendeat, quasis he Ecclesia accortiatem suam matuetur; id vero nullo pacto concedendum. Neque sila sententia ex allato Sixti III, testimonio elici potest. Primum quidem eo loci non loquitur Sixtus nominatim de Ecelesia Capite; sed, postenquam Illytici Epieropos monuit; ut Amstrasio Thessalonicensi, cui suas vices commiserat, reverentima
exhibeant, que Capiti debetur; turne averba subjeit; quausunt a Febronio relata, ex quibus non sliud colligi potest,
misi sublata subjectorum obedientia praepediri quidem posse
auctoritatis exercendae facul.atem, non ipsam yim auctoritatis
homminal.

# POSITIO VI.

, Quisquis contra singularem Petri Cathedram aliam col-, locat, vel ab ejus communione per obedientiae negationem , recedit, Schismaticus est.

ANIMAD, Aguoscit, non pacto, non foedere, non ullo humano modo, sed Christi instituto factum esse ,, ut Beatus , Petrus, et post illum in hac perpetua Ecclesia perpetuo quis , adsit tamquam Caput visibile etc. . Addit : . Tantam esse. , tamque gravem obligationem in hac unitate vivendi , ut qui , etiam injuste ab ea praecisus non curat, ut in communionem , recipiatur , separationem ex propria contumacia approbare , censeatur ; proinde veluti Schismaticus jure habeatur ,. Tum prolato in hanc rem Nicolii testimonio rite perstringit corum contumaciam, qui tamdiu patiuntur, se ab ea unitate divelli ., Frustra igitur , inquit , nonnulli eo se se nomine purga-,, ri existimant, quod a communione Sedis Apostolicae se non separaverint, sed ab ipsa Sede exclusi, et separati fuerint, a dum haec separatio ex corum culpa originem duxit, et pertinacia corum in caussa est, ne in communionem reci-. piantur , . Utinam aliquando huic gravissimo Febrouii monito isti pareant, intelligantque, ad Christi Ovile non pertinere, qui Pastoris a Christo Przepositi vocem refugiunt. aspernantur auctoritatem .

Demum Febronius eos pergit refellere, qui ad valorem excommunicationis consensum Ecclesiarum desiderant. Qua de re superi us dictum est.

# POSITIO VII.

, Primatus non ordinis, inspectionis, ac directionis tan-

ANIMAD. Scripserat Rebronius primo illo libro, quem de statu Ecclesiae edidat, c. 1. 9, xr. p. Principatan Summi illonificia per universam Ecclesiam non tam esse jurismi dictionis, quam Ordinis, et consocistionis y. Respuis su Spatione dictum istud a Catholico Dogmate ninxium absortess. Romanunque Pondificem agnascit, non konore atum, ac diguitate, sed et auctoritate, ac jurisdictions praecellere (1).

nitere alis Primatus jura istud initio commemorate, quod mitterent Romani Pontifices subinde viros in Tertas remonatas, qui in Fidem inquierent, et Primanis nomine, ae mandato de unitate aut servanda, aut restituenda invigian rent. Ejusmodi Legaros, seu Nancios Q qui et Vicarii, quandoque appellabentur ) mittendi morem antiquissimam; esse, et admodum frequentem, pluribus monumentis demonstrate, concludicque: "Has Legarorum missiones, quan-

(1) Qui Romano Pontifici collatum divinitus honoris Primatums concedunt, juris, et potestatis negant, quaerere ex his nent alienum videtur, num existiment, in co constituendo Primatu Christum ad honoris gradum spectasse potius, quam ad munus, et officium Primatul adjunctum? Quis porro putet, Christum, qui ministrare venit, non ministrari, voluitque, ut qui Major inter suos futurus esset, minor fieret, dum unum caeteris praeposuit, de gradu honoris cogitasse, qui ad otiosam Personae amplitudinem dimitaxat pertineret, non de Viearia potestate, qua universi Gregis utilitati, salutique prospiceret? Quid Ecclesiae profuisset unum praeponi, cui primae tantum salutationes deberentur? At profecto non ea fuit ratio Principatus a Christo in Regno suo, quod est Eccelesía, constitutí. Unum selegit, cui Claves commisit, quae, si potestatem significant in membris, quibus communicantur, multo eam excellentiorem demonstrant in Capite; Unum, cui Gregis sui et Oves, et Agnos pascendos tradidit: Unum, quem Fratres suos confirmare jussic. Quae munera omnem il-Iam praestantem auctoritatem complectuntur, ac praeseferunt, sine qua rite praestari nullo modo possunt. Quo satis intelligitur, non ita Petro, Petrique Successoribus collatam a Christo Primatus dignita: tem, ut in insigni quodam honoris, velut in magni nominis umbra consisteret, sed at potestatis praestantiam pro salutari totius corporis regimine institutam ipsa, ut par est, praestantia honoris comitaretur.

,, do eas unitatis, ac fidei servandae necessitas postulat, ,, cum ipso Primatu originarie connexas quisque facile intel-

Verum, quod non sine intimo doloris sensu dicere cogimur, in exponendis delneeps Primatus juitbus sive in hujus Positionis explanatione, sive in totius operis decursu sic versatur Febronius, at ea non illustrate, seo dobecurare potius, asque in angustum contrahere, quoad posset, ac pro-

pe in nihilum redigere voluisse videatur .

In dirimendia controversiis, quae ad Fidem, Moresve pertinent, non aliud Pontifici tribuere videtur, quam ut ejus judicio velut provisorio magna reverentia debeatur, et a particularibus Ecclesiis exhibeatur eo etiam fine, eaque auctoritate, ut latius non serpant errores, grassenturque haereses. Qua in re licebit quidem Febronio Gersonii, aliorumve recentioris aevi patrocinio uti , non item remotioris antiquitatis praesidio, cujus tamen ille studiosissimum se profitetur. Sane, quum in duplici Orientalium dissidio, cuinam scilicet ex Antiochenis Episcopis esset communicandum, atque utrum tres in Deo Hypostases, an una Hypostasis, et tres Persomae dicendae forent , Hieronymus Damasi sententiam his verbis efflagitabat:29 Obtestor Beatitudinem tuam,... ut mihi Episto-, lis tuis sive tacendarum, sive dicendarum Hypostaseon detus , auctoritas. Facile quisque intelligit sic ab co requisitam fuisse Apostolicae Sedie auctoritatem, ut in es tamquam in veritatis oraculo firme , tutoque conquiesceret ; sic enim mentens ipse suam sperit Epistola 57. notissima (1) . Sic dum Ba-

<sup>(1)</sup> Edit. Vallars, 1, class. xv. ad Damastan, quem Doctor marie uns roper, str shi significer, an tres happarteses in Dro disendar sint, set l'acendar; et cum quo aprad Anticchiam communicare debut, "Ego, inquit, mullum primum, nisi Christum sequem Beati-, tudini l'une, idest Cathedrae Petri, communione consocior ». Pare della verba, quibus estendit Hirronynum el, qui Christum sequel veilit, necesse prorsus esse, in Cathedrae Petri communione consocior mentione consocior mentione consocior mentione consocior mentione communione communione communione contraction en establica della communione contractione communione contractione contrac

silius ad Athanasium scribebat Epist. 69, his verbis, quee recitantur a Febronio p. 46: " Visum est mihi , ut scribetur " Episcopo Romano, ut quae hic geruntur, consideret, et sententiam expromat ". Putabimus, ab illis gravissimis, canctissimisque Parribus non aliud expectatum fuisse, nisi pendens, et provisorium, qued nuncupant, judicium, qued animos ut antea dubios , incemosque relinqueret ; non autem fixam , certamque sementiam , quae rem definiret , omnemque in posterum dubitationem amoveret? Jure proinde Summus Pontifex Agatho non ad Sedis suae ostentationem, ut probe notat Tournelius de Eccles. q. q. art. 2., sed ad salutem publicam sic ad Imperatores scripsir: .. Petri adnitente praesidio , baec Apostolica ejus Ecclesia nunquam a veritatis via ili qua-, libet erroris parce deflexa est, cuius auctoritatem, utpote Apostolorum omnium Principis, semper omnis Catholica . Christi Ecclesia, et universales Synodi adeliter amplecten-, tes in cunctis sequatae sunt ; oninceque Venerabiles Patres ejus doctrinam amplexi , . Alia priscis e Saeculis petita ejusdem veritatis monumenta deinceps suo loco proferentur.

Hanc tot aetatum decursu delapsam ad se Patrum Tradicionem collegit Bernardus, hisque verbis complexus est Epist. 190. ud Innocentium : , Oportet ad Vestrum referri , Apostolstum pericula quaeque, et scandala emergentia in , Regno Dei , ea praesertim , quae de Fide contingunt . Di-, gnum namque arbitror, ibi potissimum resarciri damna Fin dei, abi non possit Fides sentire defectum ...

Pergit Febronius p. 48: ,, Si privatis Ecclesiis Judicio Summi Pontificis non acquiescentibus mota controversia ma-

<sup>,</sup> ignoro Panlinum. Quicumque tecum non colligit, spargit; hoc " est, qui Christi non est, Antichristi est. Et n. 5: " Quamobrem , obtestor Beatitudinem Tuam per Crucifixam Mandi salutem, per Homousiam Trinitatem, ut mihi epistolis tuis sive tacendarum, sive ,, dicendarum hypostaseon detur auctoritas ,.. Quis non agnoscat eam auctoritatem hoc loco ab Hieronymo quaesitam, quae certum, fixumque judicium contineret? Epist. porro xv... alias 58. ad eumdem Da-masum:,, lu tres partes scissa Ecclesia ad se rapere me festinat . . . , Ego Interim clamito, si quis Cathedrae Petri jungitur, meus est; , Meletius, Vitalis, atque Paulinus tibi haerere se dicunt . . . . id-, circo obtestor Beatitudinem Tuam , . . . ut mihi litteris tuis , , apud quem in Syria debeam communicare, significes,, . Quibus verbis palam fit, de communionis necessitate cum Romano Pontifice non aliter Meletium, Vitalem, Paulinum sensisse, ac sentiret Hieronymus.

, gis inardesci, sais cestigit in cassa Nescoriasserum; Mo, nothelitarum, Protestanium its, ut malo levando unicum superiori Generale Gonelitary, tum ad passeipuum Romani, Poasificis musuus pertinet curs, et opers, ut ex universo, Orte Episcopi Catholici convocentur sub Hierarchico ipsias praesidio ottasi in Fide, et Moribus controversias ultimato, et inertabili judicio desitust is de que nos infra ec.,

Ambigua sane oratio, ut mitius lequat. Altad est agere de subortie erroribus elficacier comprimendis; alud de
iisdem damanndis, controversisque Fidei, se Morum cervo,
nec errori obnoxio judicio ditimendis. Quod ad grassavia hacresis incendium restinguendum praesenzem opem, eamque opportunissimam Concili Generalis cauvoceis offerre quanque valear, facile id quidem debitur. Quod vero eveniraaliquando possit, ut cira Concilium error plane damnari, et suborta controversia de re de Hidem, aut Mores pertinente ultimato, nec errori obnoxio judicio definiri nequest, id vero a Catholico Dogmate abhortes plutimus

De Legum ferendarum potesiate aic statuit Febronius p. 48: "Potest itaque Poniifex pro Canonum exequutione, s. et observanita Leges condere, quas Episcopi tum solum s, non tenentur recipere, si particularium Ecclesiarum neces-

,, sitas , vel evidens utilitas contrarium suadeat ,, .

Duo hic notanda sunt: Primum, condendae legis potestatem non aliter, nisi pro urgenda Canonum observania Pontifici concedi: Alterum, Episcopos Pontificiis hisce legibus alisi pro Canonum observania tum solum teneri, si quidem particularium Ecclesiarum non repugnet necessitus, vel evidens utilias:

Sed 1. non minorem Pontificum Decretis, quam Canom Statutis vim liesse, tota sane antiquisa sgnorit. Equidem perpetua hace laus fuit Apostolicae Sedis, ut Sanctistimes Partum Regulas et ipas coleret summopres, et ab omnibus servari diligentissime curaret. Quo pertinet Caelestini dictum apud Coustant Praef. num. 41: Dominentum nobits (Regulae, pon Regulis dominentur Simus subjecti Canonibuts, quum Canonum praecepta servamus. Sed ne vestibi illis putaretur Gaelestinus, minorem vim tribuisse Pontificum Decretis, quem Cauonum Statutis, continuo monte Petrus Coustant num. 42: Inter eas regulas, quibus non dominari, sed subesse vult Caelestinus, reponere ipsum non modo Syndodrum Canones, sed Romanorum ettam

Pontificum Decreta, Siguidem Caelestinus, ut rite Coustant pergit animadvertere : .. Duo haec sane commendat . quum ait , nulli Sacerdotum suos liceat ignorare Canones ; nec , quicquam facere, quod Patrum possit regulis obviare ... praesertim quum id proxime adjungat : ,, Quae enim a No-, bis res digna servabitur, si Decretalium norma Consti-, tutorum pro aliquorum libito licentia Populis permissa , frangatur ? Qua in re videtur exemplum sibi sumsisse ex " S.Siricio, qui postquam Himerium Tarraconensem ad ser-, vandos Canones, et tenenda Decretalia Constituta co-, hortatus est , generale illud effatum pronunciat : Sta-, tuta Sedis Apostolicae, vel Canonum venerabilia defi-. nita nulli Sacerdotum Domini ignorare sit liberum . " Unde manifestum est , piissimis illis Pontificibus persua-, sum fuisse, Episcopos omnes non minus Apostolicae Se-, dis Decretorum, quam Synodicorum Canonum scientia ina structos esse oportere ... Id ipsum probat insuper, quum celebri Gelasii testimonio, tum maxime Leonie Magui Decreto, cujus intelligentiam egregie idem Scriptor vindicat,, ad-" versus famosum Editorem ( Verba sunt Coustantii ) qui a dum Leonis dictum, ad suam de Codice Canonum a se . vulvato sententiam accommodare vult, ita id interpretatur. .. ut Lectoris animum a genuino Leonis sensu longissime ab-. ducat ...

2. Loquitur allato loco Febronius de Legibus, quas condat Pontifex pro Canonum exequatione, et observantia. De bis autem sic statuit, tum solum Episcopos non teneri eas recipere, si particularium Ecclesiarum necessitus aut evidens utilitas contrarium suadeat. Proinde non ipsa solum lex Pontificia, sed et Canones, quorum urget ea exequutionem , et observantiam , cujuslibet singularis Episcopi judicio subduntur; eique permittitur, ut de Canonibus, quos vel Synodus Generalis ediderit, pro sua prudentia judicet, num recipere illos, vel repudiare debeat. Repetat quaeso memoria Febronius ( quos sane familiares habet ) Synodorum pene omnium Canones, videatque, num in eis praesertim, qui ptimis saeculis prodierunt, vestigium extet ejus arbitrii, quod allato loco singularibus Episcopis tribuit; an non potius ipsae Synodi pro suo jure, et imperio decernant, ac praecipiant, guid ab Episcopis sibi subjectis servari omnino velint poenis etiam indictis adversus eos, qui conciliare statutum aut servare neglexerint , aut violare praesumserint. Quis non videat,

si aliquando jus, fasque sit Episcopis laras a Pontifice, vel Concilio leges pro suo arbitrio amplecti, aut respuere, omnem superioris aucioritatis aciem hebescere, nihilque superesse, quo fusi per Orbem Episcopi efficaciter in ordine, et officio contineantur? quod si desit, nec suprema Capitis Ecclesiae auctoritate praestetur, foedam prorsus orituram in Ecclesia rerum omnium perturbationem, confusionemque prudenter paullo ante mongit Barthelius.

Pag. 49, agit Febronius de jure, quod habet Pontifex, supplendae Ptaelatorum negligentiae ; tum adjungit : ... In hoc , consistit jus Devolutionis , non in praecipiendis juribus Ordinatiorum, aut eorum functionibus, quum ipsi eas exe-, qui possunt, et volunt, occupandis. Est aurem jus illud , Devolutionis Supremum, quo laedi minime debent jura De-, volutionum intermedia Praelatis Pontifice inferioribus com-

" perenia ",

Viderur hoc loco Febronius negare, fas esse Pontifici jure ordinario, seu aliter, quam pro supplenda Praelatoru m. negligentia singulis in Dioecesibus munia exercere, quae proprin sunt Pastoralis officii, quod idem est, ac velle Supremo Ecclesiae universae Pastori universale ius pascendi eripere. Arqui tamen constat, Christum Petro, et in Petri Persona Successoribus eiusdem Komanis Pontificibus jus istud pascen di et universale , et immediatum , ut vocant , contulisse .

Dico Universale. Qua de re laculentum extat, ac celehre Bernardi Testimonium superiorum aeratum constantem Traditionem complectens 1. 2. de Consider. c. 8: , Habent illi , sibi assignatos Greges, singul singulos : Tibi universi crediti. , uni unus . Nec modo Ovium, sed et Pastorum omnium , tu unns Postor ... Oves meas , inquit . Cui non planum , . non designasse aliquas, sed assignasse omnes ? Nibil exci-

pitar, ubi distingutur nibil ...

Dico immediatum . Et saue Febronius ipse Posit. 36. p. 227. statuit, primitus indivisum fuisse Episcopatum: Poterat ( addit ille ) quilibet Episcopus ubivis terrarum suam libere exercere potestatem. Quod quidem, si de facto ng tur, quam verum sit, in praesentia non disputo. Certe notum est, ab Apostolis Jacobum in ipsis nascentis Ecclesiae primordiis Hierosolymis praepositum faisse: praetereaque alios aliis in locis constitutos Episcopos Actus Apostolorum, Pauli Epistolae, et Johannia Apocalypsis abunde testantur. Quod si ad jus quaestio revocatur, non contendet Tom. XIII.

Febronius, eam potestatem, quam putat, Episcopos libere ubivis tertatum primitus exercuisse, non fuisse Petri potestati sublicitam. Quod si negaret, et cum Caholico Dogmate, et secum ipse confligeret. Quis proinde negaverit, quod quilibet Episcopus ubivis terratum libere faceret, non idipsum pleniori, firmiorique jure Petrum, Petrique Successores facere pout see?

Sed quod ad singulos Episcopos actinet, illud fortasse Febronium fefellit , quod a Petavio notatum superius retulit ; nimirum Episcopos prius designatos, quam Ecclesiae Corpus coaluisset. Verum aliud est, quod Episcopi ante designati fuerint, quam cercis Gregibus assignati, quod unum ex Pctavii dicto elicitur: aliud, quod ii Episcopi ubivis terrarum lihere suam potestatem exercere possent, quod, ut mox videbimus, nulla firma ratione nititur, certisque aliunde antiquitatis monumentis adversatur . Equidem Natalis Alexander Dissert. 4. in 1. sec. id Episcopis tribuit, ut necessitate urgente etiam extra suas Dioeceses . Ecclesiae subvenignt in o locis, qui Catholico Episcopo destituti sunt , salva semper , et in omnibus Romani Poutificis auctoritate, quam Divino " Jure, et immediate a Christo instituram, et acceptam ob-, tinet , . Sic enim Natalis suam ipse mentem explicat Schol. 3., ostendique ; boc differre facultatem illam , quam necessiiatis, charitatisque caussa Episcopis tribuit, ab eminenti jure Summi Pontificis, guod . Romanus Pontifex summam babeat, eamque ordinariam in Ecclesia universa potestatem, , et auctoritatem, quam non extraordinariis dumtaxat casi-,, bus (necideo pro supplenda tantummodo Praelatorum ne-" gligentia), et Ecclesiae periculis, sed semper exercere po-, test, et in Fideles universos, et in ipsos Ecclesiae totius .. Episcopos, quia Pastorum omnium unus est Pastor ... Quae verba doctus Scriptor exscripsit ex S. Eucherio Lugdunensi, sive alio antiquo, ut ille putat, Episcopo Gallicano (a)

(a) Aderlibit hace verba Natalis Alexander (cit. Dissert. §. 1. n. e.). S. Euchric Delicopo Luglucareni, seu alteri Epicopo Galicace antiquo in Sermone de Natali SS. Apostorum Petri, et Pauli qui multis un nomine Eurobil Emisseni fusio ciempiertur. Equidom Homilias olim sub Eusobil Emisseni nomine vulgatas Brunoni Astensi polori jue tribuendas multis est argumentis parfeatum egregia Praefatione in hujus Commentaria in IV. Evangelia, quae an. 1775. Romae cara, et studio Emisentissimi de Zelada in Lucem prodierunt. Sed quod attinet ad Eucherium, monet Natalis Alexander de Scriptoribus Ecclesistici Sec. 5, ett. 20., chos case distinguendos Eucherius, numm De-

Serm. de Nat. SS. Apostolorum Petri , et Pauli: Pastocem Pastoum euronstituit. Pastic igitur Petrus Agnos, procite et Oves; pascit Filius, pascit et Matres; regist subditos; et Pacelaios. Praciverot Johan. Chrysost. homil. 55, in Matth. - Hieremiam uni genti Pater, hunc autem universe terrarum Orbi Christus praeposuit; Hinc in magus Latermensi Oecumenica Synodo sub Innocentio III. plendi de jus idem universale in omnose Ecclesias Romanae Ecclesiae assertum est, quae, ut habetur c. 5;, disponente Dominos super omnes alias ordinariae porestatis obsinte Principatum, utpote Mater universorum Christi Fidelium, et Maristra.

"Hace aane universalis Ecclesise regendae ordinaria poresass ab ipsina Ecclesiae ortu splendide in uno Petro emicnit. Post Christi Ascensum in Coelum, quam tota in Coenaculo collecta esset Ecclesia, unus eidem Petrus praefuit, stque in locam Judae silum sufficiendum curavit, quod ipsum proprio jure per sese præstate potuisse, luculentissime testatur S. Johannes Chrysostomus (a). Auctam suis primis concionibus

nioren, junforen alterium, utrunque Epiteopun Lugdenensen; illum quinto, ixtun retto seculo finciive; additure : " Qiin aliquae ex , Homilii illis, quae usi Eurobii Enistent nomine circunframuter, , international Senioris, nullus dabietat. " Geterum nem ratus locus dis exis verbis extat qual Brannonan Gomanti. In Johannen tom, as ex Superiorum Partum traditione acceptam retulti Vir ille Sprindiere, as Sanctitutis laude elariveimus. Nec enim , ut praeclare asimadversi praetima statori laude elariveimus. Nec enim , ut praeclare alimadversi , utonibus efferendis, sirje sententii eudendia Seriptor hie aliahorat sed antiquational indipata vietul decerpendis, problestismis salitete explicational praecita successional decerpendis, problestismis salitete explicational problestismis salitetes explicational problestismis salitetes explicational problestismis salitetes explicational problestismis salitetes problestismis salitetes problestismis salitetes problestismis sa

Weeks unt Chrysotoni Commen. in Acta Apostolemu Ho mil. 3, in Cap. 1, n. 2. . . Quid egpo? an Pettru ipsum dieger enon licebut? Licebut utique? Sed ne videretur ad gratiam finere en ebuinet., Paullo sane diezera h. II. . Uppote ferves, sei Gera e buit, sto concreditus erat, atque ut primus in Choro, primus sermonem orditur, n. Et infefuts num; 2; . Primus sucrotratem habet in ne-3, godio, at cui onnes commival fuiseent. Hule enim Christus diverser, the in adoptande compersur confirme Feature non, n. Primus cui the commission of the comment of the comment of the comation authorities, utpose cui et Grex a Christo, et onness insi discrimine commissi fuissent.

Pastoralis hujusce muneris, ac solticitudinis in omnes Ecclesias ex-

Ecclesian regere idem perrexit rumma semper, et ubique praesenti aucoritute usus sive in judicio Annine, et Suphiraesive in invisendis Ecclesiis, quae post dispersionem multis locis per înitimas. Regiones constitutes fuerant, quam peragrationem in Actis Apostolorum cop. 9. noratam facile quisque intelligis, non merae urbanitatis, sed passoralis officii causso se se susceptam și sive inde c. 10- quum gentilitatem toras mu in Ovile, sic in fidem suam recepis, quum nimirum jussus est Divinitus Cornelius Perrum arcessere, simulque ipis, e ia ipso gentilitati tori imperatum, ur a Petro sciperet, quid ipsum factre opotretet.

pascendos commendavit.

Quin et alii Apostoli , dum in Ecclesiis , quas per diversa loca fundabant , Episcopos constitue bant , non propierea potestate se abdicabant obeniidorum in eisdem pastoralium munerum. Colligitur id ex Act. c. 15: " Post aliquot autem dies dixit ad Bar-, nabam Paulus: Revertentes visitemus Fratres per universas " Civitates, in quibus praedicavimus verbum Domini, quo-, modo se habeant .. Tum ex cap. 20: , A Mileto autem mittens Ephesum vocavit Majores natu Ecclesiae, . Sic etiam, guum idem Apostolus Titum reliquit Cretae, ut Pastores per Civitates constitueret, et quae deessent, corrigeret, non sibi , aut ipsimet Tito Pastorale Officium in eis Civitatibus interdicebat. Scire propterea in hanc rem Thomassinus p. 1. l. I. cop. 6. n. 20: 2 Quum particulares ab initio conderentur . Ecclesiae, Apostoli, ut mea fert opinio, qui earum Funatores, et Parentes erant, non ita transcribebant in Episcopos cam auctoritatem, quam sibi creatique hac spiritua-

tendentem sets autoritatem praeclare confirmat Chrysottomus ex hac pips Peri Percepinatione, quae refertur Act, ca.p. 5, v. 3,1, quem in locum hace habet Homil. 21. num. 21. Quasi Dax circuibat Ordines y considerans, quae pare setse condunata, quae ornata, quae sta praessentia egeret..., Ubi periculum est, hic adest, et ubi quaedam 
3, dispeasanda aunt.,

, li pepererant, ut ea se ipsi spoliarent ,. Additque : ,, Atqui ,, sola Apostolica Sedes Petri universalem hanc haereditatem ,, adivit Apostolorum ,..

Itaque in ea temporam vetustate amplissima se prodit primarum Sedium in inferiores autoritas, et jurisdictio. Vigait vero poissimum haec potestas in Alexandrina Sede, et Antitochena, urpote quae a Petro institutae fuerant, et a quo praecellentem illam autoritatem manasse, indubitatis mouumentis oastendit idem Thomassinus, ut proinde minime mirum videri debeat summam illarum Sedium obsequium erga Romanam Sed-m, e cuipus Divino Primate Ecclesiasticum Ruprimatum fluxisse agnoscebant, ut invicte alio loco demonstravimus,

stravimu: Oua

Quam lare pateret Episcopi Alexandrini in subjectos Episcopos auctoritas, quum perspicuo Epiphanii testimonio, tum Epistolae Synodi Nicenae ad Alexandrinam Ecclesiam confirmat doctus Abbas Bachinius; quibus recitatis, concludit de Eccles. Hierar. Orig. pag. 363: Horum tenore manifesto constare , omnia Alexandrini Episcopi nutu peracta in quibuslibet Ecclesiis, aut Provinciis. Ejusdem auctoritatis primarum Sedium in subjectos Episcopos argumentum su ppeditat etiam Canon 33. inter Apostolicos, quibus primaevae disciplinae lipeamenta in plerisque repraesentari Eruditi consentiunt : , Episcopos uniuscujusque gentis nosse oportet ,, cum , qui in eis est primus , et existimare ut Caput ; et mi-, hil facere, quod sit arduum, aut magni momenti praeter , illius sententiam ,. Non ignorat Febronius , quam multa in rem eamdem suppetant documents, quibus abunde ref. llitur, quod ille semel, ac iterum insinuare aggressus est, Episcopos ab initio indefinita quadam, ac plenaria potestate suis in Dioecesibus regendis usos fuisse, quum aliunde constet, hanc potestatem multis in rebus restrictam fuisse non Canonum tantum staturis, sed et illa pleniore auctoritate, qua primarum Sedium Episcopi, qui subinde Patriarchae, Exarchae, Metropolitae dicti sunt, in inferiores sibi subjectas Ecclesias utebantur.

Et quidem quum excellentior haec auctoritas, qua potiebantur Autistites, qui praecipuis illis ( peculiaribus tamen ). Sedibus praecant, non Divino, sed Ecclesiarico instituto nitereiur, haud mirum, non eam semper eodem gradu constitisso, sed pro temporum, ac disciplinae varietate, prout Ecclesiae utilitus postularet, amplificati subinde, aut restringi Canonum streutis potuisse. At potestatem a Christo datam quab humana potessas coercete unquam potuit? Quis unquam Catholicus fas sibi esse putaverit, aliquam Christi Ovem ex ejus cura subtrabere, cui omnes universe Oves suas pascendas Christus commisti ? Quis i\*Assot Catholicus , dum recogitar, a Christo dictum Petro fuisse: Pasce Oves meas; Christi vociobstrepere audest, a dictore: Nolo hanc Ovem a Petro pasci, nist, dum eam Ego pascere neglexero; vel nisi mibi ejus pascende facultus, aut voluntas defuerit?

Quae etas perspicus sunt per sese, placet'es tamen praestaulis insuper visi (quem Febroniss magnis facere solet) autoritate, ac testimonio comprobate. Is est Thomassinus, cujus bacc sunt verba p. 1. 1. 1. c. 6. n. 9; , Convent Theologis, et Canonista, Anostolis a Christo infusam plenitudin nem potestatis Spiritalis, cui lum tes praefigere nefas sit ullos : Episcopos autem, est in Sedes Apossolorum evet sitalis, con tamen in plenitsimae hajus, et universulis potestatis totam amplitudinem vocatos omites esse: Unam Pentre of the control of the

Et num. 11:,, Quin ex historiarum omnium testificatione constat, quocumque demum se contulerint Pontifices, velut propria in Ecclesia versatos esse, acque ut Summos pastores, quibus Orile saum credidit totam Christus,

Num. 17. Ludaro Bettrando Augustodunensi Episcopo subifici: 9. Que tune sane esset Gallicana Ecclesia estanten; 118. liquiditasime hinc, certissimeque exprimi potest. Hane 5, repo primum doctrima adstruit velat e Leone Papa, et a reliquis Patribus constitutam, Petro datas esse, Petrique Successorbus Claves, per quos aliis deinde Pressulbus consiguentur. Origo bujus potestatis fluit a Deo Imimediare, videlicet a Christo, tradente esm certae Personne, scilicet, Petro pro se, et asia Successoribus, a quibas in alio deririvatur. Addit: Hac potestate comprehendi universalitet onnnes et Regones, et Fideles, qui Dortifici Summo universalitet quam minus amonigeti esse debeaut, quam privato quisque Pontifici suo.

Num. 18: 3, Non abs reerit id adnotare, quam tum dos, ctrinam propugnabat Illustrissimus Ecclesiae Gallicanae Pas, ttonus, eamdem posten amplexatos esse Gersonium, Allias, censem, Almainum, Majorem, et caeteros Scholae Theo" logicae, et Parisiensis Lumina, quorum minime suspecta " fides est; quos denique, uisi valde hospes, causari potest ", nemo, amplificandae Romanorum potestati Pontificum plus ", aequo studuisse".

Superius Thomassinus notaverat num. 14.. Gersonium pro errore habuisse, quod Papa non est immediatus Praelatus ormium Fidelium, nec Sponsus Ecclesiae Untversatis, eed solius Romae; alioquin quaelibet Ecclesia Cathedralis laderet duos Sponsos, Pupam, et Episcopum. Huic porro absurdo, quo error ile nitebatur, nimirum for, ut quaelbet Ecclesia Cathedralis duos Sponsos habitura esset, occurrebat Gersonius comparatione ducts ex Parochis, quorum propriss functiones dum explet Episcopus, non prepieres duo in una Ecclesia Parochi censentut. Sane id absurdum sequertur, obi duo acquali succordinta Antistites eidem Gregi praeesseut; non ubi duo praesunt, quorum unus minima con accordina productiva pollera megiori alterius suctoritati subilicitar.

Equidem Gersonius Papse immediatam auctoritatem in singulis Ecclesiis coercere aliqua ex parte videri poterat, quod statueret, em lieite non posse Pontificem sine justa caussa exercere, hoc principio scilicet ductus, non omni culpa vacare quidquid nulla justa caussa suscipitur. Sed hic, ut advertit Thomassinus, non jam de potestate ipsa (quod attinet ad valorem actus), sed de licito usu porestatis controversia instituitur; quae quaestio est alterius plane generis. Caeterum in dijudicanda caussae justitia, vel convenientia potiores esse partes Summi Pontificis, nemo jure in dubium vocaverit exemplum sequutus Majorum, qui ( ut etiam notat Thomassinus n. 15. ) auboria perplexitate de utilitate Ecclesine cesserunt ut plurimum Capitis auctoritati, et sapientiae; eique se commiserunt, etsi non satis intelligerent , quae rationis momenta Pontificem moverent : Idque in Epistolis Bernardi luculenter emicare subjungit,

Non cius indois sunt, quae habet Febronius p., 52:, (Ohservant quoque Theologi, praesettim Germaniae, nihil aeque abstertere Protestantes a reanione, et regressu of Si num Maris Ecclesiae, quam frequences illas non necessazias, net admodum utiles invasiones in jura, et Dioceses Episcoporum. Andiendus hie Thomaszinus p. 1. 1. 2. c. 6. n. 1: Si qui (Romani Pontifices) eugent sint uttra homodestate limites; id oblitione, et atlemio op" primi condacibilius est, ut ex quo nihil argumenti elici " possit, nihil adjumenti ad posterorum mores regendos ".

Haud decebat Febronium vererem illam, planieque inetam ctiminationem reficiare, quam praesiantes Germaniae
Theologoa assensu unquam suo comprobaviste, adduci non
possum, tu credam. Vigent adhue, (quis nestei?) Protestantium vetetes querelae adversus Romanam Sedem. At numquid modestiores fuere, aut sunt erga Oecumenicum Concilium, cujus samdiu patientiam, lenitatem, mansurtudinem defatigarant? Plena Obaritatis monita, hortationesque contemsiones autoritatem aspernati sunt; Decreta, Definitionesque
contumeliose irriserum? Sed horum pervitaciae slia est caussa non latens, sau obsears. Praeposera libido de rebus ad
Religionem petrinentibus proprio arbitratu, seu privato spirtitu decernandi es est, quae apud issos obstinasam peperit in
auctoritatis contentu pertinaciam, et in novis semper pariendis etroribus perpetuam levitacm, et in novis semper pariendis etroribus perpetuam levitacm, et in novis semper pariendis etroribus perpetuam levitacm, et in novis semper parien-

Neque hic erat producendus Thomassinus. Non ills frequentes istas commentinas imunasiones memorat, quibus Romanam Sedem in odium, et invidiam adducat. Nimium absunt ab ejus hominis medestris voces istas elenae convicii, et aceibae in Apostolicam Sedem malevolentine indices. Id unum inmuit, si quid in dissidia, quae nonunquam Pontifices inter, et sobjectos. Praesules exarserunt; illos contigerit, ali-quando extra modestate limites evagari, hoc ipsum silentio, et oblivione obruendum. At quod hace eit potissima caussa, quae Protestantes a reditu in Sinum Maris Ecclesiae detererat; me ille dixitaliquando, nec in religiosum ejus animum tam absona cogitatio cadere unquam potiti en

# ADDITIO

Ad testimonia, quae ex Thomassino, et Natali Alexandro protulimus, alia liceat adjungere petita quam ex certis Bossuerii Operibus, tum ex ipsamet Defensione, quae vulgo, nec sine aliqua el. Antistitis injuris, ei tribuitur.

Duo ille in primis docet digna, quae suis momenia securatissime ponderenur. Ac primum quidem, unitaris Gatholicae vinculum communione cum Sede Apostolica maxime contineri; quod et universa Ecclesia Patrum edocta traditione constantissime profitetut. Altetum et, quod eximio libello Refutationis Catechis: mi Paulil Ferry Sect. 1, Cap. 4, cui tilulus Prina Veritas, jacit velut fundamentum totius disputationis, vim hanc, et rationem etso Communionis Ecclesiasticae, cuips necessitatem heterodoxus illa fatcheur, ut consensionem in credendo prorsus requirat: Qui communionem dicit. 4, vetba sunt Bossuedi 5, societatem dicite fidei; quippe firmissimum vinculum, quo Ecclesiastica communio adstringitur, professio est unius, ejualemque fidei.

Hoc ipsum luculenter confirmant, quae scripta leg untue in Defens. Patt. 3. 1. 10. c. 6., quo loco de Petri Gathedra Romae constituta speciatim disserens ait: 1, Quae proin-1, de Cathedra, 13 concidere posset, fieretque jam Cathedra 20 non veritatis, sedectoris, et pestilentiae; Beclesia ipsa Cathedra 10 c. 10

His positis una, vel altera brevi conclusiuncula tota res conficitur: Ex Bossuetio Communio cum Apostolica Romana Sede vinculum est Unitatis Catholicae, cui proinde quisque inviolate adhaerere debeat; Sed bujusmodi communio secum ipsa infert consociationem in credendo, seu consensionem in fide : Ergo et harc in fide consensio cum Apostolica Romana Sede vinculum est potissimum Unicatis Catholicae, a qua consensione proinde recedere nemo valeat, quin simul ab Unitate discedat. Ad majorem explicationem alio modo, et quidem plane invicto; Si, quod Bossuetius velut Catholicum Dogma rice defendit sancre adeo praescripta est cum Romana Sede communio, ut abrumpi haec nequeat, quin solvalur vinculum Societatis . Unitatieve Catholicae : Si Auctore ipso eodem Bossuetio communio haec unius, ejusdemque fidei professione maxime continetur; istud profecto consequens est, ut, quemadmodum a communione cum Romana Sede, ita nec ah ipsius Romanne Sedis Fidei professione, nullo tempore , nullo casu liceat unquam desciscere . Liceret autem . si Romana Sedes aliquando in fide errare posset. Fieri ergo nunquam potest, ut erret aliquando in fide Romana Sedes .

Altera conclusio: Ra allata Difensoria doctrina si Cultera Romae constituta desimere Cuthedra esso veritatis; ficretque Cathedra erroris, Feclesia ipsa Catholica jam non haberte Societaris vinculum; jamque schismatica, ac dissipata esser: Aqui nullo unquam vel minimo temporis intervallo Ecisso Catholica potest non haberte Societatis vinculum; Schis-

Tom. XIII.

matica esse, ac dissipata: Ergo nullo unquam vel minimo temporis intervallo evenire potest, ut Romana Cathedra desinat esse Gathedra veritatis, fiatque Cathedra erroris, et pestilentiae. Quod profecto de nulla alia singulari Cathedra di-

ci potest.

Jan vero, si vel ipsum Defensorem audimus, Romane Garbedra pitærdicant, ac docent Romani Pontifices: quam
in ea Cathedra pitærdicant, ac docent Romani Pontifices: quirip
pe sit cap, 5:, Neque vero distinguimus a Romanorum,
Pontificum fide Romanus Ecclesiae fidem, quam scilicet non
saltier, quam a Petro primo, atque a Petri Successoribus
7, Romani didicerint, Ego, nisi a se ispae dissentire velit, fatendum ei omnino est, quae de inviolata Ecclesiae Romanae fide superius conclusa sunt, perinde valere de fide,
quam a Petro acceptam in ipse eadem Sede, et Cathedra docent, a e praedican Petri Successores, Romani Pontifice

Nimirum illud est, quod ab Apostolicis usque temporibus gravissime docet, ac testatur summae Vir auctoritatis Lugdunensis Antistes Irenaeus I. 3. c. 3., Romanorum Pontificum ordinatione, et successione ( quos ille a Petro ad Eleutherium singulatim recenset ) eam, quae ab Apostolis est traditio, et veritatis praeconatio ad sua usque tempora pervenisse, qua non exortae modo, sed exoriturae quandocumque haereses proffigarentur. Quod si huic successioni Divina Ordinatione praeconium veritatis commendatum est ad ultima usque tempora propagandum, atque adversus omnes hacreses valiturum , necesse est , ut , quemadniodum nulla unquam erroris labe infici potest veritatis praeconatio, ita et ab omni semper suspicione erroris abesse successionem illam, cujus praedicatione praeconium veritatis, ut a Petro ad Eleutherium. sic et ab Eleutherio ad Pium VII. feliciter regnantem, ab hocque ad extremum, ad quasque perimendas haereses divinitus est comparatum .

Hoc aimirum est, quod et sperissime confirmat Petrus Chysologus scribens ad Eutychem: Petrum, qui in propria Sede vivit, et praesidet; praestare quaerentibus fidel vetitutem. Praessat autem, quum per Successores loquitur, qui, ut et ait Defanor c. 5., accipiendi sunt tamquam una per-

sona Petri.

Revera Petrum per Leonem loquentem Patres Chalcedonenses, Petrum loquentem per Agathonem Patres Constantinopolitani (CP. III. Oecum. 6. Act. 18. in Prosphon.) sum-

ma, que par erat, veneratione audire se professi sunt : Nempe illi formam, quam sequerentur, a Petro per Leonem datam testantur: Isti vero , Summus , inquiunt , nobiscum con-, certabat Apostolorum Princeps ; illius enim imitatorem , ee , Sedia Successorem habuimus fautorem, et Divini Sacramen-, ti mysterium illustrantem per litteras. Confessionem tibi a Deo scriptam illa Romana antiqua Civitas obtulit, et dog-, matum diem a vespertinis partibus extulit ; charta, et atramentum videbatur, et per Agathonem Petrus loquebatur ... An vero, qui per Superiores ad Leonem usque, et Agathonem loqui non desiit, in Successoribus aliis putahimus loqui desijsse, aut aliquando desitutum esse, quandocumque in eadem Sede, ex eadem Cathedra, atque ex ejusdem Cathedrae magisterio, in qua vivit ille, et praesidet, munere sibi imposito funguntur fidei praedicandae, confirmandorum fratrum. Ecclesiae universae publice, et cum potestate docendae? Absit haec tam insana de illo cogitare, qui Pastor universi Gregia a Christo in aeternum constitutus suscepta Ecclesiae gubernacula nunquam dereliquit. ( S. Leo Serm. 2. in Anniv. ) . .

Nunc ut ad ea revertamur, quae superius ex opere Defensionis excerpta regulimus; quisquis paullo attentius advertere voluerit, hand negte intelliget, quam parum sibi constet. immo quam inconsiderate secum ipse pugnet Defensor ille, qui, postesquam promissioni Christi acceptum retulit, fidem in Romana Sede nunquam defecturam, non vereatur promissionis huinsce vim ita deinceps coercere, ut eam non ad singulos Successores, sed ad totam seriem, ac velut successionis summam dumraxat dicat esse referendam; nihil scilicer fidei Romanae obesse, si aliquot Pontifices avera fide, eigne conjuncta professione aberrent, modo intelligatur, si Praesidens aberraverit, errorem cum statim repellendum, neque coaliturum . . . . Stat quippe, pergit ille, Romana fides ab antecessoribus stabilita a successoribus statim vindicanda . . . . atque ut in aliquibus vacillet, aut concidat , non tamen deficit in tetum quae statim revictura sit.

Perperam omnino. Primum sainnagvertere ille debuera, promissum Christi, si quam vim habet, is 00. et in ille observationismi illam habere, cui, quibnave directo factum est promissum: Aqui promissum Christi: Rogavi pro te, ut non deficius fides tua (Lur. 22.), non ad Romanum pl-lum, seu gregem factum est, sed ad Petrum, quem simpalsire alloquebatur, et in Petro ad Successores, qui factute Defendence et in Petro ad Successores, qui factute Defendence.

sore anam cum Petro personam constituant: Igitur promissom illad Christi primario, et pet se in Petro, et in Petri Successoribus id praestat, quod Petro directe promissum est, fidem ejus nunquam defecturam; secundario vero in Ecclesia Romana, quateaus docenda erat a Petro, ejusque Successoribus, eamque proinde fidem esset babitura, quam a Petro primo, caque a Petri Successoribus Romani didicissera. Quo manifeste patet, perpetuitatem fidei, quam in Romana Ecclesia nunquam defecturam Defensor agnoscit, a perpetuitate fidei pendera, quae Petro, Petrique, as ipius Successorum in est Ecclesia praesidentium magisterio directe, as pri-

mario promissa est.

2. Quod ait Defensor, promissum Christi ad totam successionis seriem, non ad singulos in successionem adscitos pertinere, commentum id est inane plane, ac futile. Quo enim jure sibi sumit, ut promissum, quod sine limitatione factum est a Christo, qua ei placuerit, limitatione coerceat ? Quasi vis Christi, Summam toram successionis complectens, non cam sicut in toto, sic in singulis partibus ex acquo sustentare valeret. Quid ? Quod ita ille concedit, unum, alterumve Pontificem errare posse, tamen ut id retineatur, errorem eum statim repellendum adeo, ut dici nequeat, fidem illam penitus deficere, quae statim revictura sit ? Senio ne, an per jocum? Quid igitur? Sic nobis existimandum erit . Christam . qui pro sui promissi constantia continuo adsit, ut error statim repellatur, et labefactata fides statim reviviscat, non potius lapsuro subventurum, ne labatur? Quod si promissio Christi, fidem in successione Petri nunquam defecturam prorsus id postulat, ut collapsa quandocumque fides continuo reparetur, non id postulabit, ne ullo unquam tempore corruat? Commenta haec sunt optantium, non cogitata

3. Recolat, quaeso Defensor, quam praeclare, quam constanter, ac protrast invice C. Bosuecius C Pastorali sua instructione de promissis Ecclesiae ) perpetuitatem Ecclesiae, aque in Ecclesia veritatis perpetuitatem nanquam defecturam adversus hesterodoxorum calumnias defendat, ac vindicet. Profert illa in medium verba Christi Discipalos alloquentis (Matth. 20.): Et Ecce ego volsicum zum omnibus diebus usque ad consummationem Saeculi. Impium foret dubitare, quin christosa, qui et Omnipotens est, et fidelis, constanter id praestet, quod praestituram se promisit. At singuitet non, ineno, rail obstate, quint Christia promissio inter-quint Christia promissio inter-

missionem aliquam patiatur. Immo vero, regerit Bossuetius, obstat ipsamet promittentis inviolata fides, et omnipotentia. Verba Christi clara sunt, perspicua sunt. Fieti nequir, ut vel puncto temporis praesentiam suam ab Ecclesia retrahat, cui se perpetuo praesentem futurum promisit.

At profecto non minus clara, non minus perspicua sunt verba Christi Petro promittentis, fidem ejus nunquam defecturam : quod promissum ad totam Successorum Seriem pertinere Defensor ipse non fatetur modo , sed et contendit . Proinde, si locus aliquis esse posset commentitiae illi suae interpretationi, quid respondendum haberet heterodoxo sic obloquenti: Extat utique promissum Christi de fide non defectura in Ecclesia; sed etiam extare fateris promissum Christi de fide in successione Petri non defectura? Atqui, si te audio, bujusce promissi firmitati, et constantiae nil obest, quominus in successionem Petri errores identidem irrepant, modo ne series ex toto, et in perpetuum deficiat. Quidni igitur pari jure dici possir, nil obesse firmitati promissionis Christi de fide non defectura in Ecclesia, quin vera fides, veraeque sidei praedicatio per intervalla sic interdum obscuretur. ut nusquam appareat, modo simul dicatur Christus providisse, ut praestituto tempore post obscurationem idonei Reformatores existant, quorum opera, et studio depulsis errorum sordibus depressa veritas emergat ?

Nune vero si heterodoxos in hanc sententiam impie disserentes Cl. Bossuetius acerrime refutavit; si ad firmitatem. promissorum Christi retinendam hoc in primis pertinere, constantissime asseruit , ut firmum , ac perpetuum sine ulla intermissione consistat , quod Christus in perpetuum promiserit, profecte liquet, quam ab hac mente, hisque Bossuetii. sententiis alienum sit , quod persuadere nititur Defensor , fitmitati promissionis Christi de fide nunquam defectura in Petro, quae ad totam successionem ipso fatente pertinet, nil obesse, quominus in successionis decursu praedicatio veritatis in Petri Sede identidem deficiat, modo ne in tota succes-

sionis serie dilabatur penitus, et effluat .

Dixi, Cl. Antistiti non sine aliqua ejus injuria tribui opus Defensionis posse; quod ne temere dictum quis putet, documento mihi est aliquo comprobandum. Unum inter alia seligam, quod ex hoc ipso loco eruitur, unde nobis haec tora exorta est disputatio. Nempe Defensor, quo suam probet interpretationem, affert in primis exemplam Petri, quem di-

cere non veretur, incredulum fuisse, etiam postquam illud audivit : Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Sunt haec ejus verba c. 5: , Nam et Petrus negavit, et incredulus fuit, , postquam etiam audivit illud : Rogavi pro te, ut non de-.. ficiat fides tua.sed statim exurgit confirmaturus fraires etc., Itane vero? Non horruit Defensor immanem hunc errorem Bossuetio adscribere, Petrum incredulum fuisse, postquam etiam audivit : Rogavi pro te etc. Atqui nec dicere hoc Defensor potuit, quin ipse sibi turpiter, apertissimeque repugnaret, qui nimirum capite IV. proxime superiori prolata illa precatione Christi: Rogavi pro te etc. ita disserit : , Est enim primum Petrus singularis homo, cui Christus teste Augu-3) stino promiserit : nt haberet in fide liberrimam , fortissimam, invictissimam, perseverantissimam volunta-, tem ,. ( De Corrept. et Gr. c. 3. n. 17. ) Annon plane immemor sui, qui c. 5. dicat, etiam post Christi precationem incredulum fuisse Petrum, quem c. 4. dixerit, atque Augustini auctoritate confirmaverit, en precutione adeptum esse. ut haberet in fide invictissimam, perseverantissimamque voluntatem? Gui testimonio consentaneum aliud esta nec minus insigne (l.b. 1. cont. mendac. c. 6. n. 13.): " Quis ita , evanescat, ut existimet, Apostolum Petrum hoc habuisse , in corde, quod in ore, quando Christum negavit? Nem-,, pe in illa negatione intus veritatem tenebat, et foris men-", dacium praeferebat ", . In eamden Sententiam Bossuetius ipse ( Medit. in Evang. ) exponens illud Lucae 22. : Ego autem rogavi etc ... Quis , inquit , dubitare valeat , quin bac ", precatione Petrus acceperit fidem constantem, invictam, s, immobilem, et insuper adeo abundantem, ut ports esset con-2. firmare non vulgus tantum Fidelium , sed et Fratres suos " Apostolos, ac Pastores Gregis,, ? Quibus perspectis temere dictum videri non debet , Bossuetio sine aliqua ejus injuria tribui opus non posse, in quo perhibetur ille tale quid existimasse, quod teste Augustino existimare nemo quest, quin prorsus desipiat; quodque suis verbis Bossnetius ipse aperte refutaverir. Quo plane confirmatur huic Defensionis operi, si quidem a Bossuetio informari coeptum est, alienae postmodum manus operam accessisse, nec tamen ita cautam, ut fraus non ipsa se prodat.

Nec vero hic sistendum; sed insuper, quod magnopere interest, ostendendum, frustra aetatis hujusce Novatores in hac sententia Defensoris praesidium sibi quaerere, quo sese

muniant adversus tot illa Sedis Apostolicae dogmatica Decreta a Pio V. ad Pium usque VII. edita, quae obtreciatores isii velut non iniqua modo , sed et erroris plena per summam impudentiam calumniari, ac traducere non perhorrescunt. Duo nempe statuit Defensor: Unum ex ipsa Evangelii littera petitum, perpetuaque Patrum consensione firmatum, promissum fuisse a Christo, verae fidei praedicationem in Petri successione non defecturam : Alierum , quod addit de suo , promissioni Christi non officere, quod identidem unus, alterve Pontifex a verae fidei praedicatione aberret, modo resineatur, errorem eum statim repellendum; ipsamque fidem, si quandoque in aliquibus Pontificibus vacillet, aut concidat, ab eorum Successoribus statim vindicandam, statimque adeo revicturam . Tum subjungit : .. Neque porro aliter ad consum-. mationem usque Sacculi in tota Pontificum successione even-, surum esse, certa fide credimus, . Sic isaque sentit Defensor, si quandoque cuiquam Pontifici error aliquis exciderit, certa fide tenendum, fieri non posse, ut error in Successores propagetur, sed futurum omnino Domino providente, ut errore statim a Successoribus depulso violata fides statim reviviscat. Quam longe porro ab hac sentiendi ratione discedunt Obtrectstores nostri, qui, dum Apostolicae Sedis dogmarica Decreta continuata successione, ut diximus, a Pio V. ad Pium VII. edita erroris insimulant, palam profitentur, idin Romana successione jam dudum evenisse, quod contra Defensor statuit certa fide credendum , evenire non posse ; quippe error per totam illam continentem seriem propagatus. et confirmatus non statim depulsus fuisse, sed poitus coaluisse dicendus esset ; jamque a duobus ante saeculis magistra erroris effecta esset illa Romana Cathedra, quae desinere non potest esse Cathedra veritatis, quin soluto Catholicae Societatis vinculo Catholica Ecclesia penitus concidat : Quae portenta Christi promissis, Majorumque traditioni adversa. ptorsusque a fide aliena esse, non fatetur modo, sed et constanter docet ille ipse Defensor, cujus tota proinde sententia, tametsi ea parte commentitia, quam superius refutavimus, non modo non suffragatur Adversariorum pertinaciae, sed et ei plane, atque apertissime refragatur.

#### POSITIO VIII.

" Primatus perpetuus est in Petri Successores Romanos " Pontifices jure Divino transiens ".

#### POSITIO IX. .

3. A Romans Sede ad alian transferri Primatus nequic, 1. ANIMAD. Diversas recense de bac re sententias. El primum quidem, quam statuit Benedictus XIV. de Syn. Dioces. Ilò. a. c. 1, 5. 1., cui merito videtur, sustineri non posse illorum opinio, qui Primatus connexionem Sedi Romanne ita esse de jure humano contendunt γ ut possit ab Ecclesia dissolvi - 3, Quare, inquit, i jure a emerito γisamodi paucorum, opinionem refellum Melchior Canus, Gregorius de Valentia, 3 alique non pauci Theologi etc.

Deinde sententiam profert Febronius D. Rautenstrauch, scilicet; "9. Quandiu praeter merum Perri factum nihl profers, ter amplus, non satis nexus ille Primatus cum Sede Romana jure Divino necessarius intelligitur, ut neque acto, sit, cur Ecclesiae pro et a., qua polici in administrando Imperio Sacro potestate, jus electionis libere attribui isti non debeat,...

Affert demum doctissimi Viri Petri Ballerinii opinionem; qui, hanc translationem ab Ecclesia fieri posse negans, eamdem a Pontifice perfici posse non abnegat.

His recitaris opinionis libertatem tribuit legenti, quo non parum Positionis suae firmicatem labefactat. Aliquale tamen suum judicium interponit . nimirum : .. Ersi forte in sensu ab-, soluto Primatus alio transferri valeat , id tamen in sensu " morali fieri nequaquam debere; proinde nec , juridice loa quendo a posse ... Multas in hanc rem tot Saeculorum decursu, saepeque repetitas occasiones profert, quae de transferenda Primatus Sede cogitationem aliquam injicere potuissent; Ethnicorum Imperatorum saevitiam in Romanum Sacerdorium; Gothorum invasiones, itemque Longobardorum; tumultuantis identidem Plebis Romanae in Pontifices violentiam, quae haud raro eosdem abesse coegit; longam per sepruaginta annos Pontificum in Civitate Avenionensi permansionem . quin Sedem Apostolicam ab Urbe separarint . Quum igitur tot, tantisque oblatis occasionibus nunquam cogiratum fuerit de transferenda Petri Cathedra, haud obscure colligitur , Ecclesiam una cum Pontificibus judicasse , id Divinae Voluntati minus futurum conforme, His addit justum meium a periculo Schismatis, ac demum auctoritaiem Nicolai I. Epist. 8., quae est ad Michaelem Imperatorem: " Privilegia ilius Sedis, vel Ecclesiae perpetua sunt : Divi-" nitus radicata, aique plantata sunt : Impingi possunt, tran-" sferri non possunt : Trahi possunt, evelli non possunt ".

Profecto nil erat caussae, cur minus firme Febronius in gravissima, veraque omnino Benedicti XIV. sententia permaneret . Unum illud . quod contra facere videtur , nexum Primatus cum Romana Sede ex Petri facto pendere, nullius omnino momenti est. Multa quippe sunt, quae ut sint, et existant, factum humanum praerequirunt: statim autem, atque facto humano prodierunt , Divino plane jure sanciuntur . Facto humano incuntur foedera Nupriarum; quis propterea neget , a Deo plane conjungi , qui sponte , ac libere in hanc legitimam, et individuam societatem coeunt? Quod Baptismus conference, facrum est humanum; quod per Baptismum rice susceptum Christianae quis Militiae indelebili caractere adacribatur, ins est, institutumque Divinum. Factum est humanum, quod singularis Homo in Petri Successorem eligarur ; quod in Petri Successorem transcat Primarus potestas. jure id, institutoque Divino fieri, nec ipse diffictur Febronius p. 40. Non ergo confundendum factum cum iure, quod posito facto Divina institutione exoritur : Factum quidem interponitur, idque humanum; sed eo posico praevia Christi institutione jus ipsum Divinum exserit sese, et explicat. In Primatus nexu cum Romana Sede factum humanum in eo situm est, quod eam Petrus propriam sibi, ultimamque Sedem delegerit; quod ipsum etiam Divino instinctu, et monitu fecisse credi par est (1); quod vero Primatus ad eam Sedem pertineret, quam Petrus hoc pacto delegisset; id porro illi Divino instituto acceptum referendum est, quo Christo placuit Primatum Petro, ejusque in sua Sede Successoribus in aevum demandare .

Sed praeteres Febronii Positio iis argumentis nititur, quae omnem illi scrupulum eximere debuissent. 1. contra-

Tom, XIII.

<sup>(1)</sup> S. Leo Serm. I. de SS. Apostolis Petro, et Paulo: " Bestyiamus Petrus Princes Apostolic Ordinis ad Acrem Romani destinatur Imperii, ut lux veritatis, quae in omnium Gentium revelabatur sultern, efficacius se a lipuc Capite per totum Mundi Corpus effunderet, ... Congruit sententii S. Thomae 3. p. q. 35. 47. 7. ad 3; S. Rome, quae Copus Mundi artestication magio votenderet, in just Rome, quae Copus Mundi artestication magio votenderet, in just in signum perfectae Victoriae, ut exinde Fides derivaretur ad universum Mundum ...

ria opinio ceret omni antiquitatis praesidio; quin potius înmunerts peue vecterum Partum testimonia colligi posseur, quibus eadem Sententia continetur, quae in laudata superius Nicolai I. epistola exprimitur. Quae porro in opinionibus ad Religionis statum pertinentibus certior nota falsitatis, quam novitas? Quid vero si baec ipsa novitas ex impuro fonte primum emerissae comperiatur? (1.) Atqui primos, qui de Primum emerissae comperiatur? (1.) Atqui primos, qui de Pri-

(1) Fatetur Febronius, a Photio primum illud invectum commentum esse, non repugnare, quin Primatus a Romana Sede divulsus in aliam Sedem transferatur. Qua confessione nil aptius afferri potuit, quo istud ipsum commentum refutetur; sive quia novum, sive quia ex impuro fonte profectum, Describendum omnino, quod in eam rem rectissime scriptum est a Febronio primo illo suo lib. de Statu Ecelesiue c. s. f. 3. n. 4: ,. Inter tot Romanog Pontifices , primorum praesertim Saeculorum, Sanctitate, et doctrina conspicuos ne unus , quidem deprehenditur , qui sibi , aut Ecc'esiae suae collatam hanc , praerogativam non crediderit, ut esset totius Ecclesiae Caput. E ,, contra intra reliquas omnes Christiani Orbis Ecclesias, illas etiam, 39 quae ab Apostolis fundatae sunt, nullam offendimus, cujus Praesul eo devenerit ambitionis, ut se totius Ecclesiae Caput affirmare non s, vereretur, uno excepto Photio Constantinopolitanae Urbis Episcopo, 19 qui praeter alia multa, quae per summam impudentiam dixit, seri-, psit, egit, hoc etiam cum suis affirmare non timuit: Quando de , Romana Urbe Imperatores Constantinopolim sunt translati, tam , et Primatum Romanae Sedis ad Constantinopolitanam Ecclesiam transmigrasse, et cum dignitutibus Regiis Ecclesiue Romanae pri-" vilegia translata esse. Nicolaus I. Epist. 70. ad Episc. Galliae n. 7. Ast nulla id ratione sustineri potnit; et sequuta tempora do-, cuerunt, per translationem Regiae Sedis Ecclesiae Romanae nequidn quam de suo Primatu decessisse. Et vero, antequam Byzantium , migraret Constantinus, quid Praesulibus Romanis conferebat Imperatorum praesentia, nisi ut vexationum acrumnas, et incommoda, et quascumque saevientium Principum furor inferre poenas poterat, " mortem denique ipsam citius, ac facilius subirent ,,? Itaque veterator ille Photius inferendae huiusce calumniae de trans-

Langue veceraco in er nocial interentas rujuise caminate de transarripair, quod, quim a Constantion M. Urba Byzantium nova Roma dicta estet translatis in cam antiquae Romae privilegiis, et ornamentis, Romani quoque Primatus dignita a vetere in hanc novam Romam confluxisse censenda esset. Non so usque progredi austu est Photius, ut diceret a, Ecclesiae Primatum dimover i a Romana Sede, aque fu aliam quancumque transferri poste. Noverati ille, ab Ecclesiae prialiam quancumque transferri poste. Noverati ille, ab Ecclesiae prialiam quancumque transferri poste. Noverati ille, ab Ecclesiae prial Sede, quae Petri Successionen complecteretur. Primatus dignitatem divinitus, atque adoc involate consistere: Ne igitur in hune pernnena, firmum, stablim Ecclesiae ansum irrumpere velle videretur. matus (tanslatione vocem extulerit, non alius a Febronio perhibetur, primo suo libro c. 2, 5, 2, n. 4, 9, qua madax ille Photius, qui per summam impudentiam, qui ipse ait, contendebat, translata Sede Imperii Primatum aimul in Ecclesium Constantinopolitanum commigrasse; quod antea nec tentatum, nec fieri posse audium anquam erat.

2. Cl. Bossuetius, quem Febronius celebrat velut recens Sydus, a quo se nunquam recessurum proficterar, p. 72., quemque Defensionis Aucroema gnoreit, in hac ipas Defensione venire posse, ut Primatus in Romans Sede desimat. Verba ipas recitabimus: "Quod autem Driedo nunquam futuram docet, ut in Urbe Roma, in Romano Solo Fides, et Primatus intereant, id quidem non video, ut in Nos intorqueri possit. Neque enim Clerus Gellicams somniavit. 50 ce, ut Romana Ecclesia particularis, seu Romano Folo propulsor, cesis cum Episcopo, et Piebe sua penitus intercidar, peopen pulusque Romanus totus cum suo Postifice s Fide shrum-patur, et Primatus Ecclesiae allo transferatur, seu Romana propurativa de la Primatus Ecclesiae allo transferatur.

Paullo aute dixerat: "Id quidem Driedo docuit, nunquam Rome eventurum , quod nos ultro amplectimur; , a atque insuper addimus, quantumcumque in Romam fremerent Inferorum Portae, ac Serae Urbis, quod absir, fundamenta concuterent, non propierea prevalituras contra Petri Cathedram; sed eam semel a Christo Ecclesio Catholicae datam, integram permansuram; Sedique Sessostanctae modo, quo sciverit, provisurum Deum . . . . V. etiam p. 2. 1, 15, 6, 36, 9.

aubdole simulatum norze intius Romae speciem, imaginemque obulit, qua fucum faceret, incuativosa peruaderet, non as a Primatum a Romana Sode divelli, quod Christianse anres non tulissent, sed in ea Sede reponi, quae Romana optimo jure censeretur, suptose in es Urbe collocata, quae nora Roma effecta omnia veteris Romae decora, et eramentac collegiaset. Ul proinde vel ex le pisa insigni fraude Photti manifestum prodest indicium, quam firma, quam rats ad Illa suque tempara fidelium persuosi, eccelesiaque tradicio constiteri, non alia in Civitate Primatum pouse consistere, quam quae vere, ac proprie Roma diocretur, et esset. Quo uno pates, quam emere pare Photio illorum sere jacet audacia, qui putant, nil sibi opus esse nomi africae, vel Americae Inglis, quem opportunorem judicaveriar, angulum deligere, in quem Primatum Ecclesiae amandare valcant. Qua der redictum etania in Confuratione duorum theldroum ex-Vol. antece

Nec vero aliud innuunt verba ipsa declarationis: Enime vero in ipso carofic Praescules abhorters es maxime testanter ab illis ", qui Primatum Beati Petri , ejosque Successor rum Romanoram Pontificum a Christo institutum, itisque ", debiam ab omnibus obedientism, Sedisque Apostolicae, ", in que Fiches praedicarur, et unites Servatur Ecclesiae, ", reverendam omnibus Genidhus Majestatem imminuere », non verentur ", Profecco, qui a Christo institutum et Petri , et Successorum ejus Romanorum Pontificum et Petri , et Successorum ejus Romanorum Pontificum Romania Pontifichius erip posse ; aliamque Sedem , aliam Gabedram ubivis terrarum decerni, in quam Primatus transferstur.

3. Constantiense Concilium hanc inter caeteras damnavit Vieleffi propositionem: ,, Non est de necessitate saluis cro-,, desias ,, Jam vero quae credenda sunt de necessitate saluits, temporibus non communetnut. Quod ergo de Romana Ecclesia Synodus credendum decrevit, id omni aetate a Catoluis et credendum fere, Feiri ergo non porest, ot Romana Ecclesia desinat esse Suprema inter alias Ecclesias: Desineret sottem, si Primatus ab ea divelli, et ia aliam Sedem transferri posser.

## POSITIO X.

" Concilio Florentino Oecumenici nomen debetur " .

# POSITIO XI.

", Plena potestas pascendi, regendi, gubernandi univer-", salem Ecclesiam Romano Ponifici a Christo tradita in Con-", cilio Florentino declaratur.

ANIMAD. Eo spectat magna ex parte l'ebronii explantio, ne quis existimet, Concilii Florentini Decretto detractum quidquam fuisse opinioni eorum, qui in Concilio Oceamenico praestantism quamdam auctoritatis prae l'ontificia auctoritate agnoscont. Et quidem quam latinia lectio babeat : Queradmodum etiam in gestis Occumenticorum Conciliorum, et in Sacris Canonibus continetur, monet, alios legere: Quemadmodum et in actis Conciliorum, et in Sacris Canonibus continetur; ut sensus sit : juxtu eum modum, qui et in gestis ec. (1)

Non hic repetam, quae ad veram lectionem vindicandam scripser Vari doctissimi, et grace exicinissimi. Tree Graceatum vocam latiuss interpretationes memorat Tournelliam Tract. de loc. Theol. et Concil. Florent. Nil opus habituma Grammaticas umbages persequi ., Satis sie, inquit idem Tourn, nelius, impraetentistum com illustr. Bossuca. in Defenz, p. p. 2. l. 10. c. 10. observate, certum esse, Gracea seque, s. et atina Gonellia Florentini acra sacro approbante Gonellio Eugenii nomine esse edins: Porto in acris latine exaratis, sie legitus: Quaematmodam etiam et. 1d vero its esse, consist ex Gonellis Florentini Godelhus, qui in nobil Bi-sphiotheca Golbertina Eugenii, es Michaelis Imperatoris si-, gais maniti asservantur 3. An porto dubiandi locus, qui

(1) Definitioni Concilii Florentini de Romani Pontificis Primatu consentanza innuit euse Febronius, quae de obedientia Romano Pontificii debita decreta sunt in formula fidei profitendea a Pio IV, praestripta. De qua Bossuetio hace cadscribite v. A. 1. Defans., c. 1. depromata v. Certum est., a Pio IV. er selecta euse verba, quae quaer integras y quae autem a finem precent profite profite de la companio del companio de la companio del la companio

Quae sunt in quaestione posita, inter Catholicos pacifico animo disputanda esse, nemo Catholico sensu imbutus abnuerit. Cavendum tamen, ne in omnibus generatim, quae a Catholicis etiam Viris in quaestionem adducuntur, putemus, nil interesse, utri parti Vir Catholicus adjungere sese debeat. Certe Cl. Bossuetius multa, et quidem acriter in Richardo Simonio reprehendit, quae audax ille Scriptor ab omni reprehensione tuta hoc nomine contendebat, quod talia essent, quae nulla fuissent adhuc erroris labe notata . Quam defensionem probe Bossuetius imprudenti homini eripit hac praesertim gravi animadversione , nimirum : ,, Praeter id , quod haereticum directe sit , aut erroneum, aut contra fidem; alia esse, quae fidem obscurant; quae po-" tentiores ejusdem probationes infirmant; aut eam in suis consecta-, riis offendant , ut proinde non satis tutus quisquam sit censendus hoc tantum nomine , quod ea defendat . quae nullo sunt adhuc expresso, ac solemni Ecclesiae judicio damnata. Quod quidem non immerito in multa transtuleris, quae Febronius contra communiorem . verioremque in Catholica Ecclesia sentiendi rationem defendenda suscepit .

ea sit authentica latina lectio, quae sacro approbante Concilio edita fuerit?

Quamquam et istud addendum, nihil vulgatam lectionem praeseferre, quod cum antiquioribus Oecumenicis Synodis. etiam in Oriente habitis, non plane consentiat. In ociava Genetali Synodo eadem eluxit Patrum de Suprema Pontificis auctoritate Sententia, quam ne quis suspicetur vel leviter a nobis inflecti, placet verbis uti, quibus illam exposuit Natalis Alexander Dissert. de Phothiano Schismate §. 13: Post haec ( act. I. ) jubentibus Legatis Apostolicis lectus , est libellus, cui subscribere deberent universi Episcopi, Sa-, cerdotes, Clerici, et Monachi: quo nimirum cunctas primum haereses execrati, et inter alias Iconomachiam , anathems Photio dicere debebant, donec Sedis Apostolicae Deo cretis paruisset; Actaque Conciliabuli contra Sedis Apostolicae reverentiam congregati eodem anathemate percellere: , Se denique amplecti Synodos a Nicolao Pontifice Maximo . n et Hadriano ejus Successore in Causa Photii, et Ignatii Ro-, mae celebratas, profiteri debebant. Magnificum sane Pri-, matus Romani Pontificis argumentum, quod libellum, seu o formulam ad Synodum Occumenicam miserit ab omnibus ordinis Ecclesiastici Viris subscribendam, qui Communio-, nis Sedis Apostolicae participes esse vellent. Observatione , digua sunt hace verba: Quia non potest Domini Nostri , Jesu Christi praetermitti Sententia dicentis: Tu es Pe-, trus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, , haec , quae dicta sunt , rerum probantur effectibus , quia " in Sede Apostolica immaculata est semper Catholica 23 servata Religio , et Sancta celebrata doctrina . Ab hu-, jus ergo Fide, atque doctrina separari minime cupien-, tes, et Patrum, et praecipue Sanctae Sedis Apostoli-,, cae Praesulum sequentes in omnibus constituta ana-.. thematizamus omnes huereses simul cum Iconomuchis; , anathematizamus etiain Photium ec; Observare etiam ope-, rae pretium est illa verba : Sequentes in omnibus Apo-2, stolicam Sedem, et observantes omnia ejus constituta speramus, ut in una communione, quam Sedes Apo-" stolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra, , et vera Christianae Religionis soliditas . promittentes etiam sequestratos a Communione Ecclesiae Catholicae. " idest non consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomi" na inter sacra non esse recitanda Mysteria. Vides idem " esse sequestratum esse ab Ecclesia Cabolicae communio-" ne, et non esse consentientem Sedi Apostolicae. Libello " subscribere debebant Episcoji cum Teatibus, as subscriptio-" nem suam Legatis Apostolicis tradere. Perlectum libellum " Synodus approbavit quivers "

Quod porro in Florentinae Synodi definitione exprimitur, quid in hac octava Synodi actione non amplisatine contineatur? Ut semper magis pateat, Oecumenicas Synodos in Spiritu Sancto legitime congregasse os Spiritu regi, et gubernari, spud quem non est transmotatio, nec viciasticalini, sobumbratio. Ergo definitum in Florentina, quod actum, expressumque in octava cernimus: Quod in sexta, et aliis perinde servatum suo loco visuri sumus.

#### POSITIO XIL

, Pontificia hace potestas non potest esse sine convenien-, te auctoritate, jurisdictione, ac coactione, ad quam etiam

pertinet poens excommunicationis ...

ANIMAD. Opportune Febronius hanc Positionem compobas autoritate Calestini I., tum tuu, et disciplina antiquisimorum Saeculorum. Quam in teen profert excommunicationem a Victore Intentatam in Episcopos Anise ob prespoteram Paschae celebrationem, ubi se Ironaeus pacis sequestem sie interposuit, ut simul fatente Febronie agnoverit ean in Summo Pontifice potestatem, et jus, quo Ecclesias particulares, ut ut multas, valeta ob contumaciam ab universae Christi Ecclesiae Corpore amputare. Idem memoras evenisse in causa Rebaptizantium, tum in Apollinatis Laodiceni, acque Timothei Berytensis depositione, et condemnatione, quam a Damaso Papa bis Otientales petierant. Addique, nimis longum fututum, nec necessatium cateera ex antiquis percensers, quibas idipsum comprobatur.

Subinde vero p. 18. depromit ex Petro de Marca Concord. 1, 7. c. 10. num. 3. sequentem sententiam: 3, Si jam 3, baetesis in Synodo danmata fuisset; quemadmodum Euty-5, chiana in Concilio Chalcedonensi, tum, si Patriarchae communionem Haereticorum amplectebantur, deponi poterant a 7, Romano Pontifice, et Synodo Romana; neque necessaria erat Synodos Occumenta. Eo enim casu Papa se tantum » praestet Exequutorem Sententiae latae adversus Anctores

haereseos, et corum complices ,.

Si hanc Petri de Marca sententiam Febronius hac mente protulit, ut suaderet, in ejusmodi judiciis non alias esse Pontificis paries, quam ut Exequitorem se praestet Sententiae a Synodo latae adversus Auctores haereseos, corumve complices, apertissime refellitur vel ipsa, quam modo commemoravit , Apollinaris , ac Timothei condemnatione , quam a Damaso Papa non in vim antecedentis cujuspiam Sententiae, sed ex propria, Supremaque Sedis Apostolicae auctoritate rogantibus Orientalibus factam, perspicitur ex ejus Epistola Synodica apud Theodor. Hist. Eccles. I. 5. c. 10: , Scitote , inquir , n quod profanum olim Timotheum, Apollinarii haeretici Di-" scipulum, cum impio ejus Dogmate damnavimus,, . Et in libello Synodico, de quo Coustant p. 491. , Petrus (Alexandria pulsus ) Romam contendit, eoque recepto Papa Da-" masus Romae Divinam, et Sanctam Synodum convocavit, .. quae amentem illum Apollinatium . . . anathemate damnavit ... Nec praesermitrit Coustant Auctores quoque proferre , Sozomenum, et Rufinum di ette testantes, Apollinarii hae-, resim primum a Damaso pigesente Petro Alexandrino dam-. Hafam esse ...

Praeterea, ut alia multa omittam, impura loviniani haeresis uno Romanae Sedis judicio penitus ab initio convicta est, ac reprobata. Quod ex Epistola ipsa Siricii ad Mediolanenses, quorum e finibus Jovinianus excesserat, sen expulsus fueral, constat apertissime. Statim enim, atque ad Sricium delata fuerunt nefaria loviniani Dogmata , facto , inquit , Presbyterio constitit, doctrinae nostrae, idest Christianae Legi esse contraria: Statutum adeo, ut Incentores novae haeresis Divina Sententia, et nostro judicio in perpetuum damnati extra Ecclesiam remanerent . Mediolanenses autem Patres, Ambrosius scilicer, Maximus, aliique plures ex vicinis Provinciis ad Synodum vocati Antistites assensum suum Pontificis Sententiae sic adjunxerunt, ut ejus judicium non aliquo pacto retractandum, sed in eo prorsus conquiescendum existimarent . Nam ab ipso Synodalis Epistolae initio Pontifici Romano Ecclesiae januam commissam agnoscunt, ut Ovile Christi custodiat, ejusque sollicitudinis paries esse, ut et Oviculas Christi noscat, et Lupis velut providus Pastor occurrat, ne morsibus perfidiae suae, feraligne ululata Dominicum Ovile dispergant ; tum inter argumenta, quibus pestiferos Joviniani errores refellant: Credatur, inquiant, Symbolo Apostolorum, auod Ecclesia Romana interneratum semper custodit, et servat . Demum concludunt : Itaque Jovinianum, Auxentium etc. quos Sanctitas Tua damnavit, scias apud nos quoque secundum judicium tuum esse damnatos. En itaque damnatam a Siricio novam haeresim, quin ullo antea generalis, aut provincialis Concilii decreto damnata esset; damnatos simul haeresis Auctores, ac Promulgatores; tantamque vim in suo Decreto Siricium agnovisse, ut dicere non dubitaverit Divina Sententia damnatos, qui Romano illo judicio damnati fuerant: Ambrosium porro, Maximum, aliosque Synodi Mediolanensis gravissimos Patres non aliter, quam secundum id judicium de causa illa statuendum censuisse. Non igitur hic merum se Siricius exequatorem praestitiz Sententiae ante a Concilio Generali latae . Primus ille sententiam tulit, qua et in novae haeresis Auctores animadvertit, et baeresim ipsam certo , fixoque , nec revocando judicio damnavit .

Ante Goacilium Ephesinum, ut refert Natalis Alexander Hiss. Eccl. Sec. v. c. 3, art. 12. an 430. Caelestinus I. acceptis quan Nestorii, tum Gyrill Epistolis Romae Synodum suam habuit, in qua Excommunicationis, et depositionis lata sententia est in Nestorium, nisi intra decimum a denuntatione diem errores suos aperta, et scripte confessione dameter; restituti quoque in Ecclesiae communionem qui proprez Fidem a Nestorio ejecti fuerant. Deinceps eodem anno Gyrillus Pontificia autocritate instructus ad seatentiae in Nestorium latae, nisi resipisceret, exequutionem, Conofilium suum Alexandriae congit. Persusamm itaque Gyrillo erat, totique Synodo, a Romano Pontifice ferri posse excommanicationis, et depositionis sententism adversus contranacem novae baeresis Auctorem quin expectandam foret, ut latae ante a Concilio Generali Sententise meram exequatorem se praeberer.

Etiam Natalis Alexander Hist. Eccl. Sec. v1. c. 5, artic. 18. Postenquam retuli Synodi Aurelianensis V. n. 5, 49, Canonem primum, quo Nestorii, et Eutycheis Sectae daminutur, quas etiam Sectas Sette Apostolica Sancia condemnat; probe anineadveriti, non ignorasse Gallicanae Ecclesice Patres, haereese illas in Synodis Ephesina, et Chalcadonensi dammatas; 1, tamen Apostolicae tantum Selisi ao, Decreto memisisse ratos, saris esse, quum de Fidei Dog. 9, matibus ageretur, si sanciretur Constitutio, quae Romanae 5, Sedis niererur autorotiate, cui zeftragarinullus deberet, 3.

Tom. XIII.

Addit in Scholio: "Constans hace, et perpeta sentençui mea, qui el Jansenianm, et novissim Quietistarum hace, resim a solis Romanis Pontificibus, non ab aliqua Synodo, legitime damnatas gonoco, atque profictor, et Inucentii X. "Alexandri VII., Innocentii XI. contra illas haereses constitutionibus neminem refragari debere, v-l poste secun-dum practaram illam luvnio Ernnetensi Espiscopi sententiam: "Sedis Apostolicae judiciis, et Constitutionibus obvicre plane est haereticae pravitatis notam incurrere, plane est haereticae pravitatis notam incurrere,

Pag. 9. Disserns Febronius de sobrietate in ferralis Censuris soliberade sirfiki: ", Hace sobrietas di loposissimom respicit: Lu riullis in processu adversus contumacem commit star substantialis sullitas; sive in Fori competentia. (, quie in prima instantia penes Ordinarios est. Trid. Sess. 24.c. 20. de Reform. ); sive in Citatione, Rei legitima defrasione, sonitatione processione, monitoribuse ca. Alias indictione, estimatia i Pontificatione.

2. ce latum, una cum Gensura invalidum est ...

Quod substantialis, ut vocant, nullitas nullum reddat quodvis judicium, prorsus liquet. Verum, si primam coram Ordinario instantiam sic ad judicii substantiam pertinere contenderet Febronius, ut en omissa judicium Pontificis invalidum redderesur, in tali praepostera opinandi ratione plane convinceretur a Tridentino eo ipso capite, ad quod ille se refert. Ibi Concilium, rationem praescribens tractandi causas ad Forum Ecclesiasticum pertinentes , decernit quidem illas , etiamsi Beneficiales sint, in prima instantia coram Ordinario Locorum dumtaxat cognoscendas. At simul prospiciens, hoc suo Decreto propriam Supremae Sedis auctoritatem coerceri non posse, mox subjungit: " Ab his excipiuntur causae, quae 2 juzta Canonicas Sanctiones apud Sedem Apostolicam sunt , tractandae : Vel quas ex urgenti, rationabilique caussa ju-2, dicaverit Sommus Romanus Pontifex per speciale rescriptum , Sanctitatis Suae manu propria subscribendum committere, , aut avocare ...

# POSITIO XIII.

" Romanus Pontifex est Supremus Judex controversiarum " in rebus Fidei, et Morum.,.

#### POSITIO XIV.

", Fieri non potest, ut a vera Fide aberret Corpus Epi-", scoporum Capiti suo Romano Pontifici adhaerentium ", (1).

(1) Ab articulis Cleri Gallitani an. 168s. samit Febronius 13, suse optionis exordium: , inter quaton Articulos, inquiri, quan on an. 163. Clerus Gallicanus tamquam genniuam, et a Majoribus acceptum suse. Ecclesis ensum declaravit, postternas thiese: 1n Field quaestioni. , bus praceipuas Summi Podrificis esse purtes, ejusque Decertus du gonnes, et inquitat Ecclesius pertinere; nec tummi irreformabi-

" le esse judicium, nisi Ecelesiae judicium accesserit.

Nostri non est muneris in hac Febroniani Commentarii suscepta disquisitione a Febronio ipso in Gallicanos Articulos desilire, atque in eisdem minutatim discutiendis immorari; quod magna cum laude multi quidem praestantes Viri, atque inter caeteros Cl. Ursius cumulatissime praestitit . Monendum tamen , vehementer illos fallere , aut falli . qui hos articulos efferunt, quasi editi fuissent velut totidem Gallicanae ficei , vel doctrinae decreta , non ut opiniones , quas potiores tantum , vel etiam optimus censuere Gallicani Praesules, sive qui Comitiis illis i terfuere, sive qui eos sequati sunt. Cujus rei, quae forte mira non p. ucis accidet, expromenda statim auctoritas, quae certam fidem faciat. Profero itaque Bossuetium, seu potius Acta ipsa Comitiorum, quorum excerpta in pruevia Dissertatione ad opus Defensionis referantur. Ibi 6. 6. producto responso Cameracensis Archiepiscopi, qui de propositis articulis sententiam suam rogatus per litteras responderat, se illis assentiri hac adjecta clausula: " Praesertim quod non ea esset mens Sa-, cri Conventus, ut ex illa Sententia decretum fidei faceret, sed tan-. tum ut eam opinionem adoptaret : Tum subjicit Defensor ex uctis: " Quae probata ab omnibus, et ad rei memoriam sempiternam , in Acta relata sunt die Junii 19. hora post meridiem tertia, an. 1, 1688. ,; : Ae pereit porro : ,. En perspicuis verbis Gallicani Patres , testantur , ac probant , non eo se animo fuisse , ut decretum de fi-,, de conderent, sed ut eam opinionem tamquam potiorem, atque " omnium optimam ( nimia profecto confidentia, seu in suo sensu abun-" dantia! ) adoptarent . Opinionem sane : Non ut Eminentissimus Da-, guireus objectabat Cetholicue doctrinue formulum .... Legatur " Declaratio, verba expendantur, nihil reperietur, quod fidei formu-" lam sapiat. Sane ab initio memorantur Ecclesiae Gallicanae decreta : , An decreta de fide, ad quae sub animarum periculo constringantur? , De his ne verbum quidem : decreta dixerunt notissimis vocibus, ac " latinissimis , priscam et inolitain (non a primis certe Sarenlis ab ,, Irenaeo ad Bernardum usque), id est consuetam in his partibus 3, Septentiam , non fidem , qua omnes tenerentur . Idrico nec pignit " Gallos ad Episcopatum promovendos datis ad Pontifice.n Maxi num " litteris id vere, id obedientissime profiteri, et subscribere, Quidquid n in iisdem Comitiis circa Ecclesiasticam patestatem, et Pontificiam " Auctoritatem decretum censeri potuit pro non decreto haberi vel-

ANIMAD. Expositione sus inflectit Febronius Positiones is as in eum sensum, qui magisfavet opinioni, que Gallicana declaratione continetur. Qua de re id solum hoc loco notabimus, minus eum . quam aequi aestimatoris munus postulabat . sollicitum se, et accuratum prachere in contrariis rationibus expromendis. Affert nibilominus pag. 82. Thomassini locum Dissert. 4. in Syn. Gangren., cujus haec verba sunt: ., Con. stat abunde tot testimoniis, Ecclesiis, Episcopis omnibus a sive Synodice, sive extra Synodos sola execratione novi-, tatis haereses exorientes damnantibus vel pracisse, vel ac-22 cessisse, vel successisse Sedem Apostolicam, et summum , Auctoritatis pondus, et vim ineluctabilem, atque univer-, salem adjecisse .... Nunc quid caeterae sequerentur, ipsa , dictare occupabat ceria de membrorum suorum consensu, , et obsequio ... Tum demum , quum Roma probasset , siwe praeciperet Romana Ecclesia fidem omnibus amplectena dam scribere, plerumque temporis semper auctoritatis or-, dine Caput Membris anteibat . . Melius ex hoc testimonio , quam ex quibusdam aliis ab eo prolatis cognoscere Febronius potuit, vim, et sententiam antiquae Traditionis de Romani Pontificis auctoritate in dampandis haeresibus. Sed de hac to-

,, le: mens nempe, inquiunt, nostra non fuit quidquam decernere ,, . Quod in ipso Conventu clara voce testatos ex gestis vidimus.

Itaque (quod est diligenter advertendum ) ipsismet gestis, et actis Parisiensis istius Conventus manifesti erroris convicta tenetur, et constricta inconsideratissima eorum temeritas, et impudentia, inter quos Auctor libelli, cui titulus, Vox veritatis, qui jactant in vulgus (p. 20.): " Sacrum Concilium Constantiense definiisse tamquam spectan-, tem ad fidem articulum Cleri Gallicani, quo statuitur, non esse ir-» reformabile judicium Papae, talemque inerrantiam non residere, ni-, si in Ecclesia , . Certe si Praesules Gallicani hunc suum articulum habuissent velut articulum fidei a Concilio Constantiensi definitum, an illi elara voce testati essent, nonnisi opinionis loco, quam tantummodo potiorem judicavissent, sententiam illam a se propositam esse, quam iam ante ex Oecumenici Concilii decreto ad fidem spectare agnovissent? Siccine putassent, fas esse articulum fidei in opinionem dumtaxat, vel etiam optimam arbitratu suo commutare? Hac proinde clara, s erspicua, explorata Praesulum Gallicanorum confessione prorsus evertitur istorum calumnia, qui Constantiensibus decretis adversus Pontificis Romani Supremam auctoritatem abuti non desinunt. Qua de re plenius in memorata Confutatione disseruimus. Caeterum, etsi non sit nobis hoc loco de articulis Gallicanis proposita peculiaris, ac directa disceptatio, seu contentio, quid sit de ipsa summa rerum sentiendum, ex his intelligi potnit, quie, ut sese obtulit occasio, in Febronio animadrertenda censuimus.

ta quaestione, ut dictum est, nullam in praesens disputationem suscipimus i Scilicet alia sunt Febronii propria toto sui operis decursu, quae dictae declarationis limites longe praetergrediuntur.

Pag. 89. In primi sui libri defensionem profert Febronius auctoritatèm D. Exple sientis: ", Febronium haudqua, ", quam negeri nfallibilitatem Ecclesiae ciprere infallibilitatem Ecclesiae consumento Ecclesiae consumento est deducendes inde universalis Ecclesiae sennentias proponi ". Fortassis Eyhelium fugerat Febronii locus c. 6, 8. 8, quo s'atuli; ", parum firmam esse illorum sententiam , qui s plurima parte Episcoporum definitioni Romanii Pontificis extra Concilium adhaerentium ultimatum, et irrefra, gebile judicium constitui existimant ", gebile judicium constitui existimant ",

Et quandoquidem opiniones, quas valde mavimus, sic interdum in penitoribus animirecessibus delitescents, ut identidem nobis nec advertenitus etumpant, supra locum notavimus, quo in hoc etiam Commentatio non abhortentem ab hoc etrore sententiam passus est Febronius, imprudemti sibi excidere. Extat locus Posit. 7, num. 3., quo motis de Fide, et Moribus controversis, privatisque Ecclesiis judicio Pontificis non acquiescenitbus contingere posse innuit, ut non aldud malo levando remedium supersit, quam Guerale Concilium, a quo ultimato, at inertabili judicio controversis desidavus, quasi aliquo tempore destitura esse quest Ecclesia tota es auctoritate, quae ad ultimatum, et inertabile judicium requiritur.

Nec vero alienum a praesentla Instituti ratione censemas paulum hie a Febronio deflectre, aque opportunistae uti, quam locus ipse affert, notandi gliscautit quorundam erroris, qui Romane Cathédace Principatum in tid redigere velle videntur, ut in Causis Fidei sententiam explore caeteratum, quae per Othem dissitae sunt. Ecclesiarum; ut scificat collais, quae undique ad se veniunt, relationibus, earum veluti summam colligar, qua instituta, qui sit de quovis capitate controversiae Universitatis sensus, as fides, dispiciat, ac referat. Capitalis sane error, nimiumque abhortens a peropetua Patrum Traditione, qua Cabolica sentiendi ratio continetur. Quad quum abunde intelligi porest ex his, quae pro vindicando, ac generatim asserendo Romani Pontificis Primatu egregie scripta sunt a multis, satis nobis fuerit locum atticisse.

Perperus equidem hace fuit Parrum Traditio, Ecclesiam nuiversam ex singularibus Ecclesiais confiaram nec deficare, nec errare in Fide unquam posse. Simul vero constans illoram senasta fuit, si qua desliquo doctrinae capite controversia auboritector, minime properera opus esses singularum Ecclesiarum ententiais colligere, quad nec sesti ecommodo. Tecullo modo plerumque fieri posse, ipsi probe intelligerent; sed lanc dairmendae controversiso viam, rationomque patere tutam aeque, ac expeditam, ut ah Apostolicis Ecclesia, in qua este sedan este de la controversio viam, rationomque patere tutam aeque, ac expeditam, ut ah Apostolicis Ecclesia, in qua este esse Augustino Epist. 43. semper Apostoliciae Cathedrae in esse de la controversiona esta del controversiona esta de

Sed primum ab his, qui has samum volunt esse partes Pontificis , ut de proposito capire doctrinae singularum Ecclesiarum sensum roget, ac referar, quaeri porest, num in hoc explorando, referendoque sensu existiment. Romanos Pontifices errare posse, nec ne ? Si negas, errare posse; multo itaque minus errare poterunt in declaranda Traditione, ac Docrrina, quam ab Apostolis, ut expresse ajunt Patres mox laudendi, in Ecclesia sua perperua successione per Majorum manus acceperunt, ac tot saeculis incorruptam servarunt . Sin ais , posse illos errare , jam nulla superest via , qua Ecclesia dispersa in exorta quavis controvers a statuere possit, quae sit Fidei regula . Nam quum id atatui nequest , nisi perspecto Universitatis aensu , aliunde vero nemo sit in Ecclesia , nec ipse Pontifex, qui cerrum de illo sensu testimonium edere valest, liquet profecto, nullum Ecclesiae dispersae praesidium superesse, quo possit ad certam de instituta controversia Fidei regulam tradendam pervenire (1).

<sup>(1)</sup> Fateor, si quis renuat in Ecclesis dispersa autoritatem agnoscere de rebus l'idei, as Morume cetto, faxoque judicio satuendi, and
eum qui sic sentiat, miaus roboris id argumenti habiturum. Verun
memo unus profecto culis extierite, insi qui a Carbolica Doctrina dell'ence
re, totamque ultro antiquitatem aspernari palam non vereatur. Ecquis
emin Ecclesis-ticarum antiquitatum rudis adoo, et imperius, qui neciat,
quam multa hacreum montra prioribus Sacculis, nullo Generali Concilio, vi auctoritatsi in Ecclesis-tica perque uvegnerit perculus alti, dipulsa, penitusque profligeta? Cujus rei uspote entissimue suis seperque fierit testem proferre tunam, at sane loculpetissimum Augustinum,
qui lih. 4. contra duas Epistolas Pelagianorum ad Bonifacium Cap. 12.
sepresse testature, plures olim hacresos sine Corpergatione Synodid chamespresse testature, plures olim hacresos sine Corpergatione Synodid cham-

Hic porto, ne quis disperia componens retorquendi argumenti facultatem sibi oblatam blandiatur, valde animadvertendum, errorem, quem hoc loco notamus, longe differre ab corum opinione, de que nullam in praesens disputationem sascipimus, qui Apostolicae Sedis judicium, etsi per se se gravissimum, tamen censent protsus irrevocabile non fieri nisi accedente merali Episcoporum unanimitare, quae ipsorum expresso, vel tacito assensu declaratur. Isti enim iudicii firmitatem repetunt ab auctotitate, qua praediti sunt Pont.fices . et Episcopi judicandi de Causis Fidei, suumque judicium, velut ratam, immotamque regulam Ecclesiis praescribendi. Porro moralis isthaec unanimitas Episcopalis ordinis Capiti suo adhaerentis, utpote quae Universitatem amplectitur, atque per Ecclesias undegnaque funditur, ejus conditionis est, ut obscura mauere nequest, sed communi fama, et accismatione continuo innotescat, nec latere quemquam valeat, qui Pastorum vocem audiendam sibi , meminerit ; ab eisque velut Magistris , ac Judicibus, non a l'lebibus fidei regulam accipiendam. Contra illi fidei regulam in uno Universatis sensu repositam volunt : quumque in hoc sensu explorando si Pontifex ipse labi potest, multo facilius errare valeant quique per Orbem dissiti Episcopi, ac Fideles, praeclusa via est omnis, qua de illo sensu certo constare possit; necadeo quidquam Ecclesiae dispersae remanet, in quo fixum, immotumque judicium de quavis proposita quaestione consistat .

Arque hujus quidem incommodi gravitas, quod ex ille errore in Ecclesiam dispersam redundat, haud parum adhuc

nata esse. Proinde, quum an. 1664, su t refert Tournellus de Ecclesi quest. 3 art. 5, siber prodiciset, quiys hace erat Satentia: "So"lis Conciliis Oecumenicis declarari unanimem Ecclesia consensum,
atque sola corum decreta firma esse, et irrefromabilia. Saera Faunitas Parisiensis doctriams hanc comura sua notavit his verbis:
in antipolita comuni focumenti ocumentico congregatus tribunat,
set lajama alisuo tempora legitimi sum poenitentius cognitione exareticus un promotiva de la comunita consensi con esta produce su consensario con esta co

augescit alterius opinionis accessione, quae inter Adversatios satis familiariter vagatur, nonnulla nimirum doctrinae capita, caereroquin ad fidem perinentia, sic interdum, et quidem per multum tempus in Ecclesia obscurati, ut vix appareant, immo vehementer a plerisque oppugnentur; nec, nisi penes paucos, certa eorum, et explorata veritas remaneat. Quod si ita est, et aliunde certum de quacumque doctrina Ecclesiae judicium ex testata Universitatis sententia pendet, obstructa est iam via omnis, qua veritates eiusmodi ex illis latebris in apertam lucem emergere aliquando valeant, Exquiret Pontifex. explorare sataget, quid de tali doctrinae capite dissiti per Orbem Episcopi, et ipsi sentiant, et de auarum Ecclesiarum fide testentur. Plutimos a paucis dissentire comperiet : Pauci isti sese veritaris obscurarae propugnatores praedicabunt; illi plures non veritatem, sed errorem ab istis paucis defendi contendent . In eo dissensu Pontifex sententiam suam vel paucis adjunget, vel pluribus. Si paucis, alii numero superiores opponent, solius Pontificia, ac paucorum judicio de Universitatis aensu constate haud posse, nec id proinde ad constituendam fidei regulam valere. Contra si Pontifex pluribus sese adjunget, tum pauci alii, penes quos nnos manere dicitur obscurata veritas, vel Pontificis, ac plurimorum sententiae adhaerebunt, vel repugnabunt. Si assentientur, iam fiet, ut quae apud ipsoa unos manebat obscurata veritas . a suis Defensoribua deserta, oppressa tandem maneat, ac penitus extincta. Si repugnabunt, aliud incommodum recurret, quippe dicere cogentur, nec Pontificis, nec plurimorum ei adhaerentium Antistitum judicium satis virium habere ad quid certi de Fide statuendum; penitusque concidet vis auctoritatis, quam in morali unanimitate cum Capite ad certum de Fide judicium in Ecclesia dispersa constanter tuentur Gallicanae, quam vocant . sententiae Propuguatores . Quo semper magis pater . eos, qui novae isti opinandi licentiae indulgent, nullum Ecclesiae dispersae subsidium relinquere, quo certum de quovis controverso doctrinae capite judicium interponere valent , quod tamen a Carholica sentiendi ratione abhotrere ultro Carholica omnes consentiunt.

Nec istud praetereundum, quam longe a prisca Traditione discedant, qui Ebiscopis in Cuiuis Fidei non allud munua relinquunt, quam ut de suarum Ecclesiarum fide, ac sensu trasenuat. Quo fieret, ut Episcopi suis ab Ecclesiis docendi potius esso viderentur, quam eisalem doccadis, velut Megistri, se Judices pracesso. At profecto Episcopi officiam est Populum suum docere, in coque sacram Fidei depositum sibi cum legitima missione creditum sancte, se diligentec que scodire. Nec vero simplex docendi Ministerium Episcopis domandatum est, sed Ministerium cum auctoritate conjunctum. Docuti Christosu, se quidem us Auctoritatem hoberas; Auctoritatis hujus participes fecit Apostolos, corumque Successores, quum cos juasis docere Dames Gentes, pollicirus se cum ipais futurum usque sd consummationem Asculi; qui proinde Episcopi ion tantum ut fidei saurum Ecclesirum Spectatores, sa Testes semper habiti sint, sed ut Magistri, ac judices; Quam Episcopiais Ordaits dignistem egregie vindicat Bellarminus 1. 1. de Concil. c. 18., Episcopos in Concillis non Consiliarios, est fludices esce, docens.

Quare in ipsis eriam Conciliis Occumenicis, quum de aliquo doctrinae capite consultariones haberentur, minus solliciti videntur Patres fuisse de roganda singularum Ecclesiarum Sententia, quarum etiam plurimarum Episcopi semper aberant; sed in eo praecipue sibi elaborandum duxisse, ut Patrum, ac Doctorum sensum recognoscerent, qui docti a Maioribus, vicissim insi Ecclesias docuissent, traditamque ab initio doctrinam ad omnem posteritatis memoriam scriptis mandavissent: Uno verbo id unum ad certum judicium ab ipsis expetitum esse, ut comperta fieret propositae doctrinae consensio, vel repugnantia cum verbo Dei sive scripto, sive tradito : Scripti porro intelligentiam, ac traditi noticiam Apostolicae successionis ope explorarent, ejus praesertim Cathedrae, in qua Petrum vivere adhuc, et praesidere norant; cujusque adeo vocem in Successorum suorum Rescriptis audiendam sibi ac sequendam ducebant .

Nec propieres Judicum sibi Personam abrogabani, quod cerum ipsis Apostolicae Sedis Judicium praelucere. In Apostolica Hierosa Sententiam primus diakit, at post eum misiomians, ejusdemque Sententiam sequatus Jacoba vere adatu judicavit. Jam vero notum est, quod Petro pro suo Principatu conveniebat, extraordinario privilegio carecris quoque Apostolis tribarum faisse, ut quidquid ipsi de causa Fidei decrevissent, omui erroris periculo vacaret. Non ergo ignorabat Jacobas immunem ab omni errore Petri Sentenniam, qui nou solum Apostolus, sed et Apostolorum Pfinceps esset; vere tamen judicavit, hoc ipso, quod soum judicium Setti judicio tametis irao, et carro adjungse-

Tom. XIII.

rit (1). Non desunt exempla bacreaum, quae primum al Eccessia dispersa irrevocabili judicio damnatae, dein propter Sectatorium pertinacium novam rutsus in Synodis Provincialibus, vel etima Genetalibus damnationem subiere: In hac nova damnatione Patres Judicum Personam sustinebant, nec tamen iguorabant, revocati amplius ton posse, quod Ecclesias dispersae irrevocabili judicio de illis erroribus precjudiciatum jam fuisset, a chefintum. Minime proinde repugnat, at 7 cainasi praecessenti judicium certum, et irrevocabile, istud nihilominus sive ad compescendam Obtrectantium pervicacium, sive ad prioris judicii aequistatem clarius ammifestandam, sive alia de caussa post novam recognitionem novo judicio confirmetur. Quod temen praestari non potest nisis de 0, qui judicandi potestate praeditus sit, legitimi judicis in eo munere Personam sustinest.

Sed jam promenda Traditionis monumenta, quae paullo ante polliciti sumus . 1. Celebris est Irenaei Auctoritas 1. 2. c. 2., ubi , posteaquam docuit , profectam ab Apostolis Traditionem continua Episcoporum Successione in omni Ecclesia conspicuam se prachere, subdit : . Sed quoniam valde o longum est, in hoc tali volumine omnium Ecclesisrum enumerare successiones maximae, et antiquissimae, et omnibus cognitae, a Gloriosissimis duobus Apostolis Petro. et Paulo Romae fundatae, et constitutae Ecclesiae, eam, o quam habet ab Apostolis Traditionem, et annuntiatam Hominibus Fidem per Successiones Episcoporum pervenientem usque ad nos, indicantes confundimus omnes eos, qui quoa quo modo vel per sibi placentia, vel vanam glorium, vel , per caecitatem, et malam sententiam, praeterquam opor-, tet, colligunt. Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est, omnem convenire Ecclesiam, , hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab , his , qui sunt undique , conservata est ea , quae est ab Apo-" stolis, Traditio, (2).

<sup>(1)</sup> In eandem Sestentiam Patres Occumented Concilii V. Collat. 8.1. Licet enim Sancti Spritus graits et circa singulos Apostolos 8.1. "daret, ut non indigenera alieno consilio ad ea. quae agenda erant, non tamen aliere voluerant de eo., quad movebutar, si oporteret ng gentes circamedid, definire prius, quam communiter congregati Dirant a... "Introduce a constituire si constituire si patri si constituire si

<sup>(</sup>a) Ineptam explosimus in Confutat.Part.III.Vol.praec.pag.381.et seq-

Perspicue docet, pro asserenda fide adversus haeresos minimo opus esse singularium omnium Esclesiarum successiones adire, quas vei nimis longom foret percensere numemado; sed ad confundendos quoquo modo errantes satis esse indicasse Traditionem, et Fidem, quam Ecclesiarum omnium Maxima Romae constituta, et omanbus nota a Gloriosissimis Apostolis accepit; quae Traditjo in es conservate per successiones Episcoporum ad nos usque pervenit; ad quam proprotes Ecclesiam pro sus potiore principalitate caeteras Ecclesias, et eos, qui unidiue sun Efieles, necesse est convenito.

Hanc Irenaei auctoritatem adversus nonnullorum Haereticorum revera ineptas cavillationes egregie vindicat Renatus Massuet , cujus docti Viri interpretationem Dissert. 3. art. 4. num. 31. in hunc locum hand abs re fuerit saltem ex parte in medium proferre: , In iis verbis, inquit, plura notanda .. sunt . 1. Romanam Ecclesiam jam Irensei Sacculo omnium , maximam existimatam fuisse longe minus Fidelium nume-, ro , de quo tunc temporis cum en contendere poruissent aliae quaedam Ecclesiae , quam auctoriratis amplitudine . 2. Omnium satiguissimam : Quod si ad Fundationis tempns referatur, falsissimum erit. Dudum enim antea Hie-, rosolymitanam, Antiochenam, et alias fundaverant Apo-" stoli : Ad dignitarem igitur necessario referendum est , ut n ideo omnium antiquissima dicatur Romana Ecclesia, quia " omnium Princeps, et praecipus ... 3. Omnibus cognitam a asserit Irenaeus, utpote quam caeteris sublimiorem, ac ex-, cellentiorem aliae omnes ut Caput, et primam suspicerent, ac venerarentur . . . 4. Ad hanc Ecclesiam necesse esse, , omnem Ecclesism , seu omnes omnino Fideles per totum " Orbem dispersos convenire: non quod illuc proficisci tenerentur ii , qui erant undique Fideles ; id vel cogitare absur-, dissimum fuisset : sed quod, ut fateri coactus est ipse Sal-, masius , necesse esser convenire , et concordare in rebus .. Fidei cum Ecclesia Romana . - . Sed alterutrum scripse-, rit Auctor noster, significare voluit, ideo omnes Ecclesias , cum Romana consentire teneri , quia , licet caeterae in suis

interpretationem, qua Irensei auctoritati illudere voluisse videtur Auctor libelli inscripti. Riflessioni sopra il Breve ec., dum fidei perpetuitatem in Ecelesia Romana, quam Irenaeus ex Pontificum Successione repetiti, mavuli ille ex turba repettere cujusque generis hominum Romam pro suis utilitatibus undique confluentium. quaeque finibus Pinicipatus in sibi subditos l'ideles sore guadenat, longe tamen posior est is quem obtinet Romana, utpote quae Principatus, ac Primatus jure omnibus dominetur, omnibus praesit, omnesque sibi subdites babeat, 5. Desique in ea Ecclesis gamper ab his, qui sunt undique, conservatam esse cam, quae est ab Apostolis, Traditionem.

Testullianus lib. de Praescript. c. 21, ad revincendas quasque hacreses veritatis ab Apostolis traditae testimonium non a singulis per Orbem dissitis, sed ab Apostolicis Eccleaiis perendum docer : ,, Si haec ita sint , constat proinde omnem " doctrinam, quae cum illis Ecclesiis Marricibus, et Originalibus Fidei conspiret, veritati depurandam, id sine dubio , tenentem , quod Ecclesia ab Apostolis , Apostoli a Christo , Christus a Dee accepit ., ... Et infra : , Communicamus o cum Ecclesiis Apostolicis, quod nulla doctrina diversa,... Catholicae veritatis testimonium Tertullianus agnoscit positum in communicatione cum Ecclesiis Apostolicis; communicationem vero ex hoc pendere, quod multa doctrina diversa; ut adeo quisquis hanc communicationem teneat, hoc ipso comprobetur id tenere, quod Ecclesia ab Apostolia, Apostolia Christo . Christus a Deo accepit . Porro inter Apostolicas Ecclesias Romanam potissimum Tertullianus extollit, as celebrat c. 36: .. Si autem Italiae adjaces , habes Romam , unde nobis a quoque auctoritas praesto est , Scilicet censebat , promtum , ac paratum Africae adversus quasque hacreses praesidium in ejus Ecclesias auctoritate, a qua illa Fidem acceperat . Pergit vero : , Ista quam felix Ecclesia! Cui totam doctrinam Apoa stoli cum Sanguine profuderant : Ubi Petrus Passioni Do-, minicae adaequatur : Ubi Paullus Joannis exitu coronatur : .. Ubi Apostolus Joannes postesquam in Oleum igneum de-, mersus nihil passus est, in Insulam relegatur. Videamus, , quid didicerit, quid docuerit, quid cum Africanis quoque , Ecclesiis contesserarit , . Collectam in Romana Ecclesia doctringe plenitudinem commendat, ut proinde non aliud indagandum remaneat, quam quod ipsa didicerit, docuerit, quamque Fidei formulam, velut communionis tesseram tradiderit . A que hanc quidem singularem Cathedrae Romanae auctori-

tatem ex Primatu Petri prodite satis innuit c. 22:,, Latuit alim quid Petrum aedificandae Ecclesiae Petram dictum, Claves " Regni Coelorum consequutum, et solvendi, et alligandi " in Coelis, et in Terris Potesiatem, ?(1)

Quantum vero excellenti Romanae Sedis praestantiae tribueret Augustinus , quum ex aliis locis multis intelligi potest, tum ex Epist. 186. alias 106. num. 28., ubi obstinatam Pelagianorum pervicaciam in perversa Sententiae Evangelicae interpretatione hoc potissimum ex capite revincit, quod eam tueri persisterent contra Apostolicae Sedis auctoritatem . ubi de hac ipsa re quum ageretur, hoc testimonium adhibitum est Evangelicum, ne parvuli non baptizati vitam posse habere credantur . Appellar scilicet Innocentii I. Epistolam ( 182. inter Augustini Epistolas ), qua Concilii Milevitani Acta contra Pelagianos comprobantur; qua in Epistola sic ejus Concilii Patres Innocentius alloquitur num. 2: ,, Di-, ligenter ergo, et congrue Apostolici consulitis honoris ar-, cana ( honoris , inquam , illius , quem praeter illa , quae , sunt extrinsecus, sollicitudo manet omnium Ecclesiarum) n super anxiis rebus . quae sit tenenda sententia; antiquae , scilicet regulae formam sequuti, quam toto semper ah Or, be mecum nostis esse servatam . Verum haec missa facio; ", neque enim hoc vestram credo latere prudentiam : Qui id , enim actione firmestis, nist scientes, quod per omnes Provincias de Apostolico Fonte petentibus responsa semper emanent ? Praesertim quoties Fidei ratio ventilatur. arbitrot . omnes Fratres, et Coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum. nidest sui nominis, et honoris auctorem referre debere , ve-, lut nune retulit vestra dilectio , quod per totum Mundum , possit omnibus Ecclesiis in commune prodesse .. . Hoc ipsum non minus expresse tradit Innocentius Epist, superiore 181. ad Aurelium , caeterosque Carthaginensis Concilii Patres num. s: " In requirendo de his rebas, quas omni cum sollicitudino a decet a Sacerdotibus, maximeque a vero, justoque, et Ca-

<sup>(1)</sup> Quam subdole, as fallaciter Anctor Analysis Illà, prasecript. 3 Fertullian server in a liceum plane Sententiam Illius detorqueat de petenda ex Apostolicia Eccini fider gegula, lliquidocetta necho de petenda ex Apostolicia Eccini fider gegula, lliquidocetta necho de petenda part. Il constitution in consideration in consideration de la consideration del consideration de la consideration de la consideration del consideration de la consideration del la consideration de la consid

n tholico tractari Concilio , antiquae Traditionis exempla seryantes , et Ecclesiasticae memores disciplinae , nostrae Ree ligionis vigorem non minus nunc in consulendo, quam an-, tea, quum pronuntiaretis, vera ratione firmastis, qui ad , nostrum referendum approbastis esse judicium scientes, , quid Apostolicae Sedi, quum omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremas Apostolum, debestur, a quo ipse Epi-, scoparus, et tota auctoritas nominis hujus emersit ... Arqui bacc Patres Africani audiunt, legunt, suscipiunt : In his antiquae traditionis exempla, in his antiquae regulae formam agnoscunt, eademque suis actionibus firmant. Quo sane patet, quam praeclare illi de Apostolicae Sedis Auctoritate sentirent , ut minime mirum sit , vehementer en de caussa Augustinum Pelagianos erroris coarguisse, quod post allatum Innocentii documentum cedere Romanae Sedi renuerent, quam unam per antonomasticam appellationem Apostolicae Sedis nomine designat (1).

Quaerit Juveninus Dissert. 4. de loc. Theolog, quaest. 2. 3. 5, Quid facto opus sir, quum in aliquibus Ecclesiis ali-6, cujus Dogmasis Institio non reperbur, quae tamen repo-9, ritur in alis 4, ? Quod si omnis in causa Fidei definitio exsingularum omnium Ecclesiarum unaumi cousensu emergere,

(1) Ouam probata Patribus Africanis fuerit Innocentii I. Sententia de firmo, rato, stabilique judicio Romanae Sedis in causis fidei, patet ex Epist. Augustini ( 186.) suo, et Alypii nomine ad Paulinum data, qua de Pontificis rescripto ad litteras Carthaginensis, et Mile-Vitanze Synodi sic loquitur : , Ad omnia nobis ille rescripsit eo mo-., do , quo fas erat , atque oportebat Apostolicae Sedis Antistitem ,, . In eo rescripto dixerat Pontifex Divina decretum Sententia, quod sanete servatum fuerat a Patribus ,, nt quidquid ( Epist. 181. ad Car-2) thag.), quamvis in disjunctis, remotisque Provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus ( Apostolicae ) Sedis no-, titiam perveniret, ut tota hujus auctoritate justa quae fuerit , pro-,, nuntiatio firmaretur ,. Ad haec rescripti verba , non prius finiendum, quam Sedis Apostolicae auctoritate firmuretur, manifeste se refert Augustinus ( Serm. 131. de Verbis Evang. Joan. Edit. Maur. ) , quum memoratis rescriptis, quae de causa Pelagii Roma venerant, ostendit , causam eam finitam esse , posteaquam quod non prius finiendum erat, quam Sedis Apostolicae judicio firmaretur, per ea rescripta tum demum firmatum, atque adeo finitum esset. Sic locorum col-latione sponte sua emergit, lucetque per se se Augustini mens in ea celebri sententia, eademque clarissima, cui quaesitis undique contortis interpretationibus tenebras offundere perperam nituntur Supremae Pontificiae auctoritatis oppugnatores .

ac peti deberet, profecto desperandum foret de asserenda Divini cujuscumque Dogmatis firmitate, cujus Traditio non in omnibus Ecclesiis reperiretur. At id quam absonum eit, quie non intelligat? An vero, quia singulares nonnullae per Orbem Ecclesiae aut ignorabunt, aut silebunt, propteres lucerna sub modio retinebitur, osve obstruetur Ecclesiae universae, quin credita sibi eloquia, qua jussa est auctoritate promulgare, ac super Tecta preedicare valeat? Probe iccirco laudatus Scriptor respondet, jamdudum Irenaeum, et Tertullianum propositae quaestioni occurrisse; qui , nempe ajunt, co , in casu judicandum esse, eam Traditionem esse Divinam , " quae reperitur in praecipuis, et Apostelicis Ecclesiis, in quibus interrupta non fuit Episcoporum successio 12. Horum illa testimonia recitat, quae sunt a nobis prolata, monerque inter has Ecclesias ex corumdem sententia Romanam Ecclesiam tenere principem locum, cujus ordinatione, ac successione ea quae est ab Apostolis in Ecclesia Traditio . et veritatis praeconizatio pervenit usque ad nos.

Eodem ex capite, seu immunitate ab omni errore Primatus Dignitatem potissimum Theodoreus repetit Epist. 116. ad Renstum, dum sit, Romansm Ecclesiam habere Ecclesiarum, quae in toto Orbe sunt, Principotum multis nominibus: atque hoc ante omnia, quad ab haeretica tabe manit immunits. Nee mitum, siquidem inea, ut ait Chrysologus Epist. ad Eutychem, quae refertur 1. p. Concil. Cateedon., Beaus Pettus, ut in propris Sede et vivit, et p. pressider, præstaque quaerentibus Fidei veritatem, "Quad quum silis multis, tum Agarbonis lucalentissisma suctoritate in-

ferius proferenda confirmatur,

Ad Apostolicas ritam Ecclesias Thuaciae Episcopos revocat Pelagius I. apad Baron. ad na. 556. m. 31., B. Auga31 sinus, inquit. Dominicae Sententine memor, quae fundamentum Ecclesiae in Apostolicis Sedibus collocatit, in
Schismate esae dixit qu'otumque se a Presculia eatumdem
5. Sedium auctoritate, et communione suspenderit; nec aliam
5. manifestat esae Ecclesian, nisit quae in Pontificibus Apo5. stolicarum Sedium est solidata radicibus, o Omnium porto
statum radicum, ut animadvertit Christianus Lupus tom.
5. 8. Radit est Romana Ecclesia, ac ejus Episcopus, de
quibus idem Angustinus scribit ad quosdam Donatistas, in
Romana Ecclesia semper Apostolicae Cathedrae viguit
Principatus

Rursam de istis Apostolicis Ecclesiis idem Scriptor pag.89: Omnes, inquit, sunt communionis radices, nempe sibi sub-" ditis Ecclesiis, ac Populis. Hinc et ipsae habent altiorem radicem, Apostolicam Sedem, Romanam Ecclesiam . . . . s quod ipsam Dominus super unum Sanctum Petrum funda. verit, arque ita in ipsa Catholicae unitatis originem, et rationem posuerit; ejus Episcopatum omnibus Episcopati-. hus , atque Ecclesiis fecerit esse, ut Solem radiis, ut Riwis fontem, et Radicem Ramis supra nobis dixit Sanctus .. Cyprianus ... Pergit idipsum confirmare Sanctorum aliorum auctoritatibus; ac demum notat, hocipsum sic et Donatistis ipsis notum fuisse , ut paucis suis Romae ob negotia mo-, rautibus Afris crearint Episcopum , ipsumque illic in ( nescio quo ) monte, aut rupe latitantem appellarint Pontificem .. Romanum . Sciebant sine Romani Pontificis communione a esse non posse veram Ecclesiam. At istud Pontificis spea ctrum Fideles Romani per jocum appellabant Episcopum Montensem, aut Rupitenum. Hinc et omnes Donatistae ab a eadem fideli Urbe appellati fuerunt Montenses, ac Rupim tani .. .

Innumera alia proferri possent in eamdem sententiam veterum testimonia; nec pauca ipsi, prout se dedit opportunitas, identidem in hujus lucubrationis decursu protulimus. Hoe loco nuum nobis propositum fuit, ut oculis aequi cujusque aestimatoris subjiceremus . I. Quantum a priscae Traditionis auctoritate recedat nova haec opinandi ratio, quae in Causis Fidei non alias propemodum Pontifici Romano parres concedit, quam ut Ecclesiarum sensum roget, ac ferat. II. Quam secum ipsi pugnent opinionis ejusdem Auctores, vel Suffragatores, qui ad Fidei judicium singularum omnium, vel fere omnium Ecclesiarum suffragia expetant, dum ex alia parte fidei veritates in plerisque interdum Ecclesiis sic turpiter deformari, obscurarique contendunt, ut ab illis ipsis Ecclesiis veritas non solum non teneatur, sed potius acriter oppugnetur. III. Quam parum congruenter agent, qui, dum se ostentant Episcopalis Dignitaris acerrimos vindices, cam sic deprimunt, ut Episcopos haberi veliut suarum quosque Plebium sensus spectatores, ac tester; ut quos Christus Magistros posuit . eos insi faciant Ecclesiarum aliquo pacto Discipulos .

### POSITIO XV.

", Haeresis Lutheri jam ante Concilium Tridentinum praeneunte Leone X. Pontifice Maximo ab Ecclesia irrevocabilinet damnata fuit "...

ANIMAD. Cavere imprimis videtur Febronius, ne irrevocabilis haec Lutheri damnatio uni Apostolicae Sedis judicio accepta referatur. Notat, Lutherum an. 1520. a Leone X. damnatum fuisse : Ei damnationi eodem anno Universitates Coloniensem, et Lovaniensem, sequenti vero etiam Parisiensem subscripsisse; Agnitum quidem sive ab hac Academia, sive a Parisiensi Synodo an. 1528. per Lutherum extinctarum quondam haereseon cineres, exsuscitari; attamen additum ab utraque: ,, Negandum non esse, Lutherum ex proen no suo, et fertili ad novitates ingenio etiam plures novas " ante inauditas haereses produxisse ". Sed jani quod attinet ad Academiarum Sententias , quamvis illae pro praestanti. qua florent, doctrinae laude magnum auctoritatis pondus afferant, non ideo tamen judicium proprie dogmaricum constituere , facile Febronius ipse consentiet , qui boc proprium Episcopalis Ordinis tuetur.

Refert deinceps, Edicto Caroli V. an. 1521., quo Bullae Leonis Papae doctrinas Lutheri damnautis insistitur, eam Bullam per varios Germaniae locos, signanter Lovanii, Golo-

niae, Treviris, et Moguntiae publicatam esse.

Et continuo: "Tacco , inquit. Diocecenans Synodos Trevirensem , et Augustanm an. 1548. Argentinensem n. n. 1549., Coloniensem, et Cameracensem an. 150.; quipus errores Lutheri proscripii sunt ; sed non praeteribo provinciales anno 1549. Moguntinam, Trevirensem , et Coloniensem, quipe quae Provinciae totam pene Germaniam Sacram complecturura; quae somae cum prioribus de ne codem argumento sunt, scilicet de damnatione doctrinarum Lutheri ...

Tum concludit: 3. Sic Germania est Theatrum, in quo, orta, et propagata est hacresis Lutheri: Badem est Theat, trum, quo illa proscripta fuit adhaesione Corporis auorum. Bpiscoporum judicio, et damnationi per Nomanum Pontificem facta esili Episcopis salent acide assentientibus, quae adhaesio una cum tacito reliquorum consensu constituit verum, et finhe judicium Ecclesiae dispersae.

Tom. XIII. L

Itaque adhaesionem Episcoporum Germaniae repetit praccipue Febroines ex tribus illis Provinciarum Synodis, quatotam pene Germaniam Sacran complectantur. Quod si ira ext, sponte sua consequitur, ante illas Synodos adhaesionem, qua finale judicium continetur, aut nondum habitam fuisse, aut saltem non satis idoneo, fitmove argumento parefactam; quo posito et situd aliud consequitur, ante an. 1549., quo gillas Synodi habitae sunt, ad Lutheri errores irrevocabiliter dannandos nullum adhuc finale judicium prodiisse.

Atqui haec consectaria, tametai expositioni Febronii plane consentanea, non potucer Febronio ipia non absurda videri . Sic itaque pergit disserere : " Manet proinde fixum y etiam noves Lutheri haerteese ( ut de recoctis , jam ance Lutherum proscriptis, non loquar ) ante Conciliam Tridens, tinum serius convoŝatum 'irrevocabiliter damnatas fuisse, y quamvis praecisum, et fixum tempus aegre determinari va, leat, quo moralis illa unanimitas Gorporis Germanici adherem; rentis Balla Leonis X. perfecta fuerit; quandoquidem em; ni annum 1549 », ideat Epocham praedictarum Provincia-lium Syndorum differi nollem; neque enim non potuere . Catholicae Ecclesiae toram illam errorum massam ocius non perhorrescete ».

lam videat quisque paullo aequus rerum aestimator, quam bene ista convenient. Corporis Germanici adhaesionem potissimum repetit Febronius ex illis Synodis Provincialibus, nec certius ejusdem , aut luculentius monumentum proferre valet. Hic vero adhaesionem ipsam in id usque tempus differri nollet. Ergo cam extitisse oportebit, antequam ca existerent, per quae illam existere oportebat. Cujus rei argumento eat, quod ab ea Epocha discedens Febtonius nullum amplius praecisum tempus reperire valet , quo moralis unaniminas perfeera fuerit. Quod si Vir bene doctus, qui nunc totam rerum tune gestarum aeriem pacato , quietoque animo revolvere , ac perpendere valet, non tamen in longo eo intervallo tempus ullum notare potest, quo moralis unanimitas aut perfecta sir, aut saltem certis notis, et indiciis patescere potuerit, quid de illis existimandum, quos contigit turbulentissimis illis temporibus in medio disputationum aestu versari ? Ergo donec certo ipsis constare potuerit de morali unanimitate, qua finale judicium continetur, incerti, ac fluctuantes haerere debuerunt ; nec babere certum quidquam , et fixum , in quo tamquam in constanti , et irrevocabili fidei regula conguiescerent. Donce enim non protsus constaret, an irrevocabiliter damaaca essent doctrinas Lutheri, suspicio sempelajqua suboriri poterat, num forte finale judician latis ante judiciis omni ex parte responderet, qua manente suspiciona firmus consistere haud poterat assensus ille fidei, qui contaraiis veritatibus debebatur. Quis porto Carbolicus ferre possit, eum sliquando statum Ecclesiae fuisse, ur ancipites potureint esse Fideles ( quod evi scribere horret calamus), num Pontificiis Decretis, an potius Lutheranis doctrinis audiences esse deberont?

Sed frustra laborat Febronius in exquirenda Epocha, qua de finali adversus Lutheri errores judicio plane constiterit. Nullus de hac post Leonis X. Bullam dubitandi locus fuit. Pontificio Decreto Catholicae Ecclesiae nulla suscepta ulterioris unanimitatis pervestigatione acquieverunt. De Corporis Germanici adhaesione minime solliciti fuere Patres Lugdunensis Provincialis Concilii an. 1527., quum de Lutheranae haeresis impierare gravissime conquesti omni ope sibi enitendum ducerent, ne a propinquis Regionibus in Gallias pervaderet; juberentque adeo, ne quis Lutheri, ejusque sequacium Dogmata , aur alias perversas , reprobatasque doctrinas docere , aut defendere quoquo modo auderet. Concilium Provinciale Bituricense ann. 1528. Lutheri Dogma reprobat, seu potius pro reprobato habere se testarur : Quo fundamento ? Quod fuerat a Sacrosancia Sede Apostolica jampridem reprobatum. Synodus Augustensis an. 1548. praecipit, ac mandat universo Clero, ac Populo: " Ur in Sancta Fide Catholica, ... guam Divina Clementia, et Sanctissimorum Hominum prae-., dicatione secundum praedictae Sanctae Sedis . ( cuius Primatum paullo aute asseruerat ) puram, et incorruptam Traditionem Majores nostri acceperunt, constantes, fitmique permaneant ., . Non aliam sibi quaerendam veritatis regulam putavit baec Synodus, nisi putam, et incorruptam Sauctae Sedis Traditionem . Consentit Decretum num. c. editum: .. Ut Catholica Doctrina, atque Disciplina Ecclesiastia ca melius conservetur , statuimus , atque ordinamus , ut ora dinandi super hacresibus hoc tempore jactaris, quid de iln lis , et contra quid de Romana Catholica , et Apostolica " Ecclesia sentiant , diligenti examinatione explorentur ,, . Eo scilicet spectahant Patres, ut eorum subditi .. Orthedo-. xam Fidem , Sedisque Apostolicae , a qua (inquiunt n.31.) . Fidei Christianae incunabula traximus , auctoritatem , ut L! 2

" hactenus factum ab eis fuit , ad Gloriam Omnipotentis Dei

Quid plura? Edicto ipso Caroli V. ann. 1521., quo. I factur Fétonius, Bullas Leonia X. insistiur, Lutherus pro Harretico habetur. Qua de re Natalis Alexander Hist. Eccl. Sec. XV. et XVI. e. 2. estic. 1. 5. 4. num. 4. 4. Caessa , Edictum edidit de consensu Septemvirum, et omnium Sa, crii Imperii Principum, Ordnum, et Statuum, quo Martinum Latherum ut meubrum ab Ecclesia Dei abalienatum, ut obstinatum Schismaticum, et notorium Haereticum habendum decernit "

At nec silentio praetereundae, quas praecipue commemorandas censuit Febronius, Provinciales Synodi an. 1549. Moguntina, Trevirensis, Coloniensis. In his nullum dubitationis indicium, quin velut damnatae jam, ac reprobatae habendae essent, haberenturque Lutheranorum doctrinae. Specistim vero insigne prorsus, maximeque ad hanc rem, causamque pertinens Decretum edidit Trevirensis, e quo non abs re fuerit pauca haec descripsisse. " In confesso est, testan-, tibus nimirum Sanctee Ecclesiae Patribus, ac re ipsa cla-, mante, Christi Apostolos Petrum, et Paulum Dei Sanctum , Evangelium in sanguine quoque ipsorum signatum Romanas " Ecclesiae reliquisse, atque in illius fidem Ecclesias omnes, , quae ubique sunt, Fideles in toto Orbe terrarum religiose . conspirasse, atque societate Sacramenti confoederatas et " conjunctas esse . Iraque quum ad Nos per Episcoporum ... successionem perpetuo continuata ea Fides pervenerit, non , dubitamus, hanc unam, eamdemque esse, atque adeo ve-, ram fidem , quae ab Apostolis ipsis in veritate est tradita . , et usque nune religiose semper custodira, et in Catholica , Ecclesia semper conservata . Nihil proinde aliud credendum, , tenendum, aut docendum est, nisi quod Sancta Romana tener, et docet Ecclesia omnium consentientium Ecclesiarum " Mater, et Magistra. Eum vero, qui a Fide Gatholicae, et ., Romanae Ecclesiae recedit - necessa est a Veritate - et Can pice deficere ...

Atque id quidem antiquae suse, ac per multum Episcoporm successionem continuarae Traditionis praeclarissima Trevirensis Ecclesia velut hereditarium monumentum Postaris reliquit, istudque, si quem slium, praeseriim decet. Bpiscopum Mytiophitanum proamplissimo Dignitaris gradu, quem in ea Ecclesia obtinet, non solum non defugere, sed velut szeram Depositum sibi a Majoribus commendatum sancto custodire, ac pro viribus sartum, tectumque tueri, ac defendere.

## POSITIO XVI

" Ecclesia a Christo habet auctoritatem judicandi de sen-" su, seu doctrina Propositionam, Librorum, et Auctorum, " nec non Fideles compellendi ad subscribendum suae Sem-" tentise

ANIMAD. Docet, hanc succontratem in corpore Postoroll residere, sent penes cos, quibus incumbite imune, es obligatio regendi, et docendi Fideles in ilis, quae ad salacem pertinent, idest Postores Ecclesiae. Usumque hujus aucoritatis multis ex antiquitate petitis exemplis conferms.

Perspicus adstrait, teneri Rideles jure conscienties țiadicio Eccleias exquiescere șe nee religiosum, quod votant, silentium sufficere: Etenim verum, ac internum assensum Ecclesia postulat, nom dolosum, et mendacem subscriptionem. Addit tamen, non deesse Theologos plane Catholicos, qui, Ecclesiae tribuam esse infallibilitaem in factis Dogmaticis, negant. Quod sane sine multa reprehensione praquod Ecclesiae palam Febronius attribuit, veri, ac interni assensus exizendi.

Demum celebris Muratorii de hac re sententism profesti hunc modoum. , Jansenii factum (verba sunt Rebronii) 20 al Fidem non pertinere, probat etiam sub nomine Laminid Printing celebris Muratorius de ingeniorum moderat, 5, 1, 1, c, 20. Dicit tamen, debere omnes, et singulos Findeles judicio Sedis Apostolices acquiescere corde, et ore, 20 pius hoc definire pertinet ad auctoritatem Ecclesine circa 20 Disciplinum ...

Quod sit Lamindus Pritanius, debere Fideles omnes judicianes corde, et ore acquiescere, rectiesime she co dictum est. Quod metae disciplinas sit judicium, quod in factis Dogmaticis fertur ab Eccleia, id vero perspicae reclific Febronius ispee has cus assigniti observatione p. 97: p. Exp. ista rei serie apparer, decisionem controversiae Cyrilli cum in Nestorio, quae erat controversia Fidel; factam ab Ephesen, sua General Synodo totam esse fundatam in collatione Episas General Synodo totam esse fundatam in collatione Epise.

, stolarum Gyrilli, et Nestorii cum Nicesno Symbolo, stoge Synodum non alitet controversiam banc decidisse, quam interpretando utramque Epistolam, et illam quidem Symbolo, consonam, hanc dissonam promuniando,, Videa jam Febronius, num sasis Gabolicum se Doctorem probet, quisquis ab Ecclesia conetur auctoritatem illam depellere de factis Dogumatici, certo, nee errori obnoxio judicio decemendi, quad adeo illastri facto, et exemplo Oecumenica Synodus Ephesina comprobavit.

#### POSITIO XVII.

" Constitutioni Unigenitus, ut Dogmatico Sancrae Se-" dis, et Universalis Ecclesiae Decreto, omnimoda ab omni-" bus obedientia debetur.

ANIMAD, Agnoscit , Ecclesiae jus esse adlgendi Fideles, ut suse Sententiae gubscribant ... non solum guum sin-, gulae propositiones damnantur ut haereticae , sed etiam and dum plures sub diversis a et indeterminatis qualificationi-, bus configuntur, et prohibentur, at ajunt, in globo .... , Itaque per talem Ecclesiae definitionem firmum stat , cas propositiones quocumque titulo, seu rubrica damnatas esse . rejiciendas, quippe quod ex eisdem quaedam sint haereti-. cae . quaedam erroneae , quaedam scandalosae ec. . atque ., in id fertur assensus Aucioritati debitus . Quaenam vero " censurae nota singulis conveniat. Doctoribus inquirendum ,, et assignandum relinquitur, donec ab Ecclesia specialius id fuerit determinatum .. Recte buc usque, Verum subjungit : .. Posterior baec observatio omnino necessaria impedit. , quominus laudata Constitutio pro regula fidei haberi ha-, ctenus valeat, sed Morum tantum ...

Factur tamen Febronius, Constitutionem Unigentitus, protest et a Clero ipso Galicano declaratum, este revera, et agnosci pro Dogmatico universalit Eccletine Decreto. In Decreto porto Dogmatico non sola via inest Regulae Morum; siquidem hujusmodi judicio propositiones sic proscributuri, ut quanvis non plane consect, quae cuique censura conveniat, unatquisque tamen intelligere possit, acebebat, nullam esse, quae non alicui ex inflictis notis subjacest, omneque proince aliquid continere quod Carbolicee, sanaeve doctrinae adversetur. Quumque id judicium non tantum ad componendos mores, sed estam ad utrodam fidem specter, atque ad ea zeji-

cienda, ex quibus fidei, Catholicaeque doctrinae periculum, ac detrimentum imminet, non satis vim ejusmodi exptimit, qui non aliud in eo, quam simplicem regulam morum agnoscit.

Nec sequitur, Constitutionem Unigenitus nonnisi ut sime plicem regulam morum ab illes haberi , quos laudat Febronius . qui eam ludicium Ecclesiae Dogmaticum, et irreformabile potius, quam regulam fidei appellare maluerunt. Haud quippe alienum est, illos existimasse, nomen hoc regulae fidei . quum strictissimo sensu accipitur, eis tantum definitionibus convenire, quibus alique propositio singillatim, ac expresse damnatur velut haeretica adeo ut opposita enuntiatio Dogma contineat fide Divina determinate credendum; reque sic definita nullus ulteriori judicio locus relinguatur . Porso ubi propositiones in globo, ut ajunt damnantur, nondum babetur ultimum illud judicium, quod Ecclesia ferre de illis queat, quo nimitum ipsa definiat insuper, ac declaret, que apeciatim nota unaquaeque proposito sit afficienda, Quo non tollitur, quin regulae fidei appellatio paullo latiore sensu jure, ac merito transferatur in ea judicia, quae ad fidem tuendam pertinere, nec Febronius ipse diffitetur. Quocirca minus haerendum hoc loco censeo in iis persequendis, quibus cum recentis memoriae Scriptore evincere nititur, regulae fidei appellationem in Concilii Provincialis Romani acta irrepsisse . quod aliunde longiorem disputationem flagitaret, quam praesentis instituti tatio patiatur (1) .

Ad extremum testatur Febronius, quae de Constitutione Unigenitus scripait, es ut privatum hominem in reverentiam Summae Sedis, et Constitutionum ejus scripaisses quin damnare audate as Supremorum Mogistratuum mandata, quibus ad asserendam Regnorum tranquillitatum de his, et similibus controversiis in publico abstinendum juhetur: Sahjungique: "Verum haec ad ea pertinent, quae de jute placis Seculatibus Principibus in Spiritualbus quode certum

<sup>(1)</sup> Quemquam apud acquos treum aestimutores ambignedi locus unpereste militud edinces potenti, pottesquam S. M. Benedictors XIIIs, qui Acta hinter mi concilii aumas estuama S. M. Benedictors XIIIs, qui Acta hinter mi concilii aumas estuama et diligencesis verbin rescripti: Decreto, quale typit editum est, Fildem prorus habendam rescripti: Decreto, quale typit editum est, Fildem prorus habendam cui minimum et ipse Pontifies, et caterir Patres Concilii subscripti: sent. Quam Epistolam manu Pontificis ad se prescriptam, datamque dis R. Junii 1720-6. Archipicisposse et fipto tempos cum allis Prateulibus communicavit, se deinde an. 1731. publice Pastorali sua institutione ad omente fintuir temporis memoriam commendavit su

modum, certosque fines competente a Jurisconsalóis traduntur., Qua de repacte se inferius dicurum polliceur (1): Unum igitur interea hit animadvertemus. Constitutionem Unigenitus a Febronio propugnari tamquam Dogmaticum Sancae Sedis, et universalis Ecclesiae Decretam. Quo fri, uringius auctoritate assetenda ratio el habenda fuerir teverentiem ono solum, quae Summas Sedi, sol et quae universali Ecclesiae ab omnibus debetur. Quid porro debitam bujus reverenties fificiam ab homine Catholice in Spiritaniblas postulet, melias, ac tatitus a Conciliis, et Patribus, quam a privatis Autoribus Febronius intelligere poterit. Verum de bis et nos paues subjungemus, ubi psuca illa ea recurrent, quae ille pollicetur.

#### POSITIO XVIII.

"Quae ad Ecclesiae Statum pettineut, si quid dubitationis "fuerit obottum, ad Romanum Pontificem reforendum est., ...
ANIMAD. Hajusmodi relationum vempla profett ex remotissima antiquisate, atque jus Pontificis esse, ut ad Peerit Apostoli Sedem de singulis quibusque Provinciis Domini referent Sacerdotes, evincit non auctoritate tuntum Sardicensis Concilii, sed facto ipso Cypriani, quem, ait, forte hic nonnuttil opponent; tum Epistol Coelestini ad Eoi-

(1) Paucis tota res absolvi potest. Extat (Act. 15.) Apostolorum Decretum, quo Divino afflante Spiritu definita quaestio est de legalibus Antiochiae suborta. Decreti nullo Saecularis Potestatis interventu facta est promulgatio, Peto: justa ne, an injusta? Injustam si dixeris, reum te facis detestabilis, execrandae contumeliae in Spiritum Sanetum , quo Auctore Apostolicum editum est , promulgatumque decretnm : quippe scriptum est : Visum est Spiritui Sancto, et nobis. Sin justam fateri cogeris, simul et cogeris legitimam in Apostolis eius deereti, nulla aliunde petita venia, ferendi, ac promulgandi potestatem fateri. Quam potestatem Apostolis divinitus traditam in Successores eodem jure propagatam plane demonstrat vel a primis Ecclesiae Sacculis multiplex illa series, et continuatio decretorum de omni re Spiritali, et Ecclesiastica, quae a Conciliis, Pontificibusve nativa, nec aliunde, quam a Christo quaesita auctoritate prodierunt. De hac Ecclesiae potestate nulli alteri potestati obnoxia plenius in Confut., Vol. untre.; et in ea, quae subsequuta est, Apologia e mpendiaria, in praes. Quin et a Febronio plures in rem camdem auctoritates extremis Positionibus prolatas vidimus, quas tamen solitis artibus eludere postmodum, at frustra cludere oftitur .

scopos Illyrici, quin et ipsiusmet Justiniani ad Epiphanium Constantinopolitanum 1. 7. C. de Sum. Trinit .

Deinceps incipit aliquantum tergiversari, eoque spectare, ut auctoritatis vim, quae in Pontificum responsis eminet, imminuat, sen potins inftingat. Scilicet descriptis ex Innocentii I. Epistola ad Victricium Rothomsgensem paucishisce verbis . quibus ,, Pontifex responsa dare se ait, non quo nova praecepta aliqua imperentur, sed ea, quae per desidiam , aliquorum neglecta sunt , ab omnibus observari cupia-, mus, quae tamen Apostolica, et Patrum Traditione sunt , constituta .. Ex hoc peculiari rescripto ad peculiatia Viciricii quaesita minus attentis Dialecticae regulis in hanc generalem conclusionem descendit, seu verius praecipitat, , respon-, sa ea fuisse veluti instructiones ad directionem quaerentium , , seu referentium ad normam Canonum, et antiquae Tradi-, tionis .. Atque id quidem ex auctoritate Petri de Marca 1. 7° c. 13. n. 4. Simul tamen non dissimulat, plus quiddam a D. Rautenstrauch Pontificum responsis tributum fuisse, nimirum , ea responsa non simplicis tantum Consilii vicem su-., biisae, sed veluti Decisiones ex Canonibus, et Traditione , petitas accipiendas esse, ad quaram etiam observationem ad-" stricti essent Episcopi " . Qua de re pollicetur Febronius . dicturum se Positione sequenti .

Nonnulla interim hic animadvertenda. Quod Pontificum responsa non Consilii tantum, aut merae institutionis, ut innuit Febronius, sed Praecepti, ac Decisionis vim habereut, adeo perspicuum fir cuique rescripta inspicienti, ut D. Rautenstrauch minime dubitaverit idipsum palam, aperteque fateri. Quod vero Decisiones iscae Pontificum sic ex Canonibus, et Traditione petitae innuantur, ut inde tota vis penderet, qua Episcopi ad earum observationem adstricti tenerentur, id porro non sine aliqua aut explicatione, aut etiam reprehensione prae-

tereundum .

Equidem ex Epistolis Innocentii I, facile intelligimus, quanta cura, et diligentia in id incumberet Sedes Apostolica, ut Ecclesiastica instituta sancte, ac religiose ub que servarentor : simul vero docent, unde petenda esset origo, forma, norma Ecclesiasticae Disciplinae. Perspicua sunt verba Innocentii, quae haud par fuisset a Febronio sileri, utpote quae proxime antecedunt , explicantque pauca illa , quae superins sunt ab eo recitata : ., Propter eos igitur (inquit Innocentius Victricium , alloquens), qui vel ignorantia, vel desidia non tenent Ec-

Tom, XIII.

, dels anticam Disciplinam, recre postulasti, ut in illis partibus istiusmodi, quam tente Eccleia Romana, forma servettar, non quo nova pracespas aliqua imperentur etc.,.
Latius vero idem Fountiex Epitt. ad Decentium:, Quis
ceimi, inquitt, nesciat, aut non advestati d, quod a Prucicip Apostolorum Petro Romanae Ecclesiae traditum est, qu
nunt usque custodiura; ab omnibus debere servari; nec superinduci, aut introduci aliquid: quod aut autoristem non
habeat; aut alimine acciprer videatur exemplum 1, ....
Et post pauca: "O portet, cos hoc sequi, quod Reclesia Romana custodit; a qua cos principium acceptase non donu
est, ne, dum peregrinis assertionibus student, caput insitutionum videantur amittere.

Quibus ex Epistolis merito sic Severiums Binius conclandum censuir: " Unde constre , pios, ez dorrins spectaptos Sancils imos Episcopos , quantumvis ad informandam ,
pelbem Ecclesiasticis institutis ipai sibi sufficere videri posenti,
ex fonte tamen originario ayuas hauris solitos esse quod 
nimirum scirent, majoris roboris, et auctoritais esse id, 
quod ab Apostolica Sede petitum constante: .... enademque ad Sedis Apostolica doctrinam, tamquam ad Divinum ,
semper in Petro loquens oraculum, convenire solitos esse;
, illud firmum, solidumque existimantes , quod tantes Sedis

, auctoritate comprobatum intelligerent ,.

Hinc si Febronius ex hoc jam loco innuere veller, vim, quam labent Rescripta Pontificiam, non tam ex suctoristate Pontificia pendere, quam ex Canonibos, quorum observatio Rescripta illis commendatur, magnam incustis errandi periculum crearet. Contratium quippe constat Sirioi suctoritate, quam ex P. Coursant superior hame in rem pretalimas, cui adjungenda Hilari eciam suctoritas in Cencilio Rosmano: "Null, il sas sit sine statos sui spericulo ved Divinas Constituciones, n. vel Apostolicae Sedis Decrea temerare "Sed de his Febrosius iterum dicturus ext Posis. Secu.

, Alium adhuc finem habebant, inquit p. 110. , Episco, porum , et Synodorum ad Romanum Pontificem relationes,
, ne scilicet Pontifex ipse, aut qui in ejus communione per
, sistuut, ignoranter communicati iis, qui ab aliis Episco, pis, aut Synodis excommunicati sunt ... Quod sic exoli, care pergit, ut innucre videatut, non alias ea in te Pou, tificis partes fuisse, nisi quod ad evitandam subreptionem
, Sunodi, et Episcopi, suos excommunicavetant. Sedi Ro-

" mans denuntiabant, ut hoc medio ab omnibus devitaten, tur ". At sequum non erat distinulare, qua in ejasmodi Synadorum, Episcoporumve judiciis auctoritate uterentor, ac pollerent Romani Pontifices; quas auctoritas e Concilio Stradiceasi sic asnotia est, ut non ab eo primum instituta, sed agnita, et confirmata fuerit, prout latius a Natuli Alexandro explicatur, et invitec comprobatur Dissert. in Con.Surdic. Verum, quia de his Febronius aliis adbuc locis dictutus est, nobis quoque ad es loca necesse est nonnulla reservare.

Damum p. 113, vebementet cuprer se ostendit, ut Concilla Provincialis singulis trienniis ex Tridentini praescripto celebranda restituercntur. Cur vero ad id optandum moveator, non dissimulat; quod minirum, tum demum ad Sedem Apos stolicam relutioni lecus esset, si illic (causse) finiri non possent, uti ad Episcopos Illirici scriptis Sixtus III, spud Coustant Col. 1272. ", Quo posito magna spes ostenderetur fore, at too crelationum onera sliquando taudem Ecclesiae, et Episcopi levazentur: Etenim ", quis credat, ", utitut bic Febroinus verbis Benedicti Oberhauser"), unicuique Proviniciae gratiam Sancti Spiritus defuturam ", qua sequitas ", Christi Sacerdocibus et prudenter videatur, et constantisnime tenestur, ut Romanis relationibus infinitus locus deuttr ? (1)

Mirum , viris alloquin nec incautis , nec indoctis talia quandoque excidere! Quid? Num forte Sancti Spiritus gratia priorum acestum Synodis, Episopiuvo defuisse censebitur, qua et ipsi quid sequum esset, et pradenter viderent, et constanter tenerent? Attamen frequentissimum illis acetaibus Romanarum relationum usum agnoscit Febronius p. 115, 
Censie forte Oberbauser, et cum eo Febronius. Spiritus Sun-

<sup>(1)</sup> Deprompta ex parte videntur hace verba ex Epistola Concilii Africani ad Papan Caelettium, quae exati ap. Labb. Tom. e. col. 1544. edit. Ven. Sed. quae ibi dicuntur de Appellationibus, detorques Scriptor ad Retaiones, de quibus nulla bit nentro. Quanquan nec in ea Epistola jus impegnatur appellationum, sed in eix recipiendir organe Patres, modum quendim institui De appellationibus plura quidem in opesis decursu congessimus. Verum nunc demun totum id justis in praeclatesian 29 iV. Nesponatione super Nunifaturis luculentes adoo explicatum est; tot invictic ex omni saculorum memoris collectis auctoritatibus, et monumentis comprobatum, ut vel pertiaccissimis obtrectatoribus omnem defioceps calumniandi aditum praeclassitis.

cti grain canuises Sauctissimos illos Sacerdotes, quos paullo mate laudsvinus, Decentium, Victricium, Exuperium, Himerium, quos vel ipsa miraculorum grasia illustrabat, quitus tamen nihil antiquius erat, quam ut in omni dubitationa ad Apostolicae Sedis; idest ad Divinum Petri Oraculum connogenera? Elsi scilicet interiori Sancia Spiritus unctione edocti nou sciebant modo, verum et sentichaut, nihil Hietarchice Ecclesiae Statui a Christo constituto congruentius esse, quam ut arcitasimo semper vinculo Ecclesiae Petro Unitasis cohaereerant; sique nexus petenin; nec unquam intertupta communicatione fitmus, indivulsuaque teneretur. I ali psam ex Irensec. Oppriano, Athanssio, Chrysostomo, Cyrillo didicerant, quorum sunt bac de re luculenta non minus, quam notisisms testimonis.

# POSITIO XIX.

" Decretales Romanorum Poutificum reverenter susci-

ANIMAD, Videtur ( saltem in speciem ) Febronius agnoscere in Summo Pontifice potestatem ferendi leges Disciplinauniversales. Ethoc quidem necessario ei dicendum erat, nisivideri veller Catholicam sentiendi resionem prorsu sabjicer. Verum hanc potestatem ex uno Capite depromit; quod, quum ad Connum observantam au ctonasersandam aut insaurandam iteratis subinde legibus, ac decretis opus sit, net semper cogi Goncilia hoc nomine oporteat, e apotestas ad Primstem Ecclesiae jure Divino pertineat. Quase verba, si proprie accipiuntur, significant, non alia Legifera potestase Pontificem pollere, quam quase in vindicandis Canouibus verseturi; ex quo illad consequens foret, anteguam Concilia cogerentur, et Canones adri essent, nulla ferendarum legum potestate Pontifices praeditos fuisse.

Pontificii porro juris ( quod tamen ad meram tutitotem canonum paullo ante coercuir) usuun probas pluribus exemplis, uimitum Siricii , Zosimi , Gaelestini . Tum concludit ; , Hae Decetalles partim ex se ipsis, et propris constituen-,, tium autcoritate vim legis habent, quales sunt ilhe, quas , jam memoravimus, et aliae els similes ; partim etiam ex usu, et receptione mates sunt ».

Ait itaque, Decretales vim legis habere partim ex seipsis, et propria constituentium auctoritate; partim ex usu,

et receptione. Illud primum ambigue dictum; nec enim apparet, an Constituentium nomine Pontifices intelligat, an Conc.lia, e quibus Canones prodierunt, ad quorum tuitionem videtur superius totam adstrinxisse legiferam Potestatem Pontificum . Istud alterum minus etiam congruenter dictum: Usus quidem, seu consuetudo vim quandoque habet legis inducendae, aut abrogandae ; at vim hanc non habet consuctudo ex sese, aut ex fluxu temporis, verum ex tacito, vel praesumto consensu Legislatoris. Tantum proinde abest, ut Legislatoris imperium vires trabat ex consuctudine, quin potius totam, quam habet vim consuerudo, eam ex Legislatoris nutu, seu consensu mutuetur. Neque satis vere, ac prudenter dicitur, legis a superiori porestate manantis vim ex subjectorum receptione pendere. Nam si Populi acceptatio in Republica necessaria fuir . ubi Populus erat Rex . id valere neguit ubicumque Populus Regem habet, seu Principem, a quo Suprema auctoritate regatur , ut proinde Regnorum tranquillitati, ac paci merito infesta judicetur a Sapientibus eorum opinio, quibus placet, multitudinis acceptationem accedere oportere. ut lata lex a Principe obligandi vim nanciscatur. At de his in praesentia satis.

Verum ut apparent, quam parum in hac tota sermonis ambiguitate sibi constet Febronius, quo loco legiferam potestatem Pontificum contrabit ad eum modum, quem paullo ante vidimus, eo ipso praecipit generatim tenendum Gelasit Decretum, quo haec potestatis contractio plane convellitur. Quippe sic decemit Gelasius Can. 3. Dist. 17: , Decretaes Epistolas quas Beatissimi Papae diversis temporibus ab Urbe Romana pro diversorum Patrum consultatione dederunt, venerabiliter auscipiendas esse . Nulla hic receptionis, aut usus mentio. Consultationes generatim memorantur. Non ergo illae tantum, quae pro tuendis Canonibus ad Apostolicam Sedem referrentur, sed et quae novas emergentes difficultates continerent, quibus nova quadam ratione, et consilio prospiciendum esset. Laudat etiam Epistolam Innocentii I. ad Episcopos Carthaginensis Concilii apud Coustant Col. 888. , qua nil proferri potest luculentias ad asserendam Sedis Petri auctoritatem, a quo ipse Episcopatus, et tota auctoritas nominis hujus emersit. De qua S-de Patrum Instituta non humana, sed Divina decrevere Sententia, ut quidquid quamvis de disjunctis, remotisque Pro. vinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad

hajus Sc. ils notitiam perveniret ec. Quod plane confirmant Afr. Patres Epist. ad Theodosum Papum, cujus exordium biidem a P. Goustant describitur. Utinam Febronius remotis ambagibus eam aliquando viam insistat, quam sie plane tri-

tam Majores nostri reliquerunt!

Pog. 116. Legum proprietates recenset depromits ex Can. 2. Dist. 4., quae quidem spud omnes sive Theologos, sive Jarisconsultos valgatissimae sunt; nec minus civilbus; quam Ecclesiascieis Legibus conteniunt. Deinde sic strati: "Quis autem in tants hominum, et terraram diversitate, et subinde contratietate de his omnibus, eoromque application ne melius judicabit, quam Episcopi singuli pro suis respecivite Ecclesiis, seu Diocecsibus? Quis discernet, annovo a lex Pontificia sit secundum naturam, et Patriae consueutuliene utilis, loco, temporique convenients, nemini praejudicans? Certe Episcopus, cui Deus regendam suam particulatem Ecclesiam commisti ".

Deinceps Febronius, qui duce Canone in omnibus selle se progredi pollicetur, jam non dubitat hic palam proficeti, modum quemdam adhibendum esse Canonibus, qui de Poniticum Decrealibus revercenter suscipiendis loquuntur. Pergit enim vero: "Et quamquam Canon ex Concilio Triburienti (Dies. 19. Cara. 3.) desumrus duriorem videatus. Episcopali butic examini praescribere modum, baud tamen, si unibus Provinciarum obfurura sint Decrea Homana, ea "repudiare simpliciter prohiberur, inquit Kantensiranich "Seet. 22 c. 1. §. 146. ". Num id est Canonem ducem acqui an non potius- Duce Rautenstrauch a Canone defic-

ctere ?

At primo quod vererus Febronius, ne Decrerum sliquod pontifecium utilitatibus peculiaris equisquam Ecclesise minus congrust, idipsum quoque de Concilii Generalis Decreto evenire posse, nemo diffichitur. An properera singulari cuique Episcopo hanc facultatem tribuet Febronius, ut Generalis Concilii Decreta examini suo subjiciat; et, si quidem minus es sibi, sausere Ecclesiae convernire judicaverit, jure suo repuditte illa simpliciter valeat? Quam Sententiam succoritati Conciliorum Generalism adeo infestant, si animo imbibit Febronius, son eam ex antiquitate, non ex Canonibus, aut ex Ecclesiae conversi rantum Magierits hautire poutif. Sane tota caussa, ob quam legis Pontificiae repudiandse facultatem singulatibus Episcopis attributi, bace cax, quod Episculatem singulatibus Episcopis attributi, bace cax, quod Epis

scopo Deus regendam suum particularem Ecclesiam commisir, ad eumque propriera spectet de applicanda lege judicare. Arqui hoc in Conciliaria non minus, quam in Pontificia Decreta corqueri potest; semper enim urgere poterit Episcopus, Ecclesiam se regrete sibi a Deo commissam, ex quo si consequens est, ut Pont ficia Decreta, ecam consequetur, ut Conciliaria, quandocumque minus illa Ecclesiae suue consentanes judicavriti, repudiare simplicitervaleat. Sed profecto hace ratio nec de Conciliariaba, pena proprieta profecto hace ratio nec de Conciliariaba, nec de Pontificia Decretai valet. N·m., ut hic omittamus inquirete, num meditate, an immediate suam a Deo jurisdicionem Episcopi accipiant, fasteta Febronius, non Divino, sed Ecclesiastico tantum jure suam coique Episcopo Gregis portionem attribusam foisse, camquo regendam accipere cum porestate alteri superiori Potestati sub-lecte. in quo Carholici ommes conveniunt.

Praeteren non diffitetur Febronius, Episcopalis auctoritatis usum, exercitiumque Canonibus coarctati potuisse. Si ergo in Ecclesia porestas est. aliqua, cui Episcopi subjici omnino deb-ant, repugnat certe, cuivis Episcopo liberum esse pro suo judicio, et arbitrio legem repudiare, qua, qui Superiori ea Potestate pollent, 'eos adstringere et volunt, et possunt. Insuper tali facultare constante, cui bono jam futura essent Provincialia Concilia, quae aliquando restitui vehementer Febronius exoptat? Et sane merito; siquidem ea mente, qua Tridentini Patres haberi en staris temporibus exoptatunt, videlicet non ad scindendam, sed ad confirmandam unitatem, et disciplinam . Erenim , posteaquam Conciliare Decretum latum fuerit, adbuc Episcopo cuilibet, utpote utilitatum suae Dioecesis Cognitori, et Arbitro integram erit dispicere, uttum Decretum Ecclesiae suae conveniat, necne: Quo casu, quum nonnisi Episcopo probante admittendum sit, quid vetat, quominus Episcopus proprio jure statuat , quidquid Conciliari Decreto statui posset ?

Aque inic etiam meminisse oportebat, qued superius ex Barbelio Febronius descripisi, inter Episcopos, qui late per Orbem Ecclesiis presenut, citius reperiri contențiosos, perimaces, scientia inflatos, aut aedificantis scientiae expertes, a quibus et fiedi; et disciplines coius perturbatio meturnda sit, nisi unius Supremi Capitis efficati aucroitate in Ordine, et Officio continenturu. Jam vero si varietas illa, et contrarietats terrarum, et hominum justam Auctore Febronio excusationem affert, ne superinis eius aucroitatis Decreta

recipiantur, jam patens, et expedita via paratur Episcopis istis, si qui sunt contentiosi, ac pertinaces, qua jactare in omnem se partem valeant, et quae minus placeant, quantumvis aequa, et salutaria legitimae auctoritaria jussa, detrectare. Quin porius, etsi nulli sint, quod libenter, ac facile credam , quales depingit Barthelius , pertinaces Episcopi , tamen quis nescit, quam frequenter pro ingeniorum varietate contingat, ut in una, eademque Sede Successori displiceant, quae Praedecessori placuere; et quae ab uno tamquam utilia. et propemodum necessaria judicata sint, ab alio nihil immutata rerum conditione velut noxia tamen, aut inutilia reprobentur? Ut proinde, si singulorum judicio superiorum Decretorum receptio, vel repudiatio permittatur, necesse sit, omnem formam, ac speciem communis, constantisve disciplinae interire. An forte persuasum est Febronio, nusquam Episcopo cuilibet instinctum Spiritus Sancti deesse, ubicumque de repudiandis Romanis Decretis againt ?

At force inquier, quis negaverir, evenire aliquando posse, ut Romanum aliquod Decretum utilitatibus peculiaris cujuspiam Ecclesiae minus conveniat, aut etiam officiat? Nullum igitur suppetet remedium ad avertendum tam grave incommodum ? Atqui paratum extat remedium, idque promtum, et saluberrimum., Si cui vero (inquit Pius IV. ad Tridentini mentem, cujus haec verba recitantur a Febronio D. 112. ) .. in iis aliquid obscurius dictum . aut statutum fais-, se, eamque ob caussam interpretatione, aut decisione ali-, qua egere visum fuerit, ascendat ad locum, quem Dominus elegit, ad Sedem videlicet Apostolicam, omnium Fidelium Magistram, cujus auctoritatem etiam ipsa Sancta Sy-, nodus tam reverenter agnovit. Nos enim difficultates, et a controversias, si quae ex ils Decretis ortae fuerint, No-, bis declarandas, et decidendas, quemadmodum ipsa quo-, que Sancta Synodus decrevit , reservamus parati , sicut ea " de nobis merito confisa est, Provinciarum necessitatibus ,, ea ratione, quae commodior Nobis visa fuerit, consu-, lere , . (1).

<sup>(1)</sup> Hoc ipsum argumentum copiose pertractat Benedictus XIV. de Syn. Diocess. 1. o. c. 8. s. cujus inscriptio: "Quomodo, se gerce, a debeant Episcopi erga Apostolicam Sedem, si quam forte Pontification Constitutionem de aliquo disciplinae capite pro suis Diocessibus minus opportunam esse censeary.

Vere testari eço possum, quam diligenter, quam caute Sacra Congregatio Concilii occurrentibus Ecclesiarum necessitatibus prospiciat in id semper intenta, ne quid de Episcoporum juribus decedar, et salutaribus Concilii Decretis consituta Disciplina sancte, fideliterque serverur.

Atque ex dictis intelligitur, param prodesse quod ad extermum sublungir Febronius;, filis pesitis Pontificum Gon-, stirutiones, non tantum quae vetera renovant, sed etism quae nova constituunt, nisi gravis obstet caussa, ab Epi-,s scopia reverenter suscipiendae, publicandae, et sancte cu-, stodiendae sunt, a, quandoquifiem a praemistis quibus positis obedientia, quae commendatur, quandocumque libuetit, eludi, ac detractati valeat. Sed in hac tamen confessione no salterni intest boni, quod testimonio minime suspetomagis, magisque confirmatur, a nemine, qui Catholicus audite velit, negati posse, quin Decretales Romanorum Pontificum et reverenter suscipiendae sint, et sancte custodiendae.

Sed nec istud omnino praetereundum, legis proprietates, quas recenset Febronius, non minus civilibus, quam Ecclesiasticis legibus convenire; hanc vero praesertim, quod lex sit subjectorum utilitatibus accommodata. Id quippe et naturalis aequitas suadet, et omnium cum publici, tum privari juris Interpretum summa consensione traditur. Jam in ampla Ditione, quae Principi longe, lateque dominanti pareat, in multa illa terrarum, hominumve varietate, et subinde contrarietate, quam Febronius supra memorabat, quis melius locorum, ac remporum opportunitates perspectas habere potest, quam Incolae praecipui, aut Magistratus, sen Praefecti, qui singulis Provinciis, aut etiam Civitatibus, Oppidis, et l'agis praesunt, atque in publicarum, privatarumque terum administratione versantur ? Si ergo, quia cujuslibet singularis. Dioecesis utilitates nemini magis explorarae sunt, quam proprio Episcopo, jus habet Episcopus superioris legis repudiandae, siquidem eam suse Dioecesi minus convenientem censuerit, ex boc eodem principio idem quoque jus in quoliber aut Provinciae, aut Pagi Praefecto enascetur, ut sui Principis universales leges accurate inspicere debeat, easdemque aut recipere, aut repudiare, prout eas publicae utilitati convenire, aut non convenire judicaverit. Quod quantum publicae tranquillitati consentaneum sit, Febronius ipse viderit .

Tom. XIII.

# POSITIO XX.

" Summo Pontifici jure Divino competit jus indicendi, dirigendi, et confirmandi universalia Concilia,...

ANIMAD. Vix opus admonere, hac quoque explanatione Febronium ei parti favere, quae Concilia auctoritatem prae Pontificia extollit, eaque libenter argumenta praeterire, quibus Pontificiae auctoritatis praestantia nititur. Sed haec in praesentia mittimus, quippe ille ad ulteriora progreditut.

Scilicer haec habet p. 122: ,, Porro duplex auctoritas ad , hanc Conciliorum Congregationem concurrere potest, et so-, let ; Ecclesiastica velut Judex , et Arbitra Fidei , et Religionis; Civilis, ut Decreta Fidei, et Morum in forensi etiam , judicio vim legis publicae obtineat, et per omnes Imperit

, Provincias exequationi dari valeant ...

Haud scio, an Februnius certum hoc Dogma in dubium vocare velit . Decretis Fidei , ac Morum Fideles omnes , quam late patet Orbis Christianus, ipsosque Magistratus Civiles adstringi, adeoque in Ecclesia vigere, quemadmodum ab Apostolicis temporibus viguit, potestatem non solum edendi ejusmodi Decreta, sed ita etiam promulgandi, ut statim, atque in Fidelium notitiam venerint, neme eisdem sine fidei detrimento repugnate, vel obsistere valeat. Num ergo, posteaquam Decretum prodiit, quo propositio aliqua velut haeretica damnatur, et opposita veritas tamquam revelatu, et Fide Divina credenda proponitur, adhuc suspensus haerebit Vir Catholicus, aut ei expectanda erit venia Magistratus, antequam Verbo Dei ab Ecclesia proposito assensum praestare audeat? Arqui nee ipse Magistratus vel punctum temporis haesitare valet , quin se dubium in fide, arque adeo infidelem profiteatur. Quae Apostoli ediderunt Decreta Fidei, et Morum, eo ipso nullo Civilis porestatis interventu plenam vim legis apad Fideles omnes, atque in omni Christiano iudicio habaerunt. Quam porro porestatem a Christo Apostoli habuere in rebus ad Fidem, Religionemque pertinentibus, hace fatente Febronio in Successores omni aevo duratura pertransiit. Sic ergo a Christo Ecclesiae suae perennitati prospectum fuit, ut quod-Apostolis satis fuit ad plenam exequationem Decretorum Fidei, et Morum inter Fideles, id in omne posterum tempus satis esse deberet.

- 244

Atque hic porro longe abest a Febronii mente Mens, et Sententia Natalis Alexandri Dissert. 28. in 4.secul. prop.3., ubi objectionem expendens ductam ex Epistola Constantii ad Concilium Ariminense respondere non dubitat , " Veterem Eca clesiae disciplinam ex illa Epistola colligi nec posse, nec , debere, in qua Constantius Ecclesiae Decreta absque sua approbatione edita prorsus irrita esse jubet : Non enim. , inquit, illa vires habere poterit Definitio, cui nostra . statuta testantur, jam nunc robur, et copiam denega-, ri . Et certe longe a Constantini mente verba illa absunt, ,, qui de Causis Episcoporum in Concilio Nicaeno ait : Mi-" hi vero non est fas , quum Homo sim , ejusmodi cau-, sarum cognitionem arrogare, praesertim quum, et qui , accusant, et accusantur, Sacerdotes sint, ut refert So-, zom. l. t. c. 16. Longe etiam dissimilia sunt verba illa Con-" stantii verbis Valentiniani Imperatoris, qui contestatus est. in causa Fidei , vel Ecclesiastici alicujus Ordinis eum " judicare debere , qui nec munere impar sit , nec jure 2, dissimili, hoc est Sacerdotes de Sacerdotibus judicare, Te-, ste S. Ambrosio Epis. 32.

De antiquarum Synodorum Convocatione haec tradit p. 122: , Quod antiquae Synodi Generales fuerint indictae ab , Imperatoribus, quorum Ditione olim suberant omnes fere p totius Ecclesiae partes, id non praetendebant facere ex ju-" re proprio Clavium Ecclesiae, quae illis non fuerunt a , Christo traditae, sed vel ex intentione sopiendi motus pu-" blicos Reipublicae noxios, vel ex zelo Religionis, quo cen-, sulere volehant Ecclesiae , ac fidei adversus exorias haereses consopire dissensiones, et auctoritate Conciliorum , scandalis occurrere praestito etiam , ubi opus fuerit , sumn tuum subsidio : cui indictioni, atque consilio Summi Pon-, tifices annuences prachuerunt assensum jam antecedentem . , jam concomitantem, jam subsequentem, et Legatos ad Sy-, nodos direxerunt , . Sed haec planius , copiosius , et accuratius explicantur a V. Bellarmino lib. 2. de Concil. c. 13.et seq. quae loca omnino videnda .

Aliqua porro ciam explicatione indiget, quod subjungit Eberonius pogr. 143: ", Interim setus Gonvocaionis se solo s spectatus nibil netura sua Spirituale involvete videtur; proinde nibil probibet, quia est Poutifici jus convocandarum ", Synodoram ex jure Regiminis Ecclesiastici competat, nibilioninus Minisercium, ext Auroritas Potestatis Civilis ad , illius exequutionem adhibeatur, . Nimirum actus Convocationis non ita se solo spectari potest, quir ad aliquem finem referti intelligatur. Potro quemadmodum Convocatio Procerum Requi ad celebranda Comitis Actus est publicae poteratais , si Convocatio Prasulum Ecclesiae ad est tracanda, quae ad Religionis statum pertinent, Actus est Erclesiassicae potestatis, a que adoc spectato fine, ad quem trefettur, omnino est in Spiritualium actionum genere ponenda. Sed quum multis externis adjumentis pletumque opus habeat ejuamodi Convocatio, in his quidem suppediendis, ac prasidio suo muniendis laudabilitet auctoritatem suam Civilis Poteatas adhibelit.

Subinde agir Febronius de caussis convocandi Concilie extraordinariis esiam abaque interventu Pounificis y valdeque inhaeret sententiae, quam supra indicavimus. (1) Quam diaputationem, tut jam dictum est, es a de caussa praeterimus, quod et longiorem sermonem postularet, est aliunde a doctissimis Viris tota haec causa copiose, ac diligenter est pertractata. Videadas Bellarmins loc. cit.

Sed quod propius caussm nostram attingit, minime praetereunda, quue serbit Alliacensi consentiens Natallis Alezander Hiss. Eccles. Tom. 8. Diss. 122; ", Sedem Aposto-", licam excludere sh examine ", summoque judicio quaestio-", num Field haereticum est ", Quippe jam ei estatuera Al-"; liacensis", Ad Sanctam Sedem Apostolicam pertinet aucto-", triate judiciali Suprema circa es ", quae sun Fidei " judi-", cialiter definire ". Cujus assertionis hanc affert probatio-

<sup>(1)</sup> Inter caussas extraordinarias convocandi Concilli absque interventu Papa hanc etiam recenset Ebronius p. 124; 15 îl de o jiz-dicundo aguitir. Quo loco minime pratetreandum est , excepto casu heretis, quae tamme in Pontinicem nonnisi ut privatum hominem cadere potest, quo de casu V. Bellarminus de Rom. Pont. 1. a. c. 30., nullo alio evenu, anlare de causas Hontificem, saltem non debium, publici para esta cuasa l'outilisme, saltem non debium, publici per consecuencia de la consecuencia del consecuencia

# POSITIO XXI.

, Generalia Concilia sortiuntur firmitatem independenter

AIMAD. Proposita questione, quanam certa, et claregula Concila rite celebrata discreti ab allis veleant, refert primum recentioris religiosi I cologi responsum hisce verbis r., Si quaedam sins, de quibus prudenter dubitari quest, rite, neue, ae legitime echbrata sint, tume Ecclesian

, judicium attendendum est .

Recte porto monet Febronius, ad illud Ecclesiae judiciom, quod in tali. dubio desidera Inadavas Theologus, a Bossuerio superaddi: \*Cum Seelis Apostolicae confirmatione\*, cui necessario Chaissimi Prassulis addito subscriptorem se praebet Febronius; ", Bene utique, inquit; si enim jan, xat tetidat praecedenti Desitione in consituendo Generali. Concilio omniuo desideratur consensus Pontificis ; ille non minus requiretura et seplicandum dobiom, num illud res., vera Generale sit; ", Quamquam et existimo; laudatum Theologum, dum ad Ecclasiae judicium provocar, in eo Eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae provocar, in eoclesiae judicium provocar, in eoclesiae provocar, in eoclesiae j

Monet ad extremom :, Potro, dum dicimos, Concilia, Generala suam sortiri firminatem independenter a quactum, que alis acceptatione, i dintelligimus de Decretis fidet, et "moraum ... Quid ergo sibi vult Febronius, quum loquems ut supra vidimus, de ipisame Decretis Fidet, et Moram Potentais Givilia assensum desidetat, ut in forensi judicio vim legis obtineant, et exequationi dats valeatat ? (1)

(1) Ecclesiam constituendae disciplinae potestatem habere nalli alif potestati obnoxiam, manifeste patet vel ex ipso Apostolorum Decretof act. 15. in Adnotatione ad Position. XVII.p. 272.memorato. In hoc ipso Commentario potestatis hujusce immanifatem Pebronius nonnullis lucis asseruit, sindipotestatis hujusce immanifatem Pebronius nonnullis lucis asseruit, sindipotestatis hujusce.

## POSITIO XXII.

3, Concilium Tridentinum etiam in rebus Disciplinae li-

ANIMAD. Ad oscera momenta, quibus hanc probat Concilia libertatem, addit Racinit testimonium, quem air, Scriptorem esse in hac patre minime suspectum; quo in testimonio legitur judicium, quod de Paulo Sarpio feebat Interpres ejus Goursyerius, vocans eum., (prout verbis Gallicis
expressum refertur a Febronio) Catholique en gros, Protestante en detatil. I. Itemque non omititur a Febronio piccium, quod ipse idem Racinius de Pauli famosa Historia protulit, quam dicere non dobitiut multis partibus viriosissimam.

#### POSITIO XXIII.

", Causae Criminales Episcoporum per Concilium Tri-

At facile Febronius animadventere poierat, longe ante Canones Sardicenses hunc morem in Ecclesia viguisse, at Episcopi Conciliorum judicio, ac sententis damnati ad Apostolicam Sedem confugerent; quod cum permultis aliis, tum celebri Athanasii facto comprobatur, quod ille ipse innuit

gulariter Posit. I. quod attinet ad electiones, ordinationes, deputationes Sacrorum Ministrorum, ut jam ei integrum non sit ab ca sententia discedere, quin a se ipse dissentiat. hojusce explanationis initio (1). Quo exemplo eo magis Fonoium commoveti decebat, quod, ut refert doctissimus Christianus Lupus (de Gallicanas Ecclesiae Romanis appellationibus cap. 4). 3; Gloriousa Trevirensium Antistes 3; Maximinus Papae Julio Auctor fuit non dumesast, ut San, ctum Athanasium statim revestitet, sed etism ut ejus Dammatores citaret Romam; et hane vetusesam Romanes appellationis disciplinam curavit innovati, atque frimati per Sardicenses Canones 3. Cujus motis, ac disciplinae pluta mox profett, eademque luculentitsima documenta ibidem videnda.

Peaetrea jus appellationum ad Romanam Sedem non essa a Sardicensi Concilio institutum, sed ex Primatu Divinitus ei Sedi collato sponte profluere invicte demonstras Natalis Alexander Dissert. 18. in IV. Sec., planeque Gluit commentism interpretationem a Petro de Marca in hune locum invectam, qua revisionis dumtanat decemendae, non judicantum appellationum potestarem a Sardicensi Concilio agnitam, vel tributam contendit: Praeterquam quod et istud addi potest praestantissimum munus, quo esse jurisdictio explicat, in dandis potissimum judicibus eminere: qua potestate qui pollet, ei judiciariam potestatem denegare protsus absonum est.

Nimis longum foret argumenta promere omnia, quae in hanc rem faciunt, quaeque jam diligenter collecta reperiuntur cum apud Christianum Lupum, tum in laudata Dissertatione Natalis Alexandri, arque in notis, et animadversionibus, quas doctus Praesul Joannes Dominicus Mansi eidem adiunxi;

Non somen praetereundum, si constare sibi volaisset Febronius, nullo eum in pretio novam illam Petri De Marca distinctiunculam habiturum fuisse. Quid enim auctoritatis in novitate potest esse apud eum, qui se antiquitatis retinentissimom profiteatur? Atqui se hajus distinctionis primum Inventorem palam praedicat Petrus De Marca, nec parum de hoc niovo

<sup>(1)</sup> De Athanasii restitutione per Sedem Apostolicam facta, volat de re nota, et perspecta loquitur S. Calestinus 1. (Epita di Clerum et Populum Constantinopolitanum apod Labb. tom. 3. edit. Ven. Col. 92x. 1.7. Denique hine et (Athanasio) redintegratus est Struts; net in hac Sede requiem communionis invenit, a qua semper Catho-, licis subvenitur n.

invento plaudere sibi videur: "Haec "inquit "interpretatio mene est, quam quum aliquot Viris doctis aperuissem, em ; illi suffregio suo comprobatunt. "In quae verba laudatus Praesul Mausi: "Ex hoc solum, inquit. quod interpretatio D. De Marca per tot saccula lauterit; ommeaque usque ad illum in Canone Sardicansl legerint illud jua, quod et ipse "Natalis Romano vindicat Pontifici, satis innotestir. De Marca vertateren non esse assequatum; quod et mirum est, non cognovissa; quum ad suam intrudendam explicationem ç coactus fuerit discedere a germana intelligentia illarum voccum appellandi, seu provocandi, quae in Canone continentur.

"Fascur tamen De Marca, assentiente quoque Febonio, Causas fidei, et regulas generales Eccleinie universae a Conciliis istis absque interventu auctoriteits Episcopi Romani tractari non potuisse. Quin addit; "Summi Pontifices non so-lum cognoscebant de Appellarionibus Orientalium, quando agebatur de Fide, sed etiam primam causse cognitionem , ad se trahebant, si de haeresi agrecure; Etenim matesia, fidei est causa communis. Hoc jure usus est Caelestinas adversus Nestorium 9.

Recie id quidem, sed plane discrepans, et alienum, quod hic ratsum Febronius inclinar in commentitam illam Petri De Marca opiostionem, quam auperius jam exposuit Posit. 12, qua non slise partes Poncific relinqui videnur, saltem in disponendis Partiarchis, quam ut exequutorem se praebent lane santentine adversus haceros Auctores, corunque complices: quod vel solo Caelestini facto abunde refellitur. Qua de re, si non satis pro dignitate, plusquam satis pro refutando errore supra eriam dictam est. Verum Petrus De Marca, cujus verba exercibir Febronius, praesidium sententiae suae comparare studuit ab auctoritate Gelasii, qui solicer, Commoni-, torio ad Faustum respondet, Decessorem suum Felicam, qui Acacium damawerat, exequutorem fuisae veteris constituti, non, nouvae constitutionis Auctorem ...

Ar profecto De Marca, dum hace scriberet, aut Galasii Commonitorium sub oculis non haluit; aut in eo referendo minus accuratum se praebuit. Objecerat Emphemius, Accutum ab uno non poruisse damnari. Redarguit Gelasius hominis instiism , ac primo loco eum facti errore labi ostendit. Hare, inquit, non perspicti secundum formam Symelic Calculomenis Acacum futus damnatum? Es quo merito infest

Gelasias id, quod est a De Marca notatum, Felicem Decessorem sum in Acacio damnando Exequentorem fuisas veterits constituti, non novae constitutionis Auctorem. At forte putabimas, hoc uno exequendi munete Gelasium Pontificiae Potestatis in exercendis judiciis amplitudinem circum-actipaisse? Immo quod a Romano Pontifice factum adversus Acacium querebatur Euphemius, illud jasum aquovis alio Antistite fieri potuisse, Gelasius declarat his verbis, quue proxime sequanturi; 2 Quod non solum Praesuli Apostofico facture estatum processor ante damnate a 30 datholica Communione discentant; 5. Et sane nemo est Garbolica Communione discum repellere, qui sese damnatae haeresis Sectatorem profitestur.

Posteaquam vero ineptas Enphemii criminationes Gelasius diluit, inscitiam hominis ad hominem, ut sjunt, convincendo, mox accedit ad Apostolicae Sedis jura explicanda, atque ad corum temeritatem revincendam, qui Canones jactare non verebantur, ut Supremae Sedis auctoritatem, non Canonico tantum, sed et Divino jure constitutam lacesserent. Pergit itaque: .. Nobis opponunt Canones, dum nesclunt quid lo-, quantur; contra quos hoc ipso venire se produnt, quod , Primae Sedi sana, recraque suadenti parere fugiunt. Ipsi , sunt Canones, qui appellationes totius Ecclesiae ad hoins , Sedis examen voluere deferri; ab ipsa vero nusquam pror-, sus appellari dehere sanxerunt , ac per hoc illam de tota " Ecclesia judicare , ipsam ad nullius commeare judicium , nec " de ejus unquam praeceperunt indicio judicari, sententiam-, que illius constituerunt non oportere dissolvi, cujus potius , Decreta sequenda mandarunt ...

Et post pauca: " Nobis ausi sunt facere Canonum menn tionem, contra quos semper ambitionibus illicitis fecisse monstrantur...

Ac deinoeps: », Ineptias itaque suas sibi servent, nisi re-» sipiscant points orgitantes. Christi vocem non esse super-", fas nauquam praevalitarsa assertis. Qua propter non vetemur, ne Apostolica Sentencia resolvatar, quam et vox Chri-", sti, et Majorum Traditio, et Canonum fulcit auctoritas , " ut totam points Ecclesiam ipas semper djudicet. "

Hoc vero laudandum, quod Febronius non praetermiserit
Tom. XIII. 0 o

innuere plura, et vatia, quas De Marca collegit judicia Episcoporum a D. Gregorio cel-brata, at quidem Romae; nec
solum in causis Episcoporum Italiae, sed etiam aliarum Provinciarum, Nou tacet, in Concilio Francofuriano ann 794. confato ex Episcopis Germaniae, Galliae, et Aquitaniae noundlas causas ad Romanae Sedias decisionem ablegatas fuisse bis
verbis: , De Tarentasia vero, et Ebreduno, sive Aquis Le, gatio facia est ad Sedem Apossolicam, et quidquid per Pony inficem Romanae Ecclesiae definium fuerir, hoc teneaur, ,
Sed nec praetereundum erat, casteras causas idem Concilium
ex Decretie Pontificum Inocennii, Zosimi etc. definivisse.

Notar porro, his velut initis gradum factum esse ad novum ordinem judiciorum, qui post Isidorianam collectionem larius invaluit. Non jam ergo ex Isidoriana collectione novus ordo, sed potius ex ordine jam recepto Isidoriana collectio proditi, ut inter exeteros doctus Ballerinius probe animadvertit.

Subinde post nonnullas disquisitiones de causis majoribus, em minoribus excepciones quassdam memora in Tridentino Concilio allegatas adversus dispositionem Sess. 24. c. 5. de Reform. quas velu pecularibus causis inniuras non improbat quidem, sed hac tamen cantione, salilect:, Subsistente de cape tero universitate Legis Conciliaris fundates in eminentia Orudinis Episcopalis, Suprematu Romani Pontificis, ... et ne, xu quo omnes Episcopo is bu no Capite Colliganna rec. ..., Hanc demum Disciplinam, quam agmoscit nauc universalis Concilii Decreto firmsam, fasteur, antiquiori etiam, et anticili Decreto firmsam, fasteur, antiquiori etiam, et anticili Decreto nonnulla deinego dicendo cocurrent.

### ADDITIO

Longe ante Isidorianam Gollectionem S. Gregorius M. setibens (1, 9. Epist. 59.) ad Johannem Syracusanum de causa Pr.maiis Dysaceni narrat, quemadmodam tilum, quum in quodam crimine accusatus fuisset, pitissimus Imperator juxta Statuta Canonica per nos (sie Pontifex Joulati judicari. Jam ergo Siatutis Canonicis sancitum etat, ut Episcopus, qui seste in crimine, a pud Sedem Apossolicam judicaretur. Nec alaspartes hac in re pitisimus Imperatorsibi sumestra, quam ur vis sua Canonibus consaster. Byzacenus tamen persoluis Theodoro Magistro Militum decem auri libris ei sej judicio subduxit. Postundum mutare consilium visue set, verum utromne sincere dubitabat Pontifex; an, ut pergit dicere, quita a Coepizcopia suis impetitur, nobis mode talta lequatur. Ac demum aubjungit: Nam quod se dicti Sedi Apostolicae subjeti, si qua culpa in Episcopia inventure, nescio, quis ei Episcopus subjectus non sit. Usque adeo itaque certum esta; Episcopus subjectus non sit. Usque adeo itaque certum esta; Episcopus subjectus non sit. Usque adeo itaque certum esta; Episcopus de crimine accusatum apud Sedem Apostolicam ese pudicandam, ut Byzacenus palam a suis Coepiscopis impereretur, quod contra Statura Canonica quaereterei ei pindica abducere. Quod vero addit Gregorius, si qua in culpa Episcopus invenitura, por jaso illum Apostolicae Seda subjeti, sasii sorendit, Episcopo Thei judicium ad Apostolicam Sedem nativo, oscendit, Episcopo Thei judicium ad Apostolicam Sedem nativo,

proprioque jure perimere . Quod postremis verbis recitat Febronius ex Lamindo Pritanio depromtum: Non admodum necessarium hominibus fidei , et Ecclesiae esse cultum novi alicujus Sancti, fidemque de illius beatitudine coelesti; praeterquam quod religio. sis autibus minus dignum est, in eo non satis Lamindus attendisse videtnt, voluisse Christum, in perpetua ista Sanctitatis continuatione ad finem usque Saeculi protoganda perpetuam suae Divinae praesentiae nusquam in Ecclesia defuturae notam extere splendidissimam. Fuit hoc nimitum plenum Divinae Sapientiae Christi consilium, et institutum, ut quum vellet Ecclesiam velut Civitatem in monte positam lucere in oculis gentium omnium, et nationum, nunquam in ca splendescere desinerent praeclara illa cum Sanctitatis, tum sliarum gratiarum dona, quae missus a se Spiritus Sanctus cumulatissime in Discipulos primitus effadit. Liquet porro ad invictam Divini hujusce instituti, ac promissi fidem, et constantiam declarandam nihil magis pertinere, quam ut perpetuo adsint in Ecclesia, qui praeclaris maximarum viriuium ornamentis; qui signis, et prodigiis, quibus manifesta se prodit ostensio Divinae virtutis, admirabilem illam referant, ac repraesentent Sanctitatis formam, et speciem, quae in Majorum documentis, et exemplis haereditaria quadam, nec unquam interrupta successione praeluxerit. Tunti interest sartum, tecrumque servari pium istum inveteratum morem, quo per cultum senctis viris aeraris cuiusque delatum mirifica haec Sanctitatis continuatio, quae propria dos est Ecclesiae, solemnibus Decretis testata ad omnem futuri temporis memoriam consecratur, ut proinde, qui de sacra isiusmodi actorum aucioritate secus, quam par est, existimant, nae illi videantur non solum beatis hisce regni haeredibus, ac domesticis Dei coelestes honores coelesti vita prattos invidere, sed et non patroma detrahere de significatione permanentis ejus in Ecclesia Chrissti praesentise, qua per afflatum Divini Spiritus perennis ei vis indita est pariendi filios, in quibas vita Christi omniuma vitatum solendore omni tempore manifestata extransi

Certe, auod minime praetereundum est, in hac singulari Sanctitatis nota tantus , tamque unius Ecclesiae Catholicae proprius inest splendor virtutis, ut vel infensissimi eigs hostes fateri cogantur, nulli alteri Societati, nulli Sectae contigisse, ut ad hanc laudis praestantiam aspirare unquam liquerit . Hane sane confessionem vis veritatis ex ore expressit contumeliosissimi, si quis unquam fuit Catholici nominis obtrectatoris, qui nempe recensens praeclara charitatis officia, quae ex instituto S. Vincentii a Paulo (1) delicatse, ac nobiles Puelhe sublevandis aegrorantium miseriis impendunt, in hanc vocem erumpit: Fatendum nullibi praeterquam inter Catholicos tantum prodere sese admirabilitatem virtutis. Qui si paullum in se rediisset, id anoque sibi fatendum esse perspexisset, nonnisi munere prorsus Divino insigne hoc decus Ecclesiae Catholicae obvenire potuisse, ut amplissimarum, quae supra humanam conditionem eminent virturum . una Sedes esset ; unum . perpetuunique constitutum domicilium.

Quae, ut graviore, seu porius rata certaque auctoritate firmentur, praestat illustre documentum adscribere, idque bonoris caussa, ex iis praesertim litteris, ac decretis depromtum, quibus patriae nostrae singulare decus, et Ornamentum Franciscum Salesium S. M. Pontifex Max. Alexander VII. in Beatorum primum, deinde in Sancrorum numerum retulit. 27 Spi-, ritus Sanctus (inquit ille prioribus tabulis Bullar. Tom. 6. , p. 184. ) quam in divinis Scripturis Viros gloriosos, ni-, mirum Saneros laudari praecipit, eorumque Sapientiam, et , laudem narrari a populis, et nuntiari ab Ecclesia, docet Nos, atque illuminat, quid nostris etiem temporibus avere debea-" mus. Quapropter Apostolicae gubernationis curam, et cogi-, tationes in id sollicite intendimus, at non modo corum, qui , priscis, sed et qui proximis aetati nostrae Seculis Sanctita-, te, ac Virtutibus eximie claruerunt, nomen, et gloria ubi-, que gentium innotescat, pioque fidelium cultu, et bono-29 re palam veneretur .. .

(1) Consultur, si placet Opusculum gallico Sermone inscriptum; Disconer sur la Divinité de la Religion Chretierane étc. De quo jam in vita B.Alexandri Saulii edita Rome; 1806; et in Voluninibus sequentibus.

Posterioribus vero : " Quae quum ita se habeant, Anteces-2, sores nostri Spiritu Sancto instructi laudabilem in Ecclesia , morem induxere, nempe in excelso loco Sanctiratem con-, stituendi, ut veluti lumen illius lucis Vicarium, quae de se , dixit: Ego sum lux mundi, et qui sequitur me, non am-, bular in tenebris : non sub modio absconditum , sed in candelabro elatum luceat coram hominibus, eosdemque a ve-, neratione ad imitationem via strara ad coelestis, et trium-, phantis Hierosolymae nunquam interituras delicias dirigat, . inferarque. Et sane viros de Christiana Republica morum . Sanctimonia , et fidei praedicatione bene meritos debitis , hoc , est divinis honor bus non prosequi , quicquid sibi velit impieras, indecorum, ac justitiae absonum haberetur, .... Quibus de caussis, pergit: " Inter nomina Gatholicae Ecclen sine veneranda Franciscum de Sales Episcopum Geneven-" sem, doctrina celebrem, sancritate admirabilem, aetatique huic nostrae contra haereses medicamen , praesidiumque rege ferre Numine inspirante decrevimus. .

In eamdem Sententiam Benedictus XIV: 3, Benignitatem " Dei nostri, et divitias bonitaris ejus in Servi Dei Alexan-, dri Saulii , primum Aleriae , deinde Papiae Antistitis virtu-, tibus, ac meritis extollere, et praedicare, non religionis , modo debitum esse ducimus officium, sed nihil etiam in-, telliginus in hac temporum conditione esse opportunius, .. quam ut universis Christifidelibus, et animarum maxime Pa-. storibus uberiora supperant ad imitationem exempla, atque " in ejusdem patrocinio factisque admirandis praesidia ad pa-, cem, tranquillitatem, et salutem tant inter Christianos omnes. , quam inter eos potissimum populos procurandam, quos ab , illo per viginti, et amplius annos non tamquam solius Ale-, riae Episcopo , sed totius Corsicae Apostolo olim saluiaribus " monitis, ac legibus instructos, et motibus correctis, extin-, ctis odiis, conciliatis animis, reformatisque Clericis viam mandatorum Dei currere edoctos ipsa rerum humanarum, ., divinatumque perturbatio iem dudum inibi exorta a tradita . Sanctissima disciplina alienos tenet . . Quo loco fas sit et hoc subjecere. S. Franciscum Salesium . quum de Christianae doctrinae, ac disciplinae institutionibus edendis rogaretur, respondisse, id operis Alexandri Saulii Carechismo sic praestitum esse, ut nil plus in co genere sibi elaborandum superesset.

#### 0 5 1 T 1 0 XXIV.

.. Pro Suprema Potestate Pontifici in universa Ecclesia . collara ille sibi , suoque Judicio quaedam graviora peccara . jure reservat ,, .

ANIMAD. Non potnit Febronius non agnoscere in Pontifice jus istud ab Occumenica Tridentina Synodo tam aperte . tam expresse agnitum , declaratum , ac sancitum . At postea serpere incepit more suo, quo id juris velut pedetentim imminuat, ac fere tandem in nihilam redigat.

Profert Decretum Synodi Lemovicensis ann. 1031., quo aplendide jus istud demonstratur his verbis : Indicium enim totius Ecclesiae maxime in Apostolica Romana Sede constat . Sed , ne Ponificio juri nimium favere videretur gravissima haec auctoritas, continuo subjungit;, Huic regulae, ne nimium generalis, et indefinita videatur, Patres ejusdem Concilii deinde legitimam restrictionem, seu verius , interpretationem addidere his verbis: Apostolici Romani Episcoporum omnium sententiam confirmare, non dissolve-, re debent , quia sicut Membra Capat suum sequi , ita Caput Membra sua necesse est non contristati ... Verum satis patet, hisce verbis Patres spectasse ad moderationem quamdam in usu potestatia insinuandum, non ad potestatem coercendam eins Sedis, in qua totius Ecclesiae judicium maxime constare expresse agnoverant .

Similiter, quod ille profert ex Concilio Salegunstadiensi anni 1022.: ,, Decrevit quoque Sancta Synodus, ut nullus . ( Poenitentiae caussa ) Romam eat, nisi cum licentia sui Episcopi, vel ejus Vicarii, ad praecavendas porius falso Poenitentium fraudes, quam ad minuendam Pontificis potestatem spectare, agnoscit Thomassinus p. 1. 1. 1. c. 6. n. e. Poenitentium , inquit , aut Impoenitentium potius frau-, dibus obviam tum ibant Episcopi, non Papae potestati eximine .. Quod luculenter ille probat consimili Decreto Lemovicensis Synodi per ea tempora, scilicet an. 1032., habitae : quae Synodus cassas, et inutiles pronuntisbat nounullas istiusmodi absolutiones, non quod tantae potestatis expers esser is, a quo extorrae fuerant, sed quod eas vere extorsissent ii, qui obrepserant Pontifici ... Quam ergo , inquiunt , Patres, tales deceperint Apostolicum, ut fraudulenter ab99 solvantur ab eo, irrita est illa absolutio 9. Irrita, inquam 9

Jam videndum, quid ex citatis a se Decretis concludi posse Febronius censueria. Ja exe, inquite D. 157. Papa ,, potest condere leges, et constitutiones; potest facere re-, servationes, sed una debet contristati Episcopos, hoc est , impedier in exercitio Officii sui Pastoratis. Episcopi per ,, se sunt Ministri Sacramenti Poenitentise sine ulla reservatione cultucumque Tribunalis superioris.

Vel hic Febronius loquitur de potestare Ordnius, et head propositum uon fact. Quippe et hac pollent inferiore Sacerdotes, quos tamen fatetur Febronius, semper subjectos fuiste reservationibus Episcoporum adeo, 3, na shoolutio p. Pte-byteri esset invalida, nisi esset conformis intentioni 3. Episcoporum sibi ejusmodi graviorum scelerum disciplinam 3, per Ganones Poenitentilates reservantium 3, p. 13,3.

Vel loquitar de potestate jurisdictionis, tumque aut cam negat a quoad exercitium superiori auctoritate constringi posse, atque boc ipso necesse est, eum et secum ipso, et cum Canonibus aperte pugnare; aut si faretur, concedat etiam. oportet, eisdem restrictionibus Pastorale Officium in Episcopis obnoxium esse. Et quemadmodum Canones, quibus casibus Episcopalis jurisdictionis exercitium contraxerunt, non propteres censentur Pastorali Officio impedimentum aliquod attulisse; sic Pontifex, dum pro Suprema potestate, qua . ut loquuntur Tridentini Patres , pollet in universa Ecclesia , nonnullorum scelerum judicium sibi reservat, non magis censendus est Pastorale Officium Episcoporum impedire . gunm id Officium vi Ecclesiasticae Hierarchiae a Christo institutae semper, ac necessario exigi debeat ad praescriptum regularum. quae legitima Canonum , Pontificiarumve Constitutionum auctoritate firmantur.

Pergir Febronius: " Episcopis îpsis subinde visum bonum, et utile ease pre Foto pocuitentiali, uz de majorem tetrorem injiciendum graviora quaedam ctimina Romanne "Sedi pro obtinenda absolutione reservarentur. Fecit hoc sna auctoritate Poutifex; nibil lic. quod Episcopos in exercitio sai Muisterii aut turbet, aut arretet, quin immo aic " in codem adjuvantur: Magnopere, inquiunt Tridentiin Patres, ad Christiani Populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum ex. ut arroctora quae2, dam crimina non a quibusvis , sed a Summis Sacerdo-22, tibus absolverentur 2. Ita Febr. p. 157.

Quod utilitas, quae ad graviora crimina comprimenda oritur ex eo, quod ea Romanae Sedi pro obtinenda abso. lutione reserventur, occasionem aliquando praebuerit ejus explicandae potestatis, qua in reservationum causa pollet Romana Sedes, id vero ab aliis etiam dictum comperio: Quod autem ad hanc explicandam potestatem praecedere debuerit Episcoporum suffragatio adeo, ut in reservandis delictis Pontifices delata potius, quam nativa auctoritate usi sint ( prout ex paullo ambiguis Febronii verbis suspicari forte quis posset ), id prorsus alienum foret a Tridentinorum Patrum sanctione, qui hanc potestatem non aliunde repetunt, quam ex Suprema auctoritate, qua l'ontifices pollent in Ecclesia. Tridentinae Sententiae plane consentiunt Collationes Andegavenses , quas laudat Febronius p. 155., dum notant, tametsi mimus antiquus foret harum reservationum usus . non minus certum futurum de illis sanciendis jus Romanorum Pentificum. quod nimirum illorum Primatus, et Auctoritas paris sit cum Ecclesia antiquitatis, et Divina institutione nitatur. Nec ipse Febronius palam dissentire videri voluit, quippe in ea Orationis ambiguitate sic reservationes innuit ab Episcopis delatas ad Pontifices, ut tamen dicat, factum id esse auctoritate Pontificum.

Deinceps vero animum suum paullo aperius expromit;

, Sed non possumus non bic repetere, quod jam a nobis

, Pos. 7, 2 et 19, dictum est 15 in ovas Constitutiones Apo, stolicae enament, quibus hactenus non usitatae, sea nec
, dum recepteae reservationes continentur. Episcoporum tam, quam a Spiritu Sancto ad regendas suas Ecclesias posito, rum esse, ut videant, et indagent, si eae suis Ecclesias,
, conveniant, , De hac facultate, quam Episcopis tribuit
, Febronius, nomulla superius dicta sunt; alia porto etian infra subjicientur, quae nullo negotio in hunc locum transferri
poterunt.

POSITIO XXV.

, Papa habet potestatem Dispensandi ex legitima caussa , in lege a Generali Concilio lata ...

ANIMAD. Auctore Bossuetio vindicat Febronius Sedis Apostolicae Dispensationes, quas nemo Catholicus negaverit; quae ab ipsa Basileensi Synodo luculenter asseruntur, planeque confirmantur a Tridentina. In antiquissimis Pontificum Epistolis a P. Coustant collectis non infrequentem jam ab illis temporibus juris istius usum inveniri animadvertit, et Auctore Thomassino p. 2. l. 3. c.4. , quamdiu Ecclesia Orien-. talis Occidentali unita fuit , eam hanc in Sede Romana, eiusque Praesule, tamquam Capite universalis Ecclesiae,

. auctoritatem agnovisse .

Sed non facile patitur Febronius, aliquam in Capite dignitatem eminere, quam non aliqua ratione aut detrahere, aut imminuere, aut saltem cum aliis communem facere contendat . Sic itaque agnoscit in Pontifice dispensandi potestatem , ut , neque tamen eapropter existimandum sit . Episcopis ali-, quid pro re nata favore suorum Dioecesanorum de rigore , Canonis relaxandi facultatem ademram esse .. Et id quidem vi ejus auctoritatis, qua pollere illos dicit tamquam a Deo cum indefinita potestate ligandi, atque solvendi positos. Atque hinc consequens esse purat, pro regula tenendum, Episcopos ea facultate pollere, nisi specia:im fuerit eis ademta .

Multa hic notanda. 1. Videndum, quemadmodum indefinita dici valeat potestas, quam alteri superiori potestati subie-

ctam esse, constet.

2. Fatetur Febronius, Episcopos ea potestate carere, ubicumque speciation ademta sit . Porro, si cum indefinita potestate a Deo positi sunt Episcopi, quis jam potestatem adimere queat, quam Deus contulerit? Quod si Deus eam sic contulit, ut superioris potestatis legibus teneretur, nihil ex potestate sic collata momenti suppetit ad indefinitam dispen-

sandi facultatem singulis Episcopis asserendam.

3. Regulae, quam tenendam proponit Febronius, contrariam regulam communi Canonici Juris Interpretum consensu probatam opponit Thomassinus p. 1. l. 2. c. 13. num. 8. , Eo , inquit , fundamento nititur illa Canonistatum distinn ctio, quando docent, eo differre dispensaciones ab absolu-" tionibus, quod dispensare non possint Episcopi, nisi ubi " illa eis expresse in jure potestas conceditur; at absolvere , a quibuscumque possint criminibus, nisi ubi expresse Pon-,, tifici Summo reservata fuerit. Quippe Ordo Episcopalis ple-. nissimam complecticur potestatem remittendorum peccato-, rum , non relaxandarum legum ...

4. Superior illa regula refellitur vel ipsa Synodi Basileensis sententia, quae hic refertur a Febronio. Profitetur Synodus, statutis suis nullo pacto derogari Pontificis potestati quin pro tempore, loco, caussisque, et personis utilitate, vel necessitate suadente moderari, dispensareque possit, atque uti Summi Principis Epikeja, quae ab eo auferri nequit. Non dicit Synodus, hanc se potestatem Pontifici tribuere, sed eam in Pontifice agnoscit velut insigne quoddam auctoritatis, quod ejus ita proprium sit, ut ab eo divelli nequeat. Quid porro foret in Pontifice praecipuum, si quilibet Episcopus ejusdem Epikejse utendae jus, facultatemque haberet posserque in sua quieque Dioecesi pro re nata, idest cum sibi unilinas , aut necessitas exposcere videretur , non secus,

ac Pontifex Canonum rigorem relaxare?

5. Pugnat haec eadem regula cum universali Ecclesiae disciplina, nimirum cum Decreralibus, quibus commune Canonicum jus conflatur; quodque vim legis universalis habere nec ipse Van-Espen diffitetur : Ex muliis unum proferre satis fuerit . Cap. Dilectus 15. de temp. Ord. Episcopus arguitur, qui uno , codemque die plures Sacros Ordines contulerat . arque ad facti excusationem Archiepiscopi sui mandatum ( licet falso ) afferebat . Declarat porro Pontifex , etiamsi de Archiepiscopi mandato constitisset, non debuisse Episcopum hac in parte ipsi obtemperare : Quum illi ( Archiepiscopo ) Dispensatio a Canone minime sit permissa (1). Ex quo patet, jus Canonicum, quo praesens Ecclesiae disciplina continetur, nullam in Episcopis facultatem agnoscere veniae hujus indulgendae, nisi prout ea facultas jure ipso con-

<sup>(1)</sup> Equidem quod attinet ad probationis vim , quae ex hoc capite duci solet, dubitationem aliquam movere posset, quod animadvertit Benedictus XIV. de Syn. Dioeces. 1. 9. c. 1.n. 7: ,, in ea Decre-, tali, quae refertur a Gonzales post verbum permissa, haec alia subn duntur : Quam ad solum Romanum Pontificem non est dubium per-, tinere: Ex quibus posset quis conjicere, potestatem relaxandi legem, e, de qua agebatur, fuisse a jure Episcopis ademtam, unique Romano n Pontifici reservatam ... At simul probe idem notat, nulli cavillationi obnoxios esse textus alios , quos refert ; primum in Clement. Ne Romani 2. De Elect.; alterum in Cap. Sanctu Romana De Religioeis Domibus inter Extravag. Joannis XXII., quae non secus atque Deeretalis Dilectus plenam vim habent juris communis fatente ipsomot Van-Espen in prolegom. §. 5. ,, Itaque quae ex Decretalibus Grego-, rii IX. , aut sexto Decretalium Bonifacii Vili. , vel Clementinis, , vel Extravagantibus in hoc opere referentur, pro jure communi re-, cipienda sunt , et pro jure servanda , quousque ostendatur , jure 3. scripto, vel consuctudinario, seu generali, seu particulari ab hoe

cessa sit, ut proinde non minus seite, quam vete diece potuerit eximius Gauonici juris Interpres Emmanuel Gonzaler in Cap. Dispensationem non esse ex his, quat competunt; si non prohibentur; sed ex his, quat competunt; nisi concedantur, Quod etiam paullo superius eisdem fere verbis expressum a Thomassino vidimus.

Frustra vero inquit Febronius p. 163; " Tridentinam Symodum illi suue regulae Suevee zest. 24. c. 6., quin potius ex co capite suvee zest. 24. c. 6. quin potius ex co capite contrain elicitur. Ibi Tridentinum potestaem facit Episcopis in irregularitatibus dispensandi quue ex occulto delicto provenium. Ex quo metrio quisque infera, Concilium em potestatem concedendo pro casibus occultis, non eam tribuete voluisse pro publicis ; illsque ipsa concessione Patres ipsos manificase ostendisse, nee pro casibus occultis ullam faculatem Episcopos jure suo habituros fuisse, nisi expresse illis tribueterui.

6. Nec tamen existimandum, praesentem disciplinam veteris disciplinae menti quidquam hac in parte detraxisse . quod praedicare non desinunt, quibus mos est vetera jactare, ut nova moliantur non secus, atque facere solent Cives illi, de quibus Cic. Acad. Quaest. l. 2., qui, quum Rempublicam bene constitutam perturbare volunt, aliquos ex antiquis claros Viros proferunt , quos dicant fuisse populares . ut eorum ipsi similes esse videantur . Nibil tam a veritate alienum, quam quod isti nostri Perturbatores jactare solent. Episcopos olim plenam, arque indefinitam quamdam potestatem suis in regendis Dioecesibus exercuisse; quo fit, ut non pauci etiam boni homines , at non satis intelligentes , invidia quadam moventur adversus leges , quibus velut totidem adjectis vinculis practer antiquum jus constrictam fuisse pristinam Episcoporum auctoritatem, arbitrantur. Arqui tamen eam certis, ac circumscriptis terminis definitam jam ab initio fuisse ex ipsismet vetustissimis Canonious Apostolicis perspicitur, quibus , ut paullo ante animadvertimus , antiquae disciplinae

lineamenta continentur, quae consequentibus actatibus pro re-

<sup>.,</sup> jure communi recessum ". Quin insuper notat, juris hujusce communis auctoritatem ubique vel jaso praeterito Saeculo ita firmiter stabilitam extitissa", ". ut., ut licet plures Provinciae auctoritatem Roma, ni Pontificia excusserint, nihilominus hoc jus Canonicum pro jure "communi Constanter retiduerint "...

rum, ac temporum opportunitate nova identidem incremen-

Atque ut ad dispensationes singillarim orationem revocemus, vel ipsis exemplis, quae hoc loco a Febronio proferuntur sumia pleton que ex P. Coustant , novae , ac veteris disciplinae consensio elucet; illo imprimis, quo . Anastasius 2 Papa ab Episcopis Africae interpellatur, ut Clerici a parti-, bus Donatistatum ad Satum Catholicae Ecclesiae reversuri ,, iis in Ordinibus relinquamur, quibus apud suos fruuntur . eo, quod hat ratione plures ad reunionem valeant allicia. Eius pro nde capiendi cons: hi necessuatem , seu opportunitatem suadehat non unius tantum, sed perspecta, et evidens universalis Ecclesiae utilitas . Quia tamen transmarini Concilir Decretum adversari videlatur , Afri Episcopi sine Apostolique Sedis consensu sumere sibi ausi non sunt, ait Coustant p. 734., ut ejus Decreti vim , et auctoritarem temperatent . Aiqui tamen, ut habet Thomassinus p. 2.1. 3. c. 24., erat Carthaginensis Archiepiscopi eminentissima quaedam , henoris, et potestatis praerogativa supra Episcopos om-" nes Africanos , Primatesque , sive Merropolitanos . Quid-. quid Patriarchie, et Conciliis corum Dioecesanie, sive Uni-, versalibus juris inerat, et auctoritatis, inerat et Carthaginensi. Non alia suae libertatis, et antiquae auctoritaris aman-, tior, et retinemier fuit Ecclesia, quam Africana , : At nihilominus ... Universa hace Ecclesia ad Anastasium Papam .. confugit, ut dispensationem eliceret ...

Exisat apud Labb. torn. 5. Fpistolse Tarraconensium Episcoporum af Habrum Papam, quibus de Ordinatione Episcopiero Schanam Galszarianum contra Pattum regulas, et Nicasono Ganones farts conquerentur; etumque consulunt, quid facto sit opus. Has poero Epistolsa duo memorata digna contuere, rite observat Severinus Binius; y, Unom, quod ad p. Romanam Sedem tanuam pertinent dispensare in iss, quae o, contra Ganones presumpris untri Alterum, quod nollius p. Concili Provincialis tanta est autoritas y ut inconsulta Sede p. Apostolica di pressater potuerit «...

Aliad exemplam suppediat Leonis Megni Epistola 54., quae ess ad Marcianum. Depositus fuerat in Latrorino Ephesino Donnas Antiochenus, in ejusque locum suffectus, seu poitus intrusus Maximus, quem juribus inviris Anaolius Coustantiopoliusous ordinaverat. Sed quum Ecclesiae pax postulare videretur, ut suffectus Antiochenus, qui reciam Bdem

professus fuerat, in ea Sede remaneret, non aliter id consequi potuit, quam venia, et indulgentia Romant Pontificis.

Consenit gravissima Symmachi Papae sententia in celebri sexta Homan Sinodo, frequentissimorum ex omni Regione Partum suffissio , ctchrisque acclamationibus comptobata. Apud Lobb. Edit. Ven. tom. 5, Col. 509., Nos enim (prace, faur Poutier), et Apostolicae Sedis moderamine compelir, mart, et Ecclesiasticarum rerum dispositione constringimur; sic Conomum paternorum decertal librate, et tetro Praesu-lum, Antecessorumque nostrorum decreta metrir ut quam prassentium necessus temporum restuantadis Ecclesiis re-laxanda exposcit, adhibita diligenti consideratione, quamtum firti potest, auxiliante Domino temperemus.

Claruit luculentissime baec eadem Pontificiae auctoritatis praesiancia in dispensationibus, quas Occumenicam Synodum octavam ab uno Portifice perendas censuisse memorat Natalis Alexander Dissert. de Photiano Schismate \. 22: , Scripse. , runt etiam ad eumdem Pontificem (Hadrianum II.) Basi-, lius Augustus , et Ignatius Patriarcha ejus Sanctitatem ro-29 gantes, ut de Lectoribus plurimis ordinatis a Photio sen-, tentiam diceret, de quibus non judicarat Synodus, an a Sa-3 cerdotii Ordinatione in perpetuum removendi essent, eisve ,, gratiam faceret ob Ecclesiae necessitatem . Rogabant etiam . , ut cum Theodoro Metropolita Cariae dispensaret, eique restitueret Episcopatum, quia multa pro Ignatio passus fue-, rat; nec defecerat ad Photium, nisi tormentis compulsus. .. Intercedebant denique pro Paulo Cartophylace, ut concessa , ipsi venia posset ad Episcopatum promoveri. Magnificum " sane pro Romani Pontificis Primain testimonium, quod Synodus Occumenica dispensationes a Summo Pontifice roget; etque, non aliis Patriarchis potestatem a Christo concredi-, tam agnoscat temperandi severitatem Canonum, qui ab Eca clesia recepti sunt universa ...

Demam, ut slia prateteram, ex responso Innoenii III, ad Archiepiscopum Bracarenem c. Consilium a. de observ. Jejum. intelligitor, censuisse Archiepiscopum, hand sibi licere, ut cum singulis etiam suis Subditi in lege Quadragesistmalis jejunii vel ipsa premente inopia dispensarer. Quam in rem tefert Gouzales auctore Balsamone, in Ecclesia Orienii aegrosii spisa non siker usum Cattium concessum fuisse, nisi licentia Synodice peitia. Non ergo censebantur sinaguli Episcopi in universali Ecclesia elege posse propria aucto-guil Episcopi in universali Ecclesia elege posse propria aucto-

ritate dispensare. Sive ergo praesentem disciplinam tenemus Canonico universali jure sancitam, tetque Saeculorum usu firmatam : sive pristinge, et jam ab Apostolicis temporibus ductae disciplinae vestigia relegere volumus, nusquam reperiemus in singularum Ecclesiarum Episcopis agnitam facultatem jure suo adversus universales Ecclesiae leges, Canonum Statuta, et Pontificum Decreta dispensandi, nisi prout vel ipso jure, vel inducta legitima consuetudine id ipsis concessum fuerit : aut extraordinaria quaedam necessitas ad grave, idemque praesens periculum avercendum impulerit : atque hoc ipsum juxta regulas superioribus decretis constitutas.

Quod si rectam ipsam rationem consulimus, quid tam perspicuum, quam nullum jus Inferiori esse legis relaxandae, quae a Superiore lata sit, nisi pront Superior eam facultatem indulserit ? Quod nempe, ut ferunt etiam Institutiones Theologicae recens Lugduni editae tom. 6. p. 102., Dispensatio sit actus jurisdictionis: ullam vero habeat Inferior in leges a Superiore conditas . Recte omnino : Nam ut sapienter Augustinus de ver. Relig. c. 31. " Leges quum fuerint , institutae, et firmatae, non licebit Judici de ipsis judica-, re, sed secundum ipsas ... Sapienter etiam animadvertit fidelissimus Augustini Discipulus Angelicus Praeceptor 1. 2. q. 97. art. 4., contingere aliquando, ut praeceptum, quod est in commodum multitudinis ut platimum, non sit conveniens buic personne, vel loco, quia vel aliquid melius impediretur, vel etiam malum aliquod importaretur: Periculosum autem foret, si hoc cujuslibet judicio committatur, nisi forte propter subitum , et evidens periculum . ,, Ideo , in-., quit, ille qui habet regere moltitudinem, habet potestatem " diapensandi in lege humana, quae suae auctoritati inniti-, tur , . Et ibid. ed 3: ,, In lege humana publica non potest , dispensare nisi ille , a quo Lex auctoritatem habet ; vel is a cui ipse commiserit ...

Ex his apparet, parum considerate dictum esse a Zegero Van-Espen Dissert, de Dispens, c. 1. 6. 7., quem hic sequitur Febronius, ex eo, quod Episcopi praecipuas in Ecelesiae Regimine partes sustineant, singulisque ex Cypriano sua portio Gregia adscita sit, consequens esse, quod seposita omni positiva reservatione Episcopali aucroritati cohaereat plenaria Canonum relaxandorum potestas, quoties necessitas, aut utilitas Gregis sibi crediti relaxationem poposcerit . (1)

<sup>(3)</sup> Zegeri dicto refragatur illustro documentum ex Augustino pe-

Sane Van Espen inficias non iverit, quin per Canones Episcopis, cortunque Gregibus leges imponi potucitut, ac saspius impositue fuerint, quibus et Antistices, et Subditi exacquo tenterentur. Hace autem vis legis est, ut subjectios adstringat etiam nolsantes; ipsosque advo facultate omni privet, ac libertate quidquam contra moliculd. Legi proprie dictae, quam Superior sanxette, respondet in subjectis obligatio proprie dicta parendi. Repugnat autem, ut quis et obligatus sit, et solvere se obligatione valeat. Proinde Lex omnis a legitimo Superior condus, sicur omnem in Inferioribus transgradiendi, aut exsolvendi sees libertatem excludit, sic omnem natura and depensandi facultatem adimit, quam proinde Inferior proprio jure arrogare sibi nequit, nec es pollete, nisi a Superio-

Qua in re mirum est, Zegerum ad suum dictum confirmandum ea exempla, aeu argumenta proferre, quae aldi evertendum valere pottus videntur: "Quis, inquit., vel parum in "Historia, Actisque Patrum rersaus ignoras, Episcopos in "Bigamia, defectu natalium, sliisque irregularitatibus dispensas- se? Quin et trauslationes , et cessione Episcoporum ( quae omni aeate inter gravisima Ecclesiasticae disciplinae puncta reposita fuerant.) plurimis Saecula Synodali aucoritate făr, ctas non tantum exempla ; edel e Canones loquuntur. Epi-

titum . Hunc sibi non Successorem modo . verum et Collegam in Episcopatu dari vehementer exoptabat bonus Valerius Hipponensis Episco. pus ; idque ut fieret, Primatis sui Aurelii Carthaginensis Episcopi rescripto impetraverat . Haec nihilominus ordinatio , quantumvis pro eximia Augustini pietate, ac doctrina plurimum profutura crederetur, quia tamen facta contra Nicaenae Synodi praescriptum, reprehensione non carnit . Fatetur Augustinus , immo testatur , tum temporis nondum nec sibi, nee Valerio notum fuisse Nicaenum Decretum : quo demum cognito et ipsum facti poenituit, et ne deinceps accideret. diligentissime providit. Verba hace sunt Augustini Epist. 212. 21. 110. n. 4: .. Adhuc ,, in corpore posito beatae memoriae Patre, et Episcopo meo Sene " Valerio Episcopus ordinatus sum, et sedi cum illo: Quod Nicaeno ,, prohibitum fuisse nesciebam, nec ipse sciebat. Quod ergo reprehen-, sum est in me, nolo reprehendi in Filio meo ,. Profecto si aetas illa tulisset, cuivis Episcopo, ac praesertim Provinciae Primati fas esse centra Generalis Concilii praescriptum propter utilitatem Ecclesiae veniam indulgere, nullus reprehensioni locus fuisset in ea Ordinatione, de qua dubitari non poterat, quin spectata Ecclesiae conditione, er ordinandi dignitate plurimum utilitatis esset allatura , quamque in propria Ecclesia Valerius fieri curaverat , suoque suffragio Carthagiacosis Primas comprobaverat .

, scopus, sir magna Synodus Carthaginensis Can. 37. caus. 7. 9. 1., de loco ignobili ad nobilem per ambitionem non transeat .... Sane si utilitas Ecclesiae poposcerit, Decreto pro eo Clericorum, et Populi Episcopis porrecto in prae-

, sentia Synodi transferatur , .

Primum quis non intelligat, ea, quae Synodali auctoriritate fiant, non fieri auctoritate, quae Episcopis ut singulis competat? Decretum Carthaginense memoratum a Zegero nullam praesefert expressam reservationem : num propterea , si duobus Episcopis e re visum esset de Sedium suarum com. mutatione inter se pacisci, id eis facere proprio jure licuisses? Num cuivis Episcopo Clericum sibi non subditum promovere . tametsi Ecclesiae suae utilem illum fore judicaret? Num alia ejus generis permulta, quae nulla expressa reservatione interdicuntur ?

Concedatur etiam, nonnullas olim dispensationes ab Episcopis factas esse, a quibus nunc eis est praesenti disciplina interdictum. At quo pacto evincet Zegerus, illa eos facultate proprio jure usos esse potius, quam auctoritate a Conciliis,

vel Pontificibus in ipsos collata?

Deinde, quod valde norandum est, ipsamet, quae in Synodis vigebat auctoritas, ex ipsa Pontificis auctoritate vim suam mutuabatur . Audiatur Natalis Alexander Dissert. 4. in Sec. 1. 6. 2, n. XI: 3. Idem probatur ex eo, quod Concilia Orien-, tis irrita haberentur , nisi Romani Episcopi auctoritate fir-, marentur, quod Concilii Antiocheni ab Arianis habiti occa-" sione Socrates, et Sozomenus notarunt, . Socrates porto, et Sozomenus de Conciliorum Decretis, at actis generatim pronuntiant, ea irrita esse, quae praeter sententiam Romani Pontificis statuuntur, aut geruntur. Luculenta sunt eorum testimonia, Socratis quidem 1, 2, c. 8, et 17, ubi eamdem in rem profert Julii Pontificis auctoritatem longe graviorem : Sozomeni l. 3. c. 10. (1).

(1) Consulendae in ea loca docti Editoris Henrici Valesii notae. Quamquam vero dictum Socratis, et Sozomeni de regulis intelligi placeat, quae ad universalem Ecclesiam spectant, constat adhue cadem vis sententiae, in idque recidit, quod sapienter docet Benedictus XIV., Episcopis, et Episcopalibus Synodis fas quidem esse leges condere praeter jus commune, quas utiles, et opportunas censuerint; Verum contra jus commune nil posse; nil, inquam, quo laedatur disciplina universalibus Eeclesiae legibus, Pontificiaque auctoritate constituta, quae profecto labelactatur, si Episcopo cuique, vel Synodo liceret hujusmodi leges propria auctoritate relaxare.

Addit Natalis n. 12. , Idem probatur ex iis , quae gessit Julius Romanus Pontifes in canca O. Arbanasti .... Hic a tantum advertere sufficiat, subjectionem illam Orientalium , Ecclesiarum Romanae, et in judiciis ferendis dependentiam . S. Athaussii tempore longo jam usu fuisse firmatam, ut " colligitur ex Epist. Julii , quam refert Sanctus Athana-., sius Apol. 2. .. Ex his, aliisve, quae et ibidem ab Alexandro, et a nobis etiam alio loco collecta sunt, conficitur, quacumque potestate usi fuerint Episcopi in Disciplina aut sancienda, aut relaxanda, in condendis statutis, in judiciis ferendis, aut retracrandis, eam semper illius aucroritati obnoxiam faisse, cui Dominica voce totius Ecclesiae cura commissa est , ut ait Gregorius Magnus 1. 4. Epist. 32., et qui, ut habet S. Coclestinus Epist. 4., in Speculis est a Deo constitutus, ut quae coercenda sunt, resecet; quae observanda sunt, sanciat.

Repetere itaque juverit , quod superins innuit Febronius . Episcopos primitus indefinitae cujusdam potestatis ubivis exercendae facultatem habuisse, a veritate perinde, atque ab Hierarchiae Ecclesiasticae Constitutione plurimum abhorrere . Neque illis, qui perperam ita sentiunt, favet, quod dictum est. Episcopos a Spiritu Sancto positos esse regere Ecclesiam Dei. Pronum quippe est animadvertere, non idem co loco singulis Episcopis tribui, quod generatim Episcopali Ordini tribuitur. Equidem positi sunt Episcopi regere Ecclesiam Dei, non ut singuli toti Ecclesiae regendae incumberent; omniaque munia . quae ad Ecclesiae Regimen pertinent, singuli obirent, quod sine perturbatissima confusione fieri non posset; sed ut singuli eam portionem regerent, quae sibi cuique obtigisset ; idque non privato cujusque judicio, et arbitrio, quod nunquam licuit, sed ex legibus, quibus Ecclesiastica disciplina continetur, atque ex ejus Supremi Capitis auctoritate, quam ad continendos in ordine, et officio Episcopos, atque ad unitatis vinculum constringendum prorsus necessatiam Barthelius agnovit. Aliud profecto est, quod Episcopi in suscipienda Ordinatione capaces fiant cujusvis functionis infra Primatum in Ecclesia obeundae; aliud quod omnis muneris ubivis, et quomodolibet gerendi facultas ipsis rradatur. Non ex sola Ordinatione legitimam Episcopal.s auctoritatis exercendae facultatem nanciscuntur Episcopi , secus vel ipsi Schismatici legitime illa merentur; sed ex missione, quam a legitimis Pastoribus per continuatam ab Apostulis successionem accipere debent, qua

missione suns enique Gregi Pastor addicitur, cojus curam; non atcumque libuerie, and on praescriptis legibus gerere

Demum p. 163. , Ad noscendam, inquit Febronius , " modernam hujus juris disciplinam addinus sequentia ex Zegeri Van-Espen Jur. Eccl. univ. p. 2. sect. 1. Tit. 14. 6. 13. Quibus vero dispensandi auctoritas super impe-, danjentis Matrimonii competat, nec in Canonibus, immo nec in Decretalibus Gregorii IX. determinatur; neque le-, gitur aliquo Decreto generali auctoritas haec Episcopis ademn in . et Pontifici teservata; at consuetudine tandem inva-" luit, et moderna habet disciplina, ut, si agatur de impedimentis dirimentibus, et de Matrimonio cum tali impe-, dimento contrahendo, soli Pontifici dispensatio competat, nisi Episcopi ostendant, speciali consuctudine, aut privilegio

dispensandi auctoritatem sibi competere ...

Sed primum quisquis Zegerum cum Zegero contulerit facile intelliget, minus considerate dicta ease, quae hoc loco ex eo depromta sunt a Febronio . Ait, nullum extare vetus Decretum, Canonem nullum, quo dispensandi facultas, etiam ubi agitur de Matrimonio cum impedimento dirimente contrahendo, Episcopis ademta reperiatur. Haud sane mirum. Qui enim adimi poterat facultas, quae nullibi adhuc sese ostentaverat ? Equidem vulgaris est error , qui jam velut proverbio increbuit, hac olim facultate passim Episcopos pleno jute potitos esse . At vulgarem hunc errorem depellit Zegerus ipse hac p. 2. tit. 14. c. t. n. 5., ubi Christiano Lupo duce observat, praevias ad Matrimonium dispensationes nullas tota antiquitate reperiri primumque illarum exemplum non altius repetit, quam ab Innocentio III., qui Othoni IV. Imperato ri veniam fecit, ut cum Philippi Filia quarto Consauguinitatis gradu sibi conjuncta justas Nuptias contraherer. Falsum proinde, quod vulgo quidem, sed imperite jactatur, Episcopos prisco more, ac jure in hujusmodi impedimentis ultro dispensasse .

Quid? Si nec id sibi fas esse, suspicari ullo modo poterant ? Atqui hoc ipsum concedat Zegerus, oportet, si quidem vult secum ipse constare. In caussam nimirum inquirit num. 4., cur dispensationes istae antea inauditae sequiori demum actate a Summis Pontificibus coeptae sint primum quidem parcius, dein largius effundi. Hauc porro affert, nempe ", po-, siquam saeculis posterioribus invaluit quorumdam Jurispe-

neriterum opinio, Romanum Pontificem Canonibus, aut De-, cretis Ecclesiasticis etiam Conciliorum Generalium non liga-, ri, nec constringi posse; hacque taudem opinione a Romanis Pontificibus probata, et recepta, mirum quanta facili-,, tate coeptum sit a praescripto Canonum recedi, et contra eos , dispensationes a Romanis Pontificibus impetrari "! Ergo si Zegerum audimus, Pontificiis istis dispensationibus initium, caussamque praebuit increbrescens illa surisperitorum quorumdam opinio, Romanum Pontificem Canonum Decretis constringi non posse. Jam vero nusquam invaluit opinio, quae talem a Canonum Decretis immunitatem Episcopis indulgerer . Nullo igitur tempore potuit in Episcopis facultas agnosci, quae hac immunitate, seg immunitatis opinione niteretur. Caeterum quod Romanus Pontifex in Conciliorum etian. Generalium statutis jure suo dispensare valeat, quum a nemine Catholico, futente Bossuetio, in dubium vocatur, tum ipsa evincitur Zegero minime suspecta auctoritate Synodi Basileensis, quae hujus Epikeige facultatem Primatui Divinitus constituto sie hao. rere agnovit, ut a Romano Pontifice auferri nequeat, ut paullo superius animadvertimus.

Mínime vero hic prætetreundum longe antiquias, sa plane nisque Poutificiae auctoritatis quoad Matrimoniales dispensariones monumentum. Extat id in registro Epistolstrum D. Gregorii Mogai I. 11. Epist. 64, and Augustinum Anglorum Episcopum, et lib. 14. Epist. 17. ad Felicem Messonersem Episcopum, in qua baec scribit Sanctus Pontifex:, Ingestionos vero mullo Conjugii nomine depurandos a Sanctis, Patribus dadom statutum esse, legimus. Ideo nolumus Nos in laba en Volles, sive a cesceris Field-bus reprebendi, quia, quod in his Anglorum Genti indolsimus, non formam dama, do, sed considerando, ne Ciristiantistis bonum, quod coepperant, imperfectum dimitterent, egimus 2. Scilicet indulserat Pontifex, ut Angli recens ad Fidem couversi, qui Martimonium cum impedimento ex Consangainistis grada Martimonium cum impedimento ex Consangainistis grada publio jam remotore contraseram ; in conjugio permanerent,

Hoc potro testimonio perspicue intelligiur: 1. Consangunitatis impedimentum, qui dritimea Ecclesiastica fisisse lego constitutum: A sanctis Patribus dudum statutum esse legimus: 2. Adeo parem Episcopos de dispensation-bus hujusmodi ttibuendis cogitasse, qui potius admirationi fuerit, quod eam Anglis Pontifex concessisset: Nolumus Nos in hre e a Vohis, sive a cateries Fedelibius reprehendi: 2, Hanc veniam vel ex remotissima Gente ab uno Pontifice implorandam fuisse : 4. Sic a Pontifice indultam , ut de caetero vellet . autiqui statuti formam integram, inviolaramque retineri .

Eadem indulgentia etiam quoad contrahenda Matrimonia usus est deinceps Gregorius II. erga Germanos. Rogarus ille fuerat a S. Bonifacio, quousque porrigeretur impedimentum ex Consanguinitate proveniens. Respondet Pontifex ( Epist. 13. ad Bonifacium Episcopum apud Labb. ) . opottuisse quidem eos, quamdiu se agnoscum affinitate propinquos, ad Conjugii non accedere societatem : Verum specrata temporum conditione placere sibi temperantia magis uti ; adeoque concedere, ut post quarram Generationem jungantur. Hac porto sua rogacione satis estendebat Bonifacius, nec sibi , nec aliis Episcopis licuisse hujusmodi veniam indulgere .

Quum ergo tot Sacculis ne levis quidem suspicio adhuc suborta esset, Episcopalis juris esse praevias Martimonio ineundo dispensationes impertiri, aut generatim impedimenta generali Ecclesiae lege constituta ( nisi prout ipsis concessum esset ) relaxare, haud mirum, de hac constringenda potestate nunquam etiam Sueculis illis cogitatum fuisse, ut boc ipso, qued non ablata legatur, splendidius argumentum eluceat, nusquam id juris ab Ecclesia in Episcopis agnitum esse, nec unquam adeo in illis extitisse.

Ad extremum fatetur sakem Zeverus - consuctudine invaluisse, ac modernam disciplinam habere, ut in impedimentis dirimentibus dispensatio soli Pontifici competat, nisi qui Episcopi hane vel consuetudine, vel privilegio sibi competere ostendant. Porro recens disciplina universali Ecclesiae usu recepta non minotem vim habet in praesentia, quam olim vetus habuerit, dum vigeret. Nam, quae potestas condendae disciplinae de principio in Ecclesia fuir , ca desinere nunquam potuit. Quum ergo per hodiernam disciplinam longo iam usu in Ecclesia firmatam dispensatio super impedimentis dirimentibus soft Pontifici competat, inutiliter agerent Episcopi, si qui nulla speciali facultate instructi dispensare attentarent; ex quo consequens est , irritum prorsus fore Matrimonium cum impedimento dirimente attentatum, nisi venia Pontificis accesserie. Qua de re videnda , quae habet Benedictus XIV de Sun. Dioec.

Et quamquam probaretur, hac aliquando facultate Episcopos praeditos fuisse, quod secus esse, paullo ante vidimus, non inde sequeretur, eam denuo ab iusts viudicari posse. Nam quod superiori auctoritate ademtum est, nonnisi apperiori auctoritate retritui potest. Sane, ut tradant etiam Institutiones Theologicae Lugduni editae, dispensario est actus juridictionis, quam nullam habet inferior in legem Superioritis. Notum est, in Reguis, quae uni Supremo Imperanti parent, nonnulla olim Optimatibus ex vigente taun temporis Constitutione licuisse, quae commutatis temporibus alia aubeunte Congitutionen licere desierunt. Quis porro istri Optimatibus concessetti, ut sua auctoritate ad pristinam Constitutionen piacereitore shejeta, vel contempta referre se velacta. An probaedum in Christiana, quod seditiosum foret in Civili Republica?

### POSITIO XXVL

., Primis jam tum Ecclesiae temporibus ii censebantuz , Spurii , Adulterinique Episcopi , quorum Ordinationem Ro-, manus Pontifex respuebat , veluti modo Ultrajectinorum no-

ANIMAD. Agit initio de litteris pacificis, seu communicatoriis, deque iis praesertim, quas electi Romani Pontifices mittere solebant eo fine ", ut Oves Pastoris sui vocem ", audirent, et sequerentur: ut Ecclesiae unitas, cujus vin, culum est Fides, ac Membrorum, Daptisque consensio, ", integra servaretur: nam litteris et Pastor Oves, quum ", darentur; et Oves Pastorem, quum retiperentur, agno", scebant, ", scebant.»

Addits communicatorias fitteras, ipsamque communionis unitatem aliquando fuisse negaram intacta fide ob laesum aliquaod Caput merae disciplinae: Hune porto casum esse, has circumstantias Episcoporum Provinciae Ultrajectinae in foederato Belpio.

Sed quum mox confirmet, Constitutionem Unigenium Dogmaticum esse Sanctes Sodis, et universalis Egglesia (19 Decretum, cui omnimoda homibus debetur obedienita, quum que obedienita, quae Decreto Dogmatico debetur, ribu religiosum tantum silentium, sed et mentis, se judicii obsequium anum vero, et interno assensa postules, ipos fatante (p. 98.) o non parets, quemadmodum in contemptu Dogmatici Decreti mere disciplinae capat violatum existimari queat,

# POSITIO XXVII.

" Confirmatio, Translatio, et Depositio Episcoporum

, non potest Provincialibus Synodis restitui, nisi de libero Summi Pontificis consensu ...

ANIMAD. De varietatibus, quibus Disciplina obnoxía fuir.
assentiti videtur Petro de Marcac, vujus verba describit ex
1.3.c. 6. num. 4. depromtu. Agnoscit potro Petrus De Marca, "Summum Capat, in quo jus novum sh antiquo dif2.5. de tri, in eo jam constitui, quod Suprema Potestás, quam
2.5. in quo jus constitui, quod Suprema Potestás, quam
2.5. in penitus extincta sit, et ad solum Summum Pon2.5. tificem revocata ...

Quod plures causae clim Synodorum Provincialium auctoritate finirentur, minime id guidem inficiandum; nec tamen inde infesti potest . Supremam fuisse auctoritatem illam . quam aliunde constat superiori Primatus auctoritate subjici debuisse . 1. Descriptio Provinciarum, jura Metropoleon, Ordo in Synodorum judiciis servandus, omnia haec Decreralibus nitebantur Siricii , Innocentii , Zosimi etc. . Testatur Petrus de Marca lib. 1. c. 8. n. 5. . Innocentium Decretis suis Occidentis Ecclesias ornavisse, immo et ipsam Antiochenam Ecclesiam, quae Caput est Orientalis Dioeceseos constituris suis disposuisse: Eumdem Alexandro Antiocheno jus Ordinarionum restituisse : A Juvenali Hierosolymorum Episcopo dictum in Concilio Ephesino morem invaluisse, ut Sedes Antiochena ex Apostolica consuetudine a Romano Episcopo disponeretur, et judicium acciperet. 2. Quae Synodi praescriberent, ea se ad normam Apostolicorum Decretorum praescribere testatae sunt : Sic Aurelianensis III., Turonensis II., Tricassina etc. 3. Saepe Pontifices ab initio per se ipsi jure suo praestiterunt, quae aliquin assentiente Pontifice in Synodia tractabantur, et quae deinceps ipsi Pontifices judicio suo reservanda duxerunt. Pater id luculenter ex Epist. S. Cypriani ad S. Stephanum Papam, qua eum rogat, ut abstento Marciano aliumifubeat in ejus locum substitui. Notat hic etiam De Marca ( l. 7. c. 1.) nulla industria Novatores hoc Cypriani testimonium elevare posso. " Futilis est enim , inquit , et Cy-, priani verbis adversa responsio illa, non deponi a Stepha-, no Marcianum, sed ad Plebem Arelate consistentem scri-, bi , aequum sibi videri , ut deponatur , . 4. Hincmarus ipse Rhemensis praedicare saepe non dubitat, Metropolitica jura ab Apoatolicae Sedis auctoritate derivare, privilegiumque Metropolitanae Sedis Rhemorum in summo privilegio Sanctae Sedis Romanae manere. Quee quidem breviter hie attingimus, quod alio scripto copicsius sunt a nebis pertractata. Vid. Confut. etc. V. praec. pag. 34. 47. 140. 143. 347. 456. e 466.

Fatetur tamen De Marca, in novo jure ( prout jamest prorisionum ) prorisus esse insistendum, ut si quis de antiqui juris restitutione contendat, ", perinde agat, ac si Impentorum inveteratorum administrationem ad eam fonnam re-y vocare velit, quae in ippis Regnorum initiis oblinchat, "

Praecrea videtur assentiri Febronius sentențiae Gruni sținit, postice cliam, plata ese hodiemae diciofinae capira, quae originem suam debeant suppositis Isidori Mercatoris Decretalibus, non properea movenda esse, quae în exercitio Ecclesiasticae jurisdictionis secundum eas Decretales constituta fuerunt, et quae a multis jam Saeculis servanutu adeo, un in pisie kejitimae praescriptionis conditionas deprehendantur.

Verum, quod attinet ad Isidorianam Collectionem, minime praetermittenda sunt, quae de illa docte more suo disserit Petrus Ballerinius Vindiciar. c. 5. Ostendit, toto Goelo errasse, qui putarunt, Pseudo Isidorum amplificandae Romanorum Pontificum auctoritatis studio ad falsas Decretales procudendas excitatum fuisse ; quin potius in id spectasse , ut accusationibus, quae adversus Episcopos intentabantur, modus adhibetetur : Deinde illorum inscitiam coarguit , qui de Pseudo-Isidoro conqueruntur perinde, ac si ejus imposturis disciplina vetus abolita, et nova introducta sit, quum potius haec duo animadvertenda fuerint : 1. Pleraque Pseudo-epistolarum Isidori excerpta esse ex sententiis Sanctorum Patrum , ex sinceris Constitutionibus Romanorum Pontificum post Siricium, ex Canonibus Conciliorum, ac ex Romanis legibus: 2. Caetera eam disciplinam plerumque exhibere, quae jamdiu inoleverat, vel jam ante aliquanto induci coeperat (1): 3.Imposturam demum in eo sitam esse, quod Pseudo-Isidorus eas sententias ils auctoribus imposuerit , quorum non sunt , et posterioris aevi disciplinam antiquioribus Pontificibus affixerit . quasi prioribus Ecclesiae Saeculis haec viguisset . Hactenus Ballerinius, cujus Opas omnino videndum,

Adhue etiam sé novi juris firmitatem constabiliendam hee affett Pétronius p. 174; "Sed nec illad praetermittenn dum, quod legibus etiam Regnorum Corpus juris Canonici Romain, quo noviora base jura sasternatur, Civitate "donatum, et in jus commune receptum sit ". 1d certis monumentis probate de Germania, et etiam de Galla. Tum

<sup>(</sup>t) Id sane quoad aliqua saltem disciplinae capita ipsemet Febronius agnoscit, ut superius notatum est.

condudit: "Potro quod tanto consensu in Ecclesia univer-" sim teceptum, ot Sacoltorum non interrupto uso, subin-", de ctism Concordatis firmatum est, atque adeo in jus commune transiti, et hodiedum lex est, non poterit munari, " nisi de consensu eorum, penes quos legum in, et pro uni-" versa Ecclesia ferendarum jus est, inter quos post Conzeilhum Occumenicum est Romanus Pontitex "...

Hujus proinde immutandae disciplinae nulla, "Auctore Febronio, penes Laicum Magistratum aucroitus residere poste. Quippe nulla est Laica potestas, cui jus sit legum in, et pro universa Ecclesia ferendarum. Hanc potestatem non in allo siame expresse hoe loco agnostic, pratectrquam in Goncilio Occumenico, et post ipsum in Romano Pontifice. Verum quum et in Goncilio Occumention nemo Cabolicus Sentitat, primas, ac praecipusa partes esse Romani Pontificis, semper illud constar, sine ipsius assersan unllam mutatione induci posse in id jus commune, seu generalem disciplinam, quae illius potis simum aucroitras constituta fuit.

Opportunius proinde Febronius doctrias uit poterat, quam in responsione ad Notas praemissa Operi sou de discipilma Thomassinus exponit, nimitum quum diciur, Concilia Proincialia potesaterm aliquam exercuisse, quam deinceps solus Romanus Pontifee exercere corpit, non properera significati, eam poteressterm a Concilia Provincialibus in Romanum Pontificem translatam esse, eique velut jus novum accrevisse, quo antes caretet, sed, quam semper silculi exercuerat, etam supersedentibus Conciliis Provincialibus coepit ubique tetratum solue exercere.

Quod ergo speciasim memorat Febronius de Confirmatione, Translatione, Denositione Episcoporum, east veilti jure
quodam devolutionis in Pontificem translatas esse, non ita est
intelligendum, quasi novam jus Pontifici obvenetri, idque ab
Episcopi non invitis acceperit x Am pratert illa, quae superius jam dicra sunt, rectius Thomassinus de hoc Devolutionis jure biblem disserit; ", Ubi jus ab inferiori ad superiorem devolvitur ... non accipit ab inferiori, non
usurspat in inferiorem Reperior ... Non repetere potest a Superiori inferior ...... Solemne enim es, jura
omnis ad Superiores ab inferioribus devolvi; ce omnium
prorsus potestarum Spiritualium jura ad Summum Pontificem devolvi poise, quis Summus omnium Vertex est .....
Si sutem hace jura a Concilis, Provincialibus ad Summum

5. Pontificeth devolvantat; quia Summus omitum Vertex et; 5. perperam ergo inde infertur; quod ea ex sese non habeat; 5. quod ea usurpect; quod contrario usu possit amittere ,... Antea discrat; ,. Nihil Devolutioni contrarium; devolutione so-5. mel partom jus perpercum est 5.

## P O S I T I O XXVIII.

.: 30 Canonizationes Bestorum etiam olim fiebant de con-30 Sensu saltem tacito Romanorum Poutificum

ANIMAD. Aguossis Febronius p. 173. maximam cit. cumspecionem effigijus Negoti skipis pondus, quod procummum est Fislei; metioque proinde Alexandrum III. ptolibustes quempiam pro Sancto venerari, esti per eum miracula fieron, sine auctoritate Ecclesiae Komanae c. 1. te Relia, et Ven. Sanct.

Pergit : " His consideratis non possum non probare ; quod seripsit Murcatorius de Ingen Moderat. in Relig. negot c. 17. scilicet : Non omnem vertiatem a Divino Spiriu Nobis revelandam, ex omnium interpretatione per spectum est; sed omnem tantummodo verintem, quae ad salutem hominum, e rad vene Fidei, aque Latholicae Ecclesiae integritatem, conservationemque necessaria sit. Quomodo vero dicemus , necessarium hominium ; Fidei, et Ecclesiae cesse cultum novi silicijus Saucti, fidemque de il- lius Beatitudine coelesti? Utile est , non necessarium ista habere, ista scire ...

Ac sakem praeceire non debulseet, anod subjungit Maratorius, referuque a Benedicto XIV. de Cononit, L. 2. c. 45. n. 28: , Quare a suspicione bacersis ille non abeit, a atque intolerandam, et poenis dignam temeritatem, a cimpudentiam praeseferat, qui rite Coeltum Catalogo adactipo tos explodat, ac in iis, ur ajunt, canonizandis Ecclesiam, recipas, et Romanum Poutificem errasse dirat, suspiciasam is haeresis momoravi juon autem baeresiin formalem, a Sano

Tom. XIII. Rr

quei non poterit Febronius, suspicionem haeresis memorari in negotio, quod ille proximum fedei dixetit.

Equidem an de fide sit, Ecclesiam in suo de Sanctitate hominis judicio errare non posse, quaestionem esse nondum ab Ecclesia definitam , non diffiretur Benedictus XIV. I. 1. c. 45. n. 27 : Nemo tamen Catholicus, nemo pius dubitat de illo pecul ari afflatu Spiritus Sancti sic Ecclesiam regențis . ut in decemendis, quae ad pietatem quomodocumque pertinent, cam errare non sinat. Scite Melchior Comus de Loc. Theol. 1. 5. c. 5: " Item multum refert ad communes Ecclesiae mores scire, quos debeas religione colere: Quare, , si in illis erraret Ecclesia, in moribus gnoque graviter fal-" lereint .... Ne igitur tantus error in Ecclesia sit , Deus " peculiariter providere credendus est , ne Ecclesia, quamli-, bet hominum testimonia sequatur , in Sanctorum Canoni-.. zatione erret . . Aique , ut probe idem animadvertit , si E clesiae judicium de hominis Sanctitate foret errori obnoxium , mon esset valde absurdum Divorum omnium cul-, tum ab Ecclesia explodere, qui post Clementem consecrati sunt ...

Et quendoquidem bic agitur cum hominibus, qui antiquitaita amontes imprimis videri volunt, non parum momenti apud ipsos liabere debet , quod ex umni Sueculorum memoria posquam auditum foit , inter Christianos ullam dubitationem subortam-esse de Servorum Dei Sanctitate, qui sunt in Canonem relati, aut aliis sive Martyribua, aive Confessoribus, quos Ecclesia publico cultu veneraretur. Exiant Homilise Patrum singulatum consequentium actatum de Sanctis, quos superiores seis es extulerant, quique tunc temporis velut novi Sancti baberi poterant; nec tamen hac novirate Sanctissimi Paires illi deterrebantne, quin eos novos Sanctos pio religiosoque cultu aine ulla dubitatione prosequendos censerent . Adeo certum , fixumque habehant Ecclesiae de illorum Sanctitate judiciom .

Et megto quidem . Si enim Sanctitatis Spiritua nunquam est in Ecclesia desitarus, profecto non est dubirendum, quin, nt gemper fuere, sic semper futuri sint, qui donis Spiritus Sancti abundantius cumulati Divinne Promissionis immutabilem constantiam, illamque nunquam in Ecclesia interituram Sanctitatis notam singulari admirabilitate vitae testentur, ac velut sepectabilem faciant . Senctitas Religionis omnium mazime ex Sanctitate Pastorum colligitur, ut docet Scriptoz

Hist. Treviren. in Prodromo p. 126. Quis ergo neget. ad Religionis, Ecclesiseque bonum perinare, ac omnino Fider proximum esse, ut certa nota discenti valeant, quos ad patefaciendam Sanctitatis conservationem in Ecclesia, et ob alias causasa, quae copiose a Benedicto XIV. explicantur, ad insignem Sanctitatis laudem Deus provexif

#### POSITIO XXIX.

" Legitimo usu in quibusvis causis Ecclesiasticis invaluerunt Appellationes ad Apostolicam Sedem . .

ANIMAD, Fatetur Februsius, Natalem Alexandrum inter Gallos Dissert. 28. in Saec. IV. , Gregorium Zalluveln. Inter Germanos Princip Jur. Eccl. tom. 2. p. 201., aliosque utriusque Nationis eruditos Viros sustinere, jus recipiendarun appellationum Primatui connatum esse; at alios non minus celebres refragari existimantes, hoc Romanae Sedis privilegium adjectitium esse. Qui sint celebres isti Refragantes. non eloquitur, quippe neminem nominatim appellat. Sed qui-Cumque tandem fuerint, aut sint, magno cos in errore versatos esse, aut versari convincir ( utalios praeteream non minoris momenti , camdem in rem editos libros ) laudata Natalis Alexandri Dissertatio, qua tanta omnis generis argumentorum copia, et perspicuitate jus illud Primatui cohaerens demonstratur : sicque Basnarii Cavillationes revincuntur , ut veritas liquido apparent, nec jam apud aequos nestimatores ambigendi locus superesse ullus valeat .

Quod autem ambo illi viti graves jus illud Primatui connatum velut, cavet Kebronius, ne quis puter, ex corum sententia id ita esse intelligendum, "Quasi jus illud appellan-37 di utaliam admittat restrictionem, seu limitationem, quis per Canones, concordata, contrattam consuetudium ex le-28 gittima causas in bonum Ecclesiarum alterari, ac intra certo to limites coractari possit put

Rationem porro ipse suppositate, Quidquid enim, inquit, juris Christus Pontifici concessit, id omne in aedificationem, non in destructionem, in bonum Ecclesise concessum esse existimandum est,...

Egregie sane. Omnis quaecumque potestas in aedificationem concessa est, non in destructionem; idque non in Ecclesiastico tantum, aed et in Civili Regimine. Num ex en fit consequens, ut superior potesias per inferiorem coerceri valeat? In Ditione, quae unius Supremi Principis Dominationi subsit , suprema Imperantis Potestas tota quoque speciat. refertuique vi sua in Bonum Reipublicae : Minister est enim Dei in bonum, ut ait Apos olus. Num propterea liberum erir infer oribus superiorem eam potestatem, quibus sibi plaquerit, aut acquom existimaverint, limitibus, ac terminis circumsurbere ? Quod si Febronius negre nunc ferrer, his velat arietibus impeti Principatum Civilem, tametsi olim dixisse feratur, eum ab arbittio Populorum pendere, mukisque adeo modis murari, luxuri, adstringi posse, multo minus idipsum locum habere poretit in Ecclesiastica Hierarchia, de qua, si audiet Natulem Alexandrum hac ipsa Dissert, Sch. 1. . intelliget, ipsum semper professum esse, ac propugnavisse Primatum, et quae ex Primatu consequenter privilegia ( inter quae praecipue hoc loco agit de jure appellationum).. Chri-.. sti ore in Beato Petro firmata, in Ecclesia ipsa disposita, a antiquitus observata, a Sancris et universalibus Synodis ... celebrata, atque a cuncta Ecclesia jugiter venerata nullatenus posse minui , nullatenus infringi , nullatenus commutari, quomam fundamentum, quod Deus posuit, humanus non valet amovere conatus , ut scribit Nicolaus I. Epist. 8. ..

At, inquiet, nome tamen extant Canones, quibus certus appellationum modus praescribitur? Extant illi quidem . sed nil inde adversus Pontificis auctoritatem . Primo enim Canoues isti, ut vel de ipsis Orientalibus Conciliis notavit supra Natalis Alexander, nisi assentiente Pontifice nullam vim habituri fuissent. Deinde omnis haec Canonum praescriptio spectat non ad coercendam Pontificis potestatem , sed ad constituendam judiciorum formam, quae comprimendae improborum audaciae aptissima videretur. Quod quidem maxime pater editis had de re in Tridentina Sunodo Decretis, velut c. 20. de Ref. sess. 24. , ubi praescripto consueto judiciorum ordine nominatim excipiuntus causse, quas Summus Romanus Pontifex avocare ad se judicaverit; tum solemni ea testatione, qua quaecumque in eo Sacro Concilio statura sunt, declarat, ita decreta faisse, ut in his salva semper auctoritas Sedis Apostolicae et sie, et esse intelligatur. Et quidem gnum mens Ecclesiasticae disciplinae semper una , eademque constiterit, quae mens fuit Tridentinae Synodi in suis Decretis sanciendis, eadem sane fuit, nec alia Ecclesiae esse potuit in probatis Decretis antea conditis, siquidem unus, idemque Divinus Spiritus omnibus ex acquo pracfuit.

Partm etiam omnino robotis habet, quod p. 162. Febronius peopoint his verhis; ., Primis Ecclesiae temperibas, , quemadmodum universim appellationes aeque, ac caeteras , ambages fere ignorabantur in Ecclesiae Tribunalbus; ita , legalis quidem ad Suprenam Primais Sedem appellationis , nullum tribus primis Ecclesiae Saeculis extare monumen-, tum observant Eruditi., 2

Sed quaeri poresi ex Febronio, quid legalis appellatios nis nomine Erudini illi Viri significare velini. Si hanc solam legalem appellationem dicunt, quae omnes formas consequentibus temporibus jure positivo adjectas compleciatur, ludere in verbo velle illi videntur. Notum est, succedemibus aetatibus novas identidem formas, et cautiones Principum Constitutionibus praescriptas esse, quibus praetermissis legitima, seu legalis censeri prohiberetur sive venditio, sive Donatio. sive Testamentum, aut alia quaevis inter homines contrahendi , agendive ratio . Num propterea minus legales , aut legitimi censendi actus omnes ejusmodi, qui formulis illis postmodum invectis caruerint ? Si autem legitimus, ac legalis censeri merito debet actus, cui nil desit corum, quae ad substantiam pertinent, quae et naturale jus, et positae illo tempore leges requirunt, nemo negaverit, legitimas, et legales fuisse appellationes, quae primis Ecclesiae Saeculis interpositae fuerunt; quae, etsi carerent formis, quas ad praecavendas fraudes posterior disciplina invexit, omnia tamen complectebantur, quae ad aequitatis normam pro eorum temporum disciplina, et conditione requirebantur. Multas autem ejusmodi factas ad Sanctam Sedem primis illis temporibus appellationes evincunt exempla, quae et Christianus Lupus, et Natalis Alexander, et doctus Praesul Johannes Dominicus Mansi collegerunt. Dubitationem vero tollit omnem luculentum de moris illius vetustate Leonis Magni testimonium Epist. 89. ad Episcopos Gallige, quod nemo sanae mentis recusaverit. Quis enim audeat falsi arguere Sancrissimi Pontificis ea in re testimonium, cujus testimonii falsitas tum temporis in omnium oculos incurrisset? falsitatis autem convictio et auctoritatis pondus detraxisset, et infamiae labem inussisset.

, Quin immo, subjungit Febronius, ex S. Cypriano sa-

n tis intelligitur. Saeculo III. multum improbatos fuisse ex-

Primum non fuisse generatim improbates a S. Cypriano appellationes ad Sauctam Sedem probat, immo ex Epistolis ipsis Sancti Antisticis colligit laudata Dissertatione Natalis Alexander, et aute ipsum Ven. Bellarminus de Rom. Ponsif. 1. 2. c. 23. ostendens: ,, Cyprianum segre tulisse appellan tiones corum, qui de manifestissimis criminibus convicti, et judicati fuerant ; non autem omnius appellationes sustu-. lisse ... Egregia vero sequens ejusdem Bellarmini Animadversio: , Adde, inquit, quod si hoc decreto ( scilices Africano, quod objiciebatur a Cypriano ) prohiberentur appellationes, non solum prohiberentur ad Romanum Pontificem, . sed etiam ad quembbet alium Judicem, ut Magdeburgenses fatentur Centur. 3. c. 7., et verba ipsa indicaut, quan generalia sunt: At absurdissima, et ridicula lex eset, quae omnem appellationem prohiberer .. Quo magis confitmatur, verba Cypriani ad causam, de qua tum agrhatur, aliasve similes manifestissimorum criminum causas referenda esse .

Revera, si co tempore celebrata fuisset Synodus Generalis, existimabit ne Febronius, Sanctum Cyprianum concessurum non faisse, ut ad eam ex Provinciali quavis Synodo provocari posser? Quod tamen dicendum foret, pisi verba Cypriani segua interpretatione mollienda essent. Quid ? Si ex ipso celebri facto Basilidis Asturicensis, et Martialis Emeritensis conficitur, Sauctum Cyprianum in Romano Pont fice jus recipiendarum appellationum palam agnovisae ? Hi nimirum a suis Synodis ob gravissima crimina e gradu dejecti . quum ad Stephanum accessissent , causaque subdole exposita restitui se, ab eo impetrasseut, hanc quidem Cyprianua restitutionem improbavit; verum hac una de caussa, quod Basilides post crimina sua detecta Roman pergens Stephanum longe position, et gestae rei, ac veritaris ignarum fefellisset . Qua in re , pergit Cyprianus , non tam culpandus ille , cui negligenter obreptum est, quam hic execrandus, qui fraudulenter obrepsit. Idemque de Mastiali statuit, qui eadem fraude usus fuerat. Profecto, niai Cyprianus hanc in Stephano aucroritatem agnovisset, qua Episcopos de Synodali judicio ad se appellantes recipere , eosque, ai opua foret, adversus Synodalem somentiam restituere valeret, non excusandum Stephanum censuisset, quod

sibi obrepi passus esset, sed ob id maxime culpandum. quod indebitam sibi potestatem arrogaeset, neque impetratae ab ipso restitutioni vitium dumtaxat obreptionis objectisset; sed hoc ipso nullam, et irritam os endisset, quod nulla legitima potestate contra legitimam Synodorum auctoritatem praeter jus, fasque fuisset indulta . Sone qui sententiam non alio, quam obteptionis nomine improbat, hoc ipso fatetur. eam ipsam , nisi id vitii irrepsisset , ratam se habiturum .. atque adeo a legitima potestate profestam . Nec etiam Hispanieuses illi Episcopi Synodali sententia perculsi Pontificis. adeundi consilium cepissent , nisi haec insira fuisset Provinciarum illarum persuasio, jus, fasque esse a Synodali judicio ad Romanum Pontificem provocare; Ut minime mirum videri debeat, Hosium illum Cordubensem ea persuasione imbutum Auctorem fuisse, ut honor iste Apostolicae Sedi debitus Sardicensis etiam Concilii Decreto muniretur .

Pog. 183. Ineruv Febronius, post Synodum Sardicensem an. 3,17. cel-brana minime infrequentes fuise appellationes, multasque recenset ex Natali Alexandro depromtas; tum addi: 1, Solidas bis fundamentis timitxae appellationes; Romanae usa magis, magisque firmate sunt Sacerdotio, 2, et Imperio minime refuctantibus. Ad hoc probadum alio fere argumento opus non est, quam allegatione vix non 2, continuorum utriusque potestatis laborum, ac studii in re-2, movendis earondem abatibus salvas emper subs antia,

De hisce, ut loquitur, abusibus, tentatisque remediis saits longom trahit ille sermonem quem per patres persequi non vacat in præsens. Addit, renovatas sa de te in Synodo Triclentina querimonia; Synodum porto hisce abusibus, quoad potuit, adnisam esse mederi cam variis Decretis, tum signanter Sess. 24, c. 20. de Ref. Demum conduit:, Ex his manifestum fit, Romanatum appellationum, constantem in Ecclesia usum non vigaisse solum, sed a, Concolias, patribus, e Fisicopis, Regibus, Principhus, et "Nationibus per Canones, Leges, el Concordas probatum esse: Attament et pium hunc usum ab eisdem pro te na, ta ab abusibus haud raro purgatum fuisse, et adhuc purgari posse.

Kil opus Oedipo, ur pateat, quo spectent postrams verba Febronii. Caeterum hand scio, quid labis purgandae supersit in Decretis Tridentinae Synodi de appella unibus. Si quam adbuc labem sibi quisquam videatur deprebendure, videar, ne polius inspicientis oculi vitio, quam inspecto decreto ribiul; ca filingi ea debeat. An forte sibi sdeo blanditur Febronius, ur puter, bosi quidquam a se cogitari pose, quod pradentiam efficagerit sapientistismorum Patrum, quorum consilia in condendis Decretis Divino etiam Spiritu regebantur V Acque hi quidem in id suu inducu, ur, si quid pro retum, ac temporum varisitore ubetica explassadum, aut providendum froret; id totum decentrent ad Apostolicam Sedem referendum. Quod autem id, quod est universali Ecclesiae disciplius Sedis Apostolicae auctoritate firmata constitutum, sim Sedis Apostolicae auctoritate mutati quest, satis ex superius dictis refellitur, omninoque a Catholicis antibus abborret.

## POSITIO XXX.

, Summi Pontifices omni jure damuarunt appellationes

a Papa ad futurum Concilium ...

ANIM D. In hujus Positionis explanatione nou sine aliqua tergiversatione progreditur Febronius. Primum exponit Petri De Marca doctrinam ajentis, nunquam quidem in Ecclesiam admissam fuisse provocationem a Papa ad Concilium. licer aliquando remedio quodam extraordinario Sedis Apostolicae judicium in majori Synodo instauratum fuerit : Etenim , inquit ,, vel privatae erant causae , vel publicae : Privatae in " Synodorum Patriarchalium judicio finichantur, ut nullas appellandi superesset locus , l. 29. C. de Episcop. Audien. , Item Novella 123. c. 22. Aliud dicendum de Cau-, sis Ecclesiae communibus, seu publicis. Illo sensu intel-" ligendus est Gelasius apud Gratianum Caus. 9. q. 3. c. , 16. scribens ann. 493. ad Faustum Legatum : Ipsi sunt Canones, qui appellationes totius Ecclesiae ad huius Sanctae Sedis examen diferri voluerunt, ab ipsa vero , nunquam appellari debere, dixerunt no

Volunt iraque isti, abi Gelasius Canones memorat ajentes ab Apostolica Sede nunquam appellari dehere, id de causis tantum privaris intelligendum esse. Verum commentita plane est hace interpretatio. I. In hac Epistola, seu commonitorio ad Faustum geueralis ess Gelasii cententia, nec ullum in ea ejus distinctionis inter privaras, et publicas causas vestigitum apparet. II. In ea Epistola Gelasius Sedis sune praestantism m emnihus judiciis Ecclesiasticis supra omues alas

Sedes omni Divino, Ecclesiasticoque jure firmatam demonstrat, atque pro hac singulari praestantia uni Romanae Sedi competere, ut ad eam undique appelletur, ab ipsa nusquam. Porro si hoc de causis tantum privatis intellexisset Gelasins, in quibus, ut isti dicunt, neque ab aliis Patriatchis appellari poterat, profecto aequo hac in parre jure fuisser Romanus Pontifex cum caereris Patriarchis; neque tamquam jusigne aliquid, ac proprium Romanae Sedis decus afferri poruisset, quod ab ea non appellar-tur eis in caus s, in quibus neque ab allis appellabatur . III. Sententia Gelasii haec duo complectitur, et und que ad Saucram Sedem appellari, et ab ea nunquam. De iisdem igitur causis in utraque parte sententiae agitur. Si ergo secunda pars, quae vetat a Sincia Sede appellari, de causis privatis intelligenda est, etiam de privatis intelligenda erit prima pars qua ex omni parte appellationes ad Romanam Sedem astruuntur. Fatendum ergo erit, etiam in causis piiva'is ad Sanctam Sedem appellari poruisse, quod ramen isti negare non verentur; adeo hac sua commentitia interpretatione non solum cum communi sensu, sed et secum ipsi confligere coguntar. IV. Argumentum ex Novella Justiniani ductum refutatut a Natali Alexandro Dissert. 18, in IV. Saec., ubi ostendit. 1. Justiniani Novella prohiberi appellationem a judicio Patriarcharum in Causis Episcoporum profanis, non Ecclesiasticis. II. Ipsummer Justinianum in Romano Pontifice agnovisse auctoritaiem judicandi causas Orientalium Episcoporum, et ipsorum Patriarcharum, ut constat ex iis, quae ipso praesente, et probante gesta sunt ab Agapito Papa contra Anthimum . qui Sedem Constantinopolitanam invaserat. Demum., Ex Ju-, stiniani Constitutionibus colligi non posse, quaenem furrit Ecclesiae disciplina, quia malla fuit earum in Ecclesia aucro-, riess, nisi quatenus cum Sacris Canonibus consentiebant, ut constat er Epist. S. Agapiti Pontificis ad eumdem ...

Quod attinet ad causas communes, primum ait Febronius , a, Aliquando ad procurandam Ecclesiae tranquillitatem , Imperatorum rescripto Anostolicae Sedis Judicia in majore ", Synodo instaurari contigisse, in qua per Legatos Romanus " Episcopus intererat. Erenim juxta mores anuncios res Ec-, clesiae communes sine Sententia Sammi Pont ficis consti-, tui non poterant. Quae ratio, ait De Marca, differt ab , appellatione, in qua ludex prioris instantiae ab omni coas gnitione excluditur .. .

Instaurationis bujusmodi exempla petit Febronius ex Con-Toin. XIII.

cilio Ephesino, in quo, si eum audimns, Coelestini Epistola ad Nestorium rursum expensa est : Ex Chalcedonensi , quod kerum discussit quaestionem de duabus in Christo naturis. quam Leo jam deciderar : Ex Concillo Generali VI., quod examinavit, et resolvit quaestionem de duabus in Christo voluntaribus ab Agethone antea definitam .

Si quae facia est in illis Conciliis laudatarum Epistolarum discussio, eam Febronius non alio consilio institutam diceret, quam ad compescendam, si fieri posset, concordi Patrum consensu dissidentium pervicaciam, nil proferret a veritate, nec adeo a Supremae Sedis dignitate alienum. Fallitur vero, si putat, quaestiones de Christi Persona contra Nestorium : de duabus naturis contra Futychen ; de duabus voluntaribus coutra Monochelitas non fuisse per sententias Coelestini. Leonis. Agarbonis firmo, et fixo judicio definitas. Haud ferr praesentis instituti ratio argumenta describere omnia , quae in hanc rem doctissimi Viri protulernat. Satis fuerit pauca delibasse, quae praesertim ex actis ad memorata Concilia pertinentibus petuntur.

Ante Concilium Ephesinum S. Cyrillus Eviscopus Alexandrinus , ut notat doctus vir Petrus Ballerinius de Primaen c. 13. 6. 11., etsi Nestorii errorem, ac pertinaciam exploratam haberet, noluit tamen se ab ejus communione separare, anrequam Coelestini Romani Pontificis sententiam audiret, quam non solum sibi, sed et aliis Episcopis significati ab eodem postulat, ut omnes uno animo in una sententia persistant : Ita S. Cyrillus Epist. 8. apud Coustant . Hoc porro judicium Cyrillus expetebat, ut in eo sibi, aliisque omnino conquiescendum existimaret . Quum enim Epistolas a Coelestine acceptas ad Johannem Antiochenum dirigeret, bortatur eum, ut sementiae Pontificis in Occidentali Synodo prolarge acquiescat: Nos enim , inquit apud Labb. Concil. Ephes. c. 21. , sequimur , quae ab eo sunt judicata , formidan. tes . ne tantorum communione labefactemur . (1) .. Ex qui-

<sup>(</sup>a) Notanda verba Epistolae apud Labb. tom. 3. Edit. Ven. Col. 927: , Porro autem lectis in Concilio ( Romano ) expositionibus il-, lius ( Nestorii ), Epistolisque lectis, et iis praecipue, in quibus , quod apertum ipsius subscriptionem prae se ferrent, nullus tergi-3, versandi locus reliquus erat, Sancta Romana Synodus disertam sta-, tim in il um sententiam tulit . Horum proinde Decreto modis omni-, bus parendum est illis, qui a totius Occidentis communione exci-

, bus, inquit Ballerinius, mirifice confirmatur, quod cap.

12.5.2. fuse probavimas.communionis Romanae necessitate simul sta, tuatur unitas Fidei Romanae, sine qua communio cum Romans Sede haberi non potest, ut S. Cyrillus hoc loco palam
, insinuat v.

In Concilio veto Ephesino maxime notanda Vir doctus praecipit verba ipriusmer Synodi in sententia depositionis Nostorii, quam se Pattes ferre profiteratur coacii per Satros Canones, et Epistolam Goelestini. Porro si, ut probe idem animadvettit, o Coelestini Litterae Synodum cogrbant ad depo, sitionem Nestorii, cogebant etiam ad domnandum ejus et, torem in fide, cujus caussa ipsins depositio praescripta, fuerta ...

, Quod si (pergit illé) post Goelestini litters a Gy-, tillo exequationi mandata ad Generalem S, nodan causa de-, lata est, idyae ipso assendiente Ponifice, qui suos Legatos ad eam Synodam direxir, nitili tamen libercum quoda A postolica Decreta idem Ponifice sess voluit; ande hos se o direxisse sit, ut ils quae aguntur, intersitat; et quae a Nobie ante statuta stunt exequaturu; justique cos, si 2 res sh aliquibus in disceptationer vocatetur, de eorum senptentis judicare, non subire certamen.

Ex hoc potro lucoleutissimo cum Coelestini, Itum Cyrilli testimonio liquido apnatet, hanc es actue Traditionem, sensumque foisse cum Romanae, tum Alexandrinae Ecclesiae, sententisma l'Romana Pontifico Istam habendam esse veluci fixum, ratumque judicium, quod sequi omnes Ecclesiae deberent; de quo nullam superesset certamen subeundum; quo uno Casholici ab Hareticis tuto discernentut; quod repellere nefas esset, nisi qui vellet a Catholica Communiona excidere.

Quod si tamen adhuc causa Nestorii delata est ad Syno-

<sup>,</sup> dere noluerint . . . Nos enim sequemur , que illi judicave runt " Et Epis. Sacres Quodi at Religosissimos Imperatores de Nextorii depositione : Laudwimus Coelestinum Sanctisinum. Devonique Dilectisinum Mopae Romae Episcopum, qui ante notave sententiam haeretica Nextorii Dogmeta condemnarat, nosque in ferreda contra lpsum sententia neteretrar prospitiens securitat Eccilestimus et piace salutarique field a Sanctia Apostolia, Evangelistia, ellestimus et piace salutarique field a Sanctia Apostolia, Evangelistia,

s, Sanctisque Patribus nobis traditue 31.

dum, eo consilio id factum dicemus cum landato Scriptore;
"Ut decepti ab haerericis, aut pravjadiciis, acque difficulta,
rum nebula impediri, tor Partum doctrinis, et sermonibus
"instrucci, acque convicti ad casholicum sensum, et unita"tem adducerentur, ut ne tamen liberum, ac licitum cro"deretur Apostolicus difinitioni, quam semper Oecumenicas
"Synodi ranan habuerunt; nunquam repudiarunt; contradi"tere, ac repugnare,.

Neque omitiendum, quod (codem referente Scriptore)
Auctor Capitalurum de Braia Dei, quae subjiciuntur Episcolea Coelestini ad Vengirum, caeterosque Gallicanos Episcopos, quicumque ille sit, sive idem Coelestinus, sive
Sancus Leo, sive, ut Sriptor probabilia putat, Sanctus
Prosper ita sententias, seu auctoritates Romanse Sedis credendas proponiti, sur poressas, inquir, non opinemur Catholicum, quod apparuerit, praefivis sententiis esse
contrarium.

Quod posteaquem adhuci illustravit Xusti III. praeclare testimonio Epistr. ad John... Aatioch. ad ipsammet Casasm Nestorii pettinente, subijeit egregium in ea Coustantii Commentarum 1, Ubi, inquite, notanda vis ragumenti, quo Xy-5 stus ab Scáis Apostolicae doctrina discedendum non esso, probat: Quia nimitum baec ipsissima est Doctrina, quam non ex incerta hominum relatione, aut ex libris obscutis, et cambigue scriptis, sed ex primario veritariis fonce, hoc ett ex ipso Christi ora excepit Petrus, et ex hinde Ecclesiae susue servandam impetriit. Unde sequitur, absolutam, simaplicam, et cuntroversiae expertem esse Apostolicas Sedis fin dem sudio sostpertus,

Nunc ut ab Ephesina Synodo ad Calcedoneusem progrediamnt, ex accis bujusec Dondili clains adduc cluect, judicia Sedis Apostolicae immurabili per se se firmitate pollere. I. Hanc firmitatem agnovit Flavianus Episcopus Constantinopolicanus, qui serifenas ad Leonem palsam tessatur, ad convincendam Eurychis haeresim non Coucilio esse opus, sed eam totam Causam Leonis suctoritate finit posse. Perspicas sunt verba Flaviani (apud Labb. tom. 4. Elit. Ven. col. 178.B.). 20. Causa enim. inquit., eget solummodo estre solusine, aque, defensione, qua debeaus consensu proprio ad tranquilliatem, et pacem cuncta perducere. Sic enim haeresis, quae sutrexis, et Turbae, quae proprer cam factae sunt, facil3, sime destrorntur. Deo cooperante per vestras sicratissimas htteras. Removbitur autem et Oncillum, quod feri di o vulgarut, quatenus nequaquum ubique sanctissimae turbeutur. Ecclesiae. 3. Sic Teste Bivsimo Sceratissimae Leonis litterae id omne praestare poterant, quod suisset a Synodo Generali expectandum.

2. Hanc firmiatem agnovit S.Leo, dom scribens ad Theocioum sign.fact, ex ums parte Symodo batineti potaties; ex alia parte Marcianum aliis litteris monet ( Epist. 82. recens. Baller. ), nec coiusquam procaci, impudentique verauta quasi de incerto quid sentiendum sit, sineret inquiri; nec, culusmodi sit fides tenenda, esse tractandum, sed quoma precibus, et qualitet annendum; Scilicet vetabat, ne definits suis litteris fidei regula in dubium revocaretur, aut de illa quomodocumque retractanda agreetur.

3. Agnovit S. Petrus Chrysologus, qui ad Eutychem rescribens hortatur eum, sententise Pontificis acquiescere: Quoniam Beatus Petrus, qui in propria Sede et vivit, et prae-

sidet, praestat quaerentibus fidei veritatem.

Jam in ipsa Synodo absoluts prima actione, quae perinebant ad acta Lartoniii Ephesini, actione secunda Judices a Partibus postularunt, ut quid de fide tenendum esset, exponerent. Tum Cecropius Sebastopolitanus Episcopus dixit:

Emerserunt, quae ad Eutychem pertinebant, ut super his forma data est a Sanctissmo Artolepiscopo Romanae Ur
bis, et sequimur eam, et Epistolae Omnes subscripsimus:

Ita omnes dicimus: Sufficiant, quae exposita sunt; Aliam

expositionem non litet fieri. Reverendissimi Episcopi cla
maverunt; ita omnes dicimus, , Itaque Patres omnes aper
te, et palam professi sunt, expositionem sufficere, quae tam
guam forma data est a le Loos.

Quum autem a Judichus injects esset mentio de instituenda collatione, ut, si constitutar regulae adversarentur, vorum voluntates manifexue fierent; Florenius Episcopus Surdium apetre quoque professus est, qui recte sentirent, amplori discussione non indigerer. », Quamvis, inquit; sin no-, stra Persona, qui Epistolae Sanctissimi Leonis subscripsi-, mui, non indigeamus correctione «, Vulbus liquido constat, nullam ab illis Episcopis discussionem posudatam, ut sententiae Leonis tamquam certissimae fidei regulae subscribereut: Subinde quum lecta esset celebris illa, nec unquam satis laudata Leonis sed Flavianum Epistola, tumil la erupit vog tis laudata Leonis sed Flavianum Epistola, tumil la erupit vog tiam , auctoritatemve Legatis dedisse , nisi simpliciter satis. faciendi, in quantum, sit, eis durntaxat injunctum est, ut nilul profecto praesumant augere, minuere, vel matare; sed Traditionem huius Apostoli ne Sedis, ut a Praedecessor bus Apostolicis Pontificibus instituta est . sinceriter enarrare. Haud igitur censebat Agatho, cai Occidentales consenierant . Apostolicae Sedis definitiones cum liberrare dissensus a Synodo discutiendas fore, quin porius pracscriptis verbis edicebat. nil in eis immutari posse, et quae jam definita erant , verbis , ac sensibus illiba:a custodiri debere. Hoc jus nimirum, has partes esse Apostolici muneris fidem dictare, quam caeterae Ecclesiae sequerentur, , quod . "inquit, annirente B. Perri praesidio, qui spitituales Eccle-, Size oves ab ipso Redemptore omnium terns commendations , pascendas suscepir, baec Apostolica ejus Ecclesia nunquam a, a via veritaris in qualibet erroris pane deffexa est; cujus , auctoritatem, utpore Apostolorum omnium Principis, seme , per omnis Catholica Christi Ecclesia, et universales Syno-, di fideliter amplecientes in conctis seguntae sont ; . . . . quos, niam (ut deinceps subjungit ) Dominus, et Salvator omnium, , cajus fides est ; qui fidem Petri non defuturam promisit . so confirmare eum Fraires suos admonuit, quod Apostolicos , Pontifices meae exigunatis Praedecessores confidenter fecisse semper , cunctis est cognitum ...

Profecto nemo est, qui non perspiciat, huius totius orationis contextum eo spectare, ac ducere, ut in Dogmaticis Apostolicae Sedis judiciis firmain constituat ac proponat fidel regulam nulli amplius retractationi obnoxiam : hanc esse verborum, quae recitata sunt, planam, obviamque intelligentiam, quam quisquis aliter sentit , necesse habeat plane deserere, et in alienos sensus, quos ipsa litrera respuit, contorta interpretatione deflectere. Atqui tamen, fatente laudato Defensionis Scriptore , Haec Concilii Patres audiunt, atque suscipiunt ,.. Quid hic dicturi sumus, si quidem verum amamus ? An adeo hebetes faisse Patres, ut, goum verba audirent, quid verbis significaretur, minus intelligerent? Quod si intellexerunt, - . et suaceperant, omnino et verba, et subjectam verbis sententiam suscepisse censendi sunt , Revera qui nunc hac parte a nobis dissentiant, dum talia audiunt, non simpliciter suscipiunt, sed ea student conquisitis interpretationibus emolbre. Quidni sexuse Synodi Parres perinde fecissent, si cum Adversariis potius, quam cum nobis sensissent?

Ouin et ipse Auctor Defensionis non potuit non agnoscere verbia illis Agathonis in sexus Synodo auditia, et susceptis grave admodum de immutabili judiciorum Sedis Apostolicse constantia testimonium continert . Itaque profitetur . hanc revera constantiam esse omnino agnoscendam; non ita tamen, ut prorsus necesse sit, illam in singulis singillatim Decretis agnoscere; sed ita, ut universim sumta, summa ipsa in tota, et integra Petri successione valeant, ut, inquit, saepe dixinus, et suo loco dicemus uberius. Proinde in summa saltem Decretorum, quae ab Apostolica Sede in tota Petri successione prodeunt, certam, immotamque fidei regulam non invitus ille agnoscie. At t. quum summa Decretorum ex singulis Decretis confletur, quo pacto constabit summae totius immutabilis firmus, si singula nutaverint, quae ad illam conflandam colligantur? Qui porto convenit, aut quae ratio est, ut haec perpetua Petri successio sic dispescatur, ut in singulis partibus instabilitas, in tota serie immutab lis firmitas prodere sese debeat ? 2. Immo quo tandem fundamento nititur, ant unde illa depromitur successionis totius constantia, nisi ex Christi promissis, ac verbis, quibus ille Primatum, et cum Primatu pascendarum ovium, et confirmandorum Fratrum curam, potestatemque commendavit? Jam vero qua ratione, quave auctoritate probatur, cam constantiam, quae toti successioni pro summa Decretorum tributa conceditur, non fuisse perinde singulis Decretis attributam? Quodnam eins distinctionis vestigium Christi verbis, et promissis apparet? An uhi ag-batur de confitmandis Fratribus Christi Providentia auccessionem in summa firmam esse voluir, in parcibus imbecillam reliquit? Quis ex Patribus ejus distinctionia meminit? Ipsa ergo se sua novitate refellir .

Sed ut ad Patres Constantinopolitanos redermus; quid argumentis opus ad corum mentem creandam, quam inji produnt apertisime, dum et Decreti ab ipsis condendi Agathonem Auctorem agorestant, et ejastem conditiconfirmationem ab eo postulant? Arqui utrumque praesiant Synadicsiliteria, quibas de rebus gestis ad cum referrunt. Primum quiden in gravisimis malis, quibas conflictabatur Ecclesia, Pontificem ipsum Divina Sapienta Optudatorem a bi datum gratulantur: Tum sie cum pergunt alloquit: s. Istapu Tib int Protoritrono, universalia Ecclesia et a parte en reinquinus stanti super firmam field petram, perfectis vetae Confessionis literia vi-

stra Paterna Beatitudine ad piiasimum Imperatorem missis . quas ut a summo Apostolorum vertice Divine perscriptas ... agnoscimus, per quas exortam nuper multiplicis erroris hae-. reticam Sectam depulimus ...

Ac deinceps : , Sic nos Sancto Spirita illustrati . vese straque instituti doctrina infesta Dogmata impietatis depu-

n limus .. .

Tum : , Orthodoxse Fidei splendidam lucem vobiscum a clare praedicavimus: quam ut iterum per honorabilia vestra Rescripta confirmetis, Vestram oramus Pateruam Sancti-

a tatem ...

Consonant voces intimi sensus indices, quae in Prosphonetico, sen sermone acclamatorio eruperunt: Confessionem a Deo scriptam illa Romana antiqua Civitas obtulit . . . . . et per Agathonem Petrus loquebatur : Expressius etiam , as fieri potest, in litteris ad Leonem II. Agarhonis Sucressorem, quibus testantur Patres, se in Agathone ipsum Principem Apostolici Chori , Primaeque Cuthedrae Antistitem Petrum contuitos esse .... sacrasque illius litteras . velut ipsum Petrum, ulnis animi suscepisse.

Nihil igitur est caussae, cur existimemus, Patres sextae Synodi aut minus intellexisse, quae de immota judicit Apostolici firmitate perspicuis verhis praescriptum ab Agathone audiehant; aut non inrimo sensu comprobasse, quae suscipere se, et ulnis animi complecti profitebantur. In hac iraque Synedo mirum in modum eluxit ea de re Orientalium, Occidentaliumque Consensio : Quod enim Occidentales id ratum, fixumque censerent, quod esset ab Apostolica Sede judicatum , satis patet ex ipsismet Agathonis litteris .

Hujus consensionis luculentum argumentum supprditat Concilium Aurelianense V. an. 549. magna Gallise, ac Germaniae Praesulum frequentia, et celebritate conspicuum, cui Sanctitate insignes Episcopi plures interfuere, inter quos Sanctus Nicetius Trevirensis, de quo praeclara multa ex Trevirensis Ecclesiae monumentis ab Episcopo Myriophitano diligenter collecta proferuntur. Ptimo scilicet ejus Synodi Canone, ut refert etiam Natalis Alexander Hist. Eccl. Sacc. IV. c. 5. art. 18.,, Nestorii, et Eutychetis Sectae cum , earum Auctoribns, et Sectatoribus anathematizantur secon-, dum Sedis Apostolicae judicium ; quas etiam Sectas , in-, quiunt Patres , Sedes Apostolica , et Sancta condemnat .

Haereses illas ( prout jam superius ex Natali descripsimus ) Toin. XIII.

o in Synodis Ephesina , et Chalcedonensi damnatas non ignorabant Ecclesiae Gallicanae Patres : Tamen Apostolicae tan-. tum Sedis in suo Decreio meminerunt raii, satis esse. , quam de Fidei Dogmatibus agebatur, si sanciretur constitutio , quae Romanae Sedis nitetetur auctoritate , cui re-

, fragari nullus deberet .. .

Revera, quod praetermissa omni Ephesini, et Chalcedonensis Concilii memione Gallicani Patres in una Sedis Apostolicae sententia conquiescant, magno argumento est, cos fixum, et irrevocabile judicium de Fidei Dogmatibus ad eam Sedem retulisse, quae Decretis illarum Synodorum praeluxarat, quidve definiendum esset, diserte praescripserat. Nec dubitandum, quin eo plane sensu inter caeteros Aurelianensi Concilio subscripserit Sanctus Nicetius , quam Teste Myriophirano in Ecclesia Trevirensi constans vigeret sententia . quae in Apostolicae Sedis judicio immotam , et irrevocabilem fidei normam constituit. Cujus Traditionis ad sua usque tempora productae praecistum cum aliis multis testimonium exhibet Gallicanus Praesul Sanctitatis, ac doctringe laude spectatissimus Ivo Carnotensis his verbis, quae superius etiam ex Natali Alexandro tetulimus : " Sedis Apostolicae judiciis , et , constitutionibus obviare plane est haereticae pravitatis no-. tam incurrere .. .

Sed proferenda in medium de Trevirensis Ecclesiae Traditione laudati Myriophirani auctoritas in Historiae suae Prodromo pag. 322., quo loco de doctrina, et disciplina eius Ecclesiae sermouem instituit : ,, Quod vero , inquit , ad pun-, crum doctringe attinet , videtur jam sub Francis apud nos , recepta faisse sententia de infallibilitate Romani Pontificis : n Intellig mus id ex Reginonis nostri Chronico ad an. 865. . , ubi Guntharium , et Theurgandum Archiepiscopos'stultitiae , elogio denotandos asserit, qui illam Petri Sedem ali-" quo pravo Doginate fallere posse arbitrati sunt, quae , nec sese fefellit, nec ab aliqua haeresi unquam falli , potuit . .. Quamquam hanc thesim Regino ibidem ad judio cium causae particularis sinistre applicat , vere tamen inde , concluditur, hanc opinionem erism in Gallicana Ecclesia an-, tiquiotem esse, atque nonnullis videri voluit ...

Hinc petenda explicatio, vel emendatio eorum, quae seribit Febronius p. 163. de gestis in causa Lutheri, quae sic ille distinguit : .. Sparserat Lutherus hacreses . Leo Papa X. , eum propteres in jus vocat. Lutherus ab hac citatione pro, vocat ad Concilium Generale . Pontifex hanc provocationem , justissime perstringit Bulla Sua an. 1520. edita .. . Hactenus. pergie ille, erat ea privata Lutheri causa nulla convocatione Concilii digna . Sed portquam tantos in Germania motus excitasset, ut recessibus Imperii ab an. 1524. ad an. 1557. declarata sit Concilii Generalis necessitas, et Carolus V. non destiterit illam convocationem urgere, sieque communis, et publica ea causa facta esser, , tum ea non solum celebratio-", ni Concilii ansam dedit, sed et errores a Pontifice damna. " ti rursus ab integro in eadem Synodo discussi sunt, uti " manifestum fit ex collatione Actorum Tridentini cum Bulla " Leonis: idque non attento, quad ( uti sonant ejusdem Bul-" lae verba) eadem concepta fuerit post deliberationem , traetatum, et discussionem tauto negotio parem, exceptaque 9, praevia sententia Cardinalium, et complurium alicium vis rorum insignium .. .

De causa convorandi Concilii aptius dissetti Natoliia Alexander Dissert. 12. in Suec. XVI. cart. 12., Giassanto 3. in Germania Lutherans havresi Clemens VII. Pomifica Maximus considerans, Convenius a Carolo V. Imperatore caplebrato, ac praesertim dagustanum ad haeret.cos ab erropribus dimovendos nibil contuliase, de Goncilii Generalis caplebratione cum eodem Imperatore, a silvique Principibus 5. Christianis consilia agiisre coepit: Quod post errorum Luython dannatonem a Leone X. factam unicam illud remedium ad eotam vincendam, seu domandam parfidim suppresset, at archibi tidem Pontifex in literis ad Franciscum I. Regem Christianissimum datis 2. Januar. ann. 1553; n. 1

Quod ergo memorat Febronius, Lutheri errores rursum eb integro in Concilio Tridentino discossio fuisse, yel eam discossionem eo refert, ut uberiore quadam explicatione, ac tot conspiratium Patrum consersus haerticroum taudem contumacia molliterar; coque nil derashirur firmiruri jud cii, quo antes Lutheri errorera Leone X. dammati fuerant: Vel existimat, sic sh integro fuisse discussos, quasi mondum favo, et immutabili judici dammati essent, tumque Febronic suscipienda pugna etit et adversus Febronium ipsum, qui antea statuetti, jam ante Tridentinum Lutheri errores itrevocabiliter fuisse dammato, et adversus Carloma V., qui poet Bulam Leonis X. Lutheram ut haereticum habuit, et adversus co Synodos superius luadatas, quas de distem erroribus tam-

quam de damnatis baeresibus sine ulla baesitatione decreverunt .

Quod ergo in Causa Nestorii , et Eutychis Ballerinius probe animadvertit de his , quae definita sunt , libertatem examinis ad revocandos errantes aine libertate dissensus quoad Catholicos consistere posse, id in causam Lutheri, et in diaquisitiones de illius erroribus habitas in Tridentina Synodo non incommode transferri potest . Et sane , quum fateatur Febronius, statuatque, Lutheri errores ab Ecclesia jam ante Tridentinum irrevocabiliter damnatos fuisse, si aliqua fuisset adhuc in Parribus sine sperto fidet detrimento dissentiendi libertas . sequeretur . a Synodo Generali retractari posse velut adhuc revocabile, quod jam fuisset ab Ecclesia irrevocabiliter definitum, quo fieret, ut Ecclesia secum ipsu puguaret, aut

saltem de se ipsa diffideret .

Ex doctrina sub hac Positione tradita duo consecraria eruit Febronius : Primum ut non in privatis quibusque negotiis, aut frivolis, sed tantum in communibus, sen summis Recutsus, seu improprie dicta Appellatio a Papa ad Concilium locum habeat : Ouasi vero quisquam adhuc repertus esset, qui pro privacis, frivolisque negoriis ejusmodi, quantumvis improprie dictam, appellationem concederet. Caeterum ad hoc atabiliendum jus appellationis pro causis maximi momenti pettinere censuit, quod an. 1.160, dixit lobannes Dauvet, quando , ut ait , cum reverentia contradixit Bullac Execrabilis Pii IL , que Pontifex generatim omnes ad futurum Concihum appellationes sub poens Excommunicationis inerdixit . Ait autem Dauvet, censendum non esse . Pontificem probibere voluisse recursum ad Concilium, ubi ageretur de causis maximi momenti, velut etiam de gravaminibus, quae per aliquem Summorum Pontificum inferri contingeret Principibus, aut Regionibus . Videat porro Febronius , quanti facienda ait ad elevandam censuram generali interdicto latem hujus hominis interpretatio ab Antistite, qui non privatas, sed Ca. nonicas acctoritates sequi se velle, profiteatur. Aliunde, quod Appellationes istae super gravaminibus, quae sequiori tantum sevo audiri coeperunt , minime probent . Concilium aliquid potestatis in Pontificem habere, diserte explicat Petrus Ballerinius de Potest. Eccles., Sum. Pont., et Con. Generalis c. 5., 5. 2. num. 19. , concluditque : , Ex hac itaque gestorum serie, quam ex antiquitate deduximus, apparet " manifeste , nibil , vel fere nibil bactenus inter Catholicos potnisse obtinere, quod Pontificiam Auctoritatem culpiam Ecclesiasticae jurisdictioni subliceret, aed semper npud ipsoa valuisse principium illud, quod Antiqui variis occasionibus ingesserunt constanter, Judicium de Summis Pontificibus n nemini competere jure Primatus, quo, quam ipsi superiores sint omnibus, non passunt sò inferioribus judiciari,

Revera ipsemet de Marca fateri coactus est, appellationes a Papa ad Concilium a vetere disciplina alienas esse . Es quamvis notet Febronius p. 192., eum propteren vapulasse a Bossuetio 1. 13. c. 23., tamen sive Bossuetius, sive alius quisque Scriptor ejus operis nullam in tota antiquitate expressam hujusmodi appellationum factam mentionem profert , eoque redigitur , ut dicat , si novum fortasse sit vocabulum , rem tamen esse antiquissimam . Parum sane firma defensio . Non novum, non inusitatum erat illis temporibus in judiciis Ecclesiasticis appellationis vocabulum : Mos jam frequens invaluerat, ut ab Episcopis ad Synodos, a Synodis, vel Episcopis , aliisve inferioribus ad Pontificem appellaretur ; illaeque provocationes nomine suo notabantar , quippe usitatae rei usitatum quoque oportebat esse vocabulum . Quod ergo de appellatione a Papa ad Concilium nulla ejusmodi mentio fiat, argumento est, non alia de caussa vocabulum defuisse, nisi quia nec dum cogitatum erat de re subjecta vocabulo .

Alterum consectarium, quod ex praemisis doctrinis eruit Febronius, itsted est., Ut retiam, uhi appellatio rite interpo, sita ests, Jurisdictio tamen Pontificis in illo negotio non protraus suspendatur: praeterquam quod denim, inquite, interposita etiam appellatione senteniae Pontificis tamquam provisoriae modeste assurgendom sit, ut albi diximas, jus praesidendi in Concilii Occumenticis ad Pontificem vi Primatus pertinet, a cujus juris exercitio nusquam exclusus est ab Ecclesia; quum ex Ecclesiae, su, et praxi id solam, obtineat, ut prioribus judicibus jungantur sili; et plurimi Episcopi universus etiam Ecclesiae, qui junctim in Concilio pleniasime rem discutiant. Accedit, quod necsine Pontifice Concilia celebratur Occumentica, nis summa necessitate, ac ipso renuente. Hactenus, inquit, Reverendissimus Rautenseracub.,

Pergit porto: , Ex dictis apparet, appellationes a Pspa ,, ad Concilium ( quatenus eae jure, et praxi Ecclesiae pro-,, bantur ) illis esse dissimiles , quae que ildie in Foro occur, runt, et quavis ex caussa, et quolibet in negotio Civili ,

aut Ecclesiastico interponi possunt ...

Multa bie notanda. 't. Qui appellationes a Papa ad Coneilium sequiori aevo induxerunt, non esa voluere similes illarum, quae quoidie in Foro, et quavis de caussa interponontur. Nikiliominus istas generatim appellationes damnarunt Pontifices, et quas damnarunt, omni jure ab ipsis damnatus esse, bac sua Positione adstruit Febronius. Vehomenter igitur secom ipse pugnat, dum in Commentario allatam dismilitudinem valere censet, ut appellationes rite interponi queant velut jure probates.

4. Quod sententiae Pontificis non aliam vim Febronius tribuat, quam provisorii judicii, saiis jam ex superius dittis refellitur: Quamquam etiam notanda vocabuli noviras, quae opinionis novitatem, atque adeo et vauitatem prodit, et

arguit .

3. Quod sit, Pontificem nusquam exclusum esce ab Reclesi exectión jurits praesidendi Concilià Generalbus, suspicionem quamdam injicit, num forte puett, excludi cum portuisse juris ejus exercitio, quod juu, fatente ipso, Primatui cohaeret, quodque Pontifex non ab Ecclesia, sed a Christo babet.

4. In eo, quod subjungit ex Rauseustrauch, sine Pontifice non celebrari Concilia Occumenica, nisi summa necessitate, et ipto renuente, verendum ei profecto est, ne nimiam seduiosis hominibus turbandi licentiam tribaut. Nusquam
enim necessitatis prateettus illis defuit, qui turbas sive in
Ecclesia, viei in Republica excitare voluerunt. At si firmum
atat, quod in sua Retractatione Febronius ex Partum sententia vere dixit, ¿Ubi Pertus, ibi Ecclesia; n., sua quotiescumque adest legitimus Pon-ifex, Ecclesia necesse in ullo coto, nec ab ullo coeta tepressentari porest, qui eo capite careat, quod ei Christus praeposuit, principalique auctoritare in
Ecclesiae administratione insignivit. Qua de re videndus Bellarminus de Concil. l. 1. c. 14, 4, ubi de casibus extraordinariis dotte, aspienterque more suo dissertit.

5. Quod pro ultima eauvarum definitione postulat, out platimi Episcopi ex universa esiam Ecclesia junctim in Concilio plenissime tem dacquient, et irretractabiliter definiar, mullo parto constat, sive ad causas discilinate, sive ad causas discilinate, avie ad causas facilitate, avie ad causas communes, ob quas fati appellationes, ut suppra explicatas sunt;

a Papa ad Gonciliam concedant. Nam, si agitut de discipiina, uil vetar, quominus in es, quae fuerin ab autecedente Concilio statuta, mutatio aliqua posamodum legitima auctoritate inducatur. Quo pertinet illud Augustini dictum, priora Concilia interdum a posteriotibus emendati. Si vetro ad causas fièri, falsum est, opus esse, Episcopos in Coucilium convenire, ut irretratabile judicium prodest. Quippe nemo Catholicus dubitat, hanc semper in Ecclesia auctoritatem vigure, ut suboriente bateressi irretratabiliter damnentur, prout noum est, plutes a primis Sacculis absque Concilio irretratabiliter damnatus esse.

## POSITIO XXXI.

" Beneficiorum reservationes sanae rationi, et aequitati

ANIMAD. Tradit velut statuem a Cardinali de Luca Regulam, tom. i.n Sum Benefic, §2. num 6. Juris communis dispositione, et primarvo Ecclesiae usu attentis omnia beneficia quandocumque, et quomodocumque vecantia ad Episcopi, ceu Ordinarii Loci Collationem pertinere.

Id autem jurts daplici potistimam ex capite repetit Febronius - Primum, quod hoc Episcoporum jus portio site plenatite potestatis, qua illi pollent ad regendas suas Ecclerias - Id, quod , ingurit, estim confirmet observantis primorulo ecom Sacculorum. Deinde quod, quum Beneficia a Sacra Ordinationa sejuncta non essent, pissaque Ordinam Collato Collationis Beneficiorum esset, per se fluit, Collationem ad Episcopum pertinoisse.

Verum in hate plenarism porestatem transferri possunt, ques dicts aux de indefinitaci illa potestate, quam superius Rebronius Episcopis tribuit. Sane jure Divino constat, quam potestatem Univarios in Episcopos colletam voluti, ita collatam esse, ut Primatita Ecclesiase potestati subjecta esset. Constat, Ecclesiastico jure jam ab initio inferiores Episcopos primarum Serdium Episcopis subjectos etiam fuisse; atque potestatis, qua pollebant, ausum Canonum stravitis nunquam non faisse certia limitibus circumscriptum. Gerte non obstitti illa E siscoprum potestates, quin primarum Sedium Episcopi multa bitatis della distributionem resservatent. Cujus rei precelarum documenti subjectis Ecclesias distributionem resservatent. Cujus rei precelarum documentica distributionem resservatent.

tum praebet ea,,, quae invaluerat in Ecclesiis Africanis con-, suetudo, ut ab Archiepiscopo Carthaginensi peterent Epi-, scopos; et quae fuit ejus in illos porestas, ut quem vel-, let, cui vellet Ecclesiae, vel Episcopo auferret Clericum, ac petenti ordinaret Ecclesiae . . Thomassin. p. 1. l. 1. c. 20. num. 8 .: Scilicet Patres Africani in Concilio Carthaginensi 111. sic Primatem suum Aurelium alloquuntur : 1. Necesse habes tu omnes Ecclesias suffulcire. Unde Tibi non potestatem 29 damus, sed Tuam assignamus, ut liceat Voluntati Tuae semper et tenere, quem voles, ut Praepositos Ecclesiis. , vel Plebibus constituas, qui postulati fuerint, et unde voe les s. Testantur Episcopi, non banc potestatem se Primati dare, sed, quae ipsi competeret, agnoscere. Ideo vero eam potestatem illi competere, agnoscunt, quod ei necesse sit omnes Ecclesias suffulcire. Porro quod Caribaginensis Episcopus necesse baberer Africanas Ecclesias suffulcire, id ei non Divino, sed Ecclesiastico tantum jure tributum fuerat : Quod vero Pontifex Romanus omnium prorsus Eccles.arum sollicitudinem gerere, omnesque suffulcire debeat, id ei non Ecclesiastico, sed Divino instituto commendatum est, ac praeceptum. Quis ergo puter, minus juris ex Divino instituto in Romanum Pontificem quoad universam Ecclesiam, quam in Carthaginensem quoad Africanas ex instituto Ecclesiastico manare debuisse? Quod igitur Cardinalis de Luca statuat, Episcopos ex dispositione juris antiqui ordinarios esse in suis Ecclesiis Collatores Beneficiorum, esto, si placet; nec enim praesentis est instituti ejus rei disquisitio: Quod vero id juris repetat Febronius ex commentinia illa plenaria, et indefin ita potestate, qua olim praeditos Episcopos fuisse in suis regendis Ecclesiis, contendit, fundamentum id videtur necsatis firmum , nec satis considerate positum .

In eo vero, quod subjungit, Collationem Beneficiorum ex hoe etism capite at Episcopo spertininise, quod olim Ordinatio easer vice Collationis Beneficii, in re latet aliqua ambiguitas. Nam i hoe ita dicir, quasi Ordinatio easer vi sua Collatio Beneficii advo, ut ex Ordinatione in sese spectata jur orietura ad Beneficiiam, in eo sane falli videtura jus illud oriebatur ex vocatione, sea missione in Beneficiam, quam vocationem ut plurimum Ordinatio proxime consequebatur. Desiguabatur califlet, eligibatur șa qui vacanti Titulo praeficiendus easeet; nec ordinari solebat, nisi qui sic electus, aut designatus esset ad Beneficiam. Itaque Collatio Beneficii pledesignatus esset ad Beneficiam. Itaque Collatio Beneficii ple-

rumque quidem conjuncia esta cam Ordinatione; nec ideo tamen unum; sundemque actum constituchat, sed duo actus erant uatura diverii, tempone conjuncti. Hinc si Ordinatio fieret praeter statuta Cononum, Ulericus Ordinationem quiden recipieha, nec tamen jus ad Beneficium consequebatur, quod minitum legitima missio desser, siae qua nemo cutquam Ministerio Exclesiastico tte praeficitur.

Atque hujus quidem missionis penes Romanum Pontificem summa semper fuit auctoritas. Quod quum aliis multis ex tota antiquitate depromptis monumentis constat, quae partim alibi protulimus contra Slevogtium (Vid.Tom.XI. p.219.), tum manifestum fit ant quo illo more , cujus tot insignia exempla edidit S. Gregorius Magnus, quo nimirum Ecclesiae aut Pastore viduatae, aut ineptum Pastorem nacrae alienis Episcopis commendabantur, qui a Romano Pontifice plenam administrationis poresiatem accipiebant. Qua de re videatur Thomassinus p. 2. l. 3. c. 10. et seq. An non tum Pontifex sibi reservabat. ac veluti per sese potestatem exercebat, quam suis Visitatoribus committebat ? Quod ergo Romani Pontifices ocyus serius reservandi jure usi sint, nil id attinet ad potestatem, quam non aliunde quaesitam , sed Primatui cohaerentem habent . Nec sane ratio afferri ulla potest, cur non de Beneficiis perinde valere debeat, quod de criminum absolutione Tridentinum declaravit, potuisse Pontificem graviora crimina suo judicio reservare, idque potuisse pro Suprema, qua Summi Poutifices pollent in Ecclesia universa, potestate.

Non ergo legitimo jure caruere primi Reservationum Auctores, ut injunere videtar Febronius p. 2000, sed primi dicendi sunt jus illud explicuirse, quod ipsis pro injuncto Divintius munere sollicitudinis omnium Ecclesirum competebat, quemedmodum in sollicitudine, quam Ecclesirum competetatuto gereba Ecclesirum Africa Carthaginents Episcopus, nitebarur jus illud amplissimum, quod in co Carthaginente Concilium agnovit Fateur Perhonius he Positioner, jus Roservationum sequitati, et rationi contonum esse. Quid est ergo, quod cuiquam mirum videri debear, id juris fuisse a Ohristo Primatoi collatum, quod sit rationi, et arquitati aptissimum ?

Caeterum non diffitetur Febronius, Reservationes multis ab bine Sacculis invaluisse. Ex hac porro dituturna possessione alio etiam quovis titulo deficiente (multo magis vero ubi possessio superiori auctoritati adjungitur) cettum jus existe-

Tom. XIII,

re, quod nulla ratione convelli queat, planum fit vel insa auctoritate, quam ille profert pag. 200. Antonii Hotmanni . quem , Perrus Puteanus sub initium Commentarii Petri Pi-, thaci de libertatibus Gallicanis earumdem libertatum scientis-, simum nominat. Quando ( inquit Hotmannus ) superior " quicquam sibi more vindicavit, id ei loco tituli est . Arque , id habet Superior commodi, quod ea goae sibi consuetu-, dine asseruit, juribus superioritaria tribuantur. Et hinc sub-" sidia, quae Pontifices ab Ecclesiis inferioribus percipiunt, ,, juribus illis adscribuntur. In prescriptione immemoriali non , opus est ostendere titulum, sed illum allegare sufficit ..... " Hanc possessionem opottet esse immemorialem. Quod non , tamen sic intelligendum est, quasi oportent, baec jura ita , esse vetusta , ut credantur a prima Ecclesiae origine fuisse , imposita ; sufficit enim impositionis ejus, seu perceptionis , jurium initia esse extra hominum memoriam . . . Et qui-,, dem Pontifices multis potiuntur juribas, quae ab autiquo , immemoriali tempore soliti fuerunt percipere, quae absurdum esset nunc in quaestionem vocare . . . etc. . . An non pacis perturbator merito existimetur, qui jurisprudentiam hac acquitate constitutam commovere nunc nitatur?

# POSITIO XXXII.

" Concordata, utpote vim pacti habentia, religiose utrin-, que servanda sunt ".

ANIMAD. Multa, quae pertinent ad Concordara Germanica hervi narattione complectiut; nec omititi vias indicare, quibus obsisti possit, si quando Paque Officiales in es peccarent. Nec tammo. Canonem profett, quo in eas vias ingressus patent. Sed plane Febronius trepidat timore, ubi rion est timor. Summa Pontificum fides in aersvandis Concordia suo essensa firmatis non aliud postulat, quam ut sequa illis fides rependator:

Pergit porro: "Sed quid, si in interpretatione verhorum, aut sensus Concordati a Rota Romann dissentiat Consilium "Imperiale Aulicum, ad quod ab illius interpretativa decisione sumus fuerit recursus? Facism, inqui: , hic mea, quae Carolus Josephus Embdem Kirnensis in Diatriba inau-gurali de Concordatis Germaniae an. 1780. proposult a...

Summa haec est: "Non recognoscunt Germani Papae soli interpretationem authenticam. Attribuunt autem sibi

" solis non tantum Magistralem, sed etiam Judicialem , mandatis adeo coercitivis vindicandam adversus eos, qui , alibi petunt interpretationem istam ... Non quaero , quo Canone nitutur doctrina, quae Concordatorum, in quibus de rebus Ecclesiasticia plerumque agitur, interpretationem et Magistralem, et Judicialem totam illius partis, quam Seeularem verba innunt, potestati subjicit; quae doctrina digna non videtur, quam Episcopus faciat suam . Hoc unum vix praeteriri potest , nimium adhuc pristini moris retinentem videri Febronium : Onidavid ubicumque est , quod minus favere videatur auctoritati Pontificis, in eo colligendo non sinit. diligentiam desiderari suam .

#### POSITIO XXXIII.

.. Annatae retinendae, usque dum Romanae Curiae ne-, cessiratibus aliunde provisum fuerit ...

ANIMAD, Deest in Positione Clausula de Apostolici /udicii interventa, quae in Retractatione habetur; quin et ipsa subjenera explanatio ad removendam ejus judicii, et consensus necessitatem spectare, aligna ex parte videri potest.

Paucis memorat, quae in Basileensi Concilio de Annatis tractata sunt, quas tamen subsequutum Concordatum Germamanicum retinuit .

Repetit memoriam quaestionis, quae a nullis olim excitata est, an non istae Annatae vitio aliquo Simoniae laboraverint . Frustra omnino , quippe et ipse Febronius agnoscit , quod apud omnea exploratissimum est , nullam haerere in hoc subsidii titulo suspicionis ejusmodi labem-

Hoc insum insuper confirmat auctoritate Petri de Alliaco , quae extat apud Thomassinum p. 3. l. 2. c. 58. num. 9., deprompta ex tractatur de auctoritate Ecclesiae, ubi Alliacensis expresse docet, temerarium fore, ac non ferendum notare generaliter de Simoniaca pravitate Statum illum , quo Summus Pontifex recipits et ganerit subventiones consuetas in oblationibus, Decimis, Annaris, et similibus.

Ourod si hoc loco Thomassinum sub oculis habuit Febronius, minime par erat praeterire, quod paullo superius ex codem Alliacensi referrur ad earum subventionum acquitatem prebandam; minus vero quod paullo inferius adstruitur de necessitate Pontificit consensus ad quancumque in eas murationem inducendam. Hanc enim decernit Alliacensis, fieri non posse nisi ex ordinatione Papae, et Concilii Generalis. Quo sais ostendit, nec in Concilii Generalis potestate id positum esse, nisi Papea accesserii autorinis; addique idem., fa., cientes contra praemissa non conformant se, sed manifeste., obviant Institutionibus Regis Franciae, Ecclesiae Gillicanee, et Universitatis Parisiensis, sicur patet eas intuentibus.

Et merito quidem Ordinatio Papae requiritur: Nsm, ut ante Posit. 30. atstuum ab Hotmanno vidimu, quem laudar Febronius, quum superioris auctoritatis praestantiae possessio adjungitur, Titulus exurgit ejusmodi, quem jura omnia

vetant, ullo pacto violari .

Sed insuper ad confirmandum jus Pontificium jam ab. Alliacensi vindicatum valere quoque possunt, quae in rem eamdem observat Thomassinus de attiquo more, quo ab Episcopis, et Abbatibus longo ante tempore, quam a Romanis Pontificibus Annaise exigebantur; quamque vetustae essent Annatae, ques Ecclesiae Gallicanae alise aliis pendebant: Unde sic disserit c. 58. n. 7: , Ecqui cacterae Ecclesiae jam olim , potuerant ad Fabricas Templorum, vel ad alioa usus sepo-, nere Annatas Beneficiorum ? Ecqui potuerat hie usus sta-, tutis, consuctudine, privilegies, et praescriptione confirma-. ri: denique fis Decretalibus, quae veluti micantissimae sunt , juris Canonici hodierni faces; nec potuerit Ecclesia Ro-, mena pari jure uti, et consimilem facere fructuum reser-. vationem ad explicandas gravissimas temporum angustias. et difficultates? An Fabricae, et reparationis Templorum 22 particularium majora sunt momenta, quam defensionis Ro-., manae Ecclesiae , in qua Principatus residet Apostolicae . Cathedrae , ?

Et n. Si., Nemini non exploratum est, quam abhorretet
Gernoius ab adulatione, ubi Romanae Guriae res ageretur.
Be fatetur ille tameni in hoc opusculo (de Simonia ), ut
Levitae veteria Tesamenti quum Decimasi psi a Laicia saciciperate, i poso vicisiam Decimarum barum Decimas cub
viate Aaronico Summo Pontifici, ita simillimo quodam munere a Praclatis inferioribus condum esse Romanum Ponytificem, i dique convenienter per Annatas perficia.

Adjungatūr auctoritus Sorbonici Tournelii the Ioc. Theol. de Concil. Basileen., cujus hace verba sunt: "Respondes, cum Illustrissimo de Marca. Natali Alexandro, Fagnano Junis Pontificii peritissimo, Fevert, et alits , Annatas solvero pium esses; exigere nec Simoniacum; nec injustum; Re-

, sponsio hace est contra Molinseum, Launojum ac. ..., Quod responsum, potreaquam Conciliotum Viennensis, et Comstantiensis autoritate, ac nonullis Apostolicis Constitutionibus communisti, hoc insuperargumento confirmati; "Omnibus cam, ram Animarum haberatubus pie solvuntur Decimse. Porro Romanus Pontific, jure Divino constitutus est Pastor omnium Ecclessarum curam getere debet., Ergo Annatas abaque allo vitio retipere potest, easque pie, act arionabilitor confirmum Praesules designatis.

Non omititi eilam Febronius memoriam tenovare quenlatum, quas Annatae, el Annatatum Taxae nonnunquam excitatum, speciatim Positione anteredenti p. 204. appellationem commemorat a Pieibero Archiepiscopo Moguntino Ann. 1461. ea de causa interpositam.

At judicium omittit latum a Thomassino c. 59. n. 10. de Archiepiscopo illo, quem ait, poenituisse tandem, sed se-

to, inconsideratissimae suae pertinaciae.

Omitit, quae ab codem Thorassino n. 8., et 9. refotrantur responsa Aeneas Sylvii ad querellas Jurisconsulii Martini Meyri: "Ex quibus ; inquit Thorassinus, aptissima , ab Aenea concludicur. non Guriae Romanae exactionibus, , sed suis ipsorum ambitiosissimis expensis Germaniae Prae-, sulce exhauriti; "Quod quidem Ego dictum velim, et intellecum de corum temporum Praesulibus ad Successores minime referendum.

Omitit, qued m. 12. idem Scriptor affert de querelis nonnullorum Proceram eorumdem temporam, qui militari magis fiducia, quam accurata rerum peritin perorabant : Ubiciam digitum intendit in fontem; unde illae potissimum querelae manshant : Suum; inquirit; tune virus quagus versum " soargebat Kovella haetesis, hominomque facile mentes a » Poniificis sutule alienabe, et in has agebat intemperius... Sed de Annatis alio scripto paullo latius egimus. Vid. Opursculum in Georgii Lakito Prael, Can. Ton. XI. 10, 322.

# POSITIO XXXIV.

" Exemtio Regularium a Seculari Potestate, aut ab una " particulari Synodo non valet abrogaria...

ANIMAD. Quod initio explanationis Febronius commemorat de multis olim excitatis adversus exemtionum abasus querimonius, magna ex parte depromtum videtur ex Natali Alexandro Dissert, 12. in Saecul, XVI, de Sun. Trid. art. 16. n. 41., adeo verba verbis respondent. At silex, quae ipso eodem loco verbis provime antecedentibus affett Natulis ad asserendam Pontifici potenstem Regulares eximendi. Censet ille, quidem, Episcopos jurisdictionem in Dioceeses suas, et Subditos a Christo immediate accipere: Attamen Dioceeseum, inquit, Divisio, Subditosumque Designatie a Remano Pontifice pendet, qui et justis de caussis immunitates, ae privilegia Tecclesii, vel Monasterile concedere potest, quibus ab Ordinarii jurisdictione solvantur, et exigmantur.

Site etiam, quod refert idem Natalia art. 95, n. 2. bis verbis: "Locharingus Cardinila Regularies in Synodo laudi, bas extellit cestatus, tria Regularium millia paucorum meins sium spatio crudele Martyvium pososo fuisse, quod obis dientiam Romano Pounfici debitam adjurare noluissent. "Quapropter ati caeterorum Clericorum immunitamen ab Epissopis partestarent, Patres horrabatur., "Ne vero isra Regularium Institutorum ab amplissimo Cardinali suscepta laudeiu mira cuiquam videri debebit, qui recogiaverit, quam mults in eo: atm commendationem scripsere Athanasius, Basilius, Chrisostomus, alii Patres, praeclarissimique Praesules, qui omni setate Sanctitatis, a ca doctrina laude maxime fluterunt.

Nec mirum proinde, yel a primis Succili Sancissimos Antisities Monasteriorum conservationi, et interemento pet immunitatum privilegia consultum voluisse, eaque adversus obtrecentium calumnias severis identidem Dectetis vindicasse, eq quod peullo latius explicandum est, quoad fert praesentsi instituti ratio: quippe notum est, hac maxime de causas Regularium immunitates apud permultos invidia laborate, quod ess existiment velut novum quoddam inventum a Pontifichus auctoritatis suae amplificandas studio in Ecclesiam invectum, vetetibus incognitum, a primaevae disciplinae forma protess silienum.

Insigne immunitatis documentum inter alia suppeditat Synodus Carthaginensis aub Bonifucio an. 525. apud Labb., de qua pauca referam ex Notali Alexandro Hist. Eccles. Sec. VI. c. 5. art. 10., Perus Abbas cum Senioribus Monasterii sui libulm supplicem porrevit Bonifacio. Cattaginensi, et Synodo pro Monasterii sui libertate. Sci., licet Liberaus Episcopus primas Sedis Provinciae Byzacenae. Monasterium illud Sedi saue subjucer volchat, suppte lin.

29 sua Provincia constitutum, et Monachos sibi parere renuen: , tes excommunicaverat . Contestati sunt illi, se subditos es-", se Carthaginensi Episcopo totius Africae Primati; . . . . . , liberum sibi fuisse, cui vellent Episcopo Coenobium subii-" cere suum, quod suis, Parentumque suorum sumtibus , fundatum erat, et in quod ex diversis locis Africae, vel , Transmarinis congregati fuerant; . . . plurima esse Mona-, steria in Africa, quae illi non suberant Episcopo, in cuius .. Dioecesi constructa erant . . . . Protulerunt iidem Monachi , vetera quaedam ad probandam Monasteriorum libertatem mo-, numenta, scilicet fragmentum ex libris S. Augustini de mo-" ribus Clericorum . . . . Secundo Decretum Synodi Are-"lateusis.... Tertio Vetus privilegium a Bonifacio Pro-, vinciae Byzneense Seniore concessum . . . . Ad litteras s, projude Liberati respondit Bonifacius, privilegia tot Episco-,, porum auctoritate firmata rescindi non debere veterum Ca-, nonum servandorum specie. Neque enim, inquit, pote-, rimus statuta muture, quae per tot Sacerdotes instin-, ctil Divino servata noscuntur. . . . Istud tandem a Sy-,, nodo editam est Decretum : Erunt igitur omnia omnino " Monasteria sicut semper fuerunt, a conditione Cleri-" corun modis omnibus libera, sibi tantum, et Deo pla-" centia " . Alia cap. 6. art, de Monachis n. 6, congetit Natalis immunitatum documenta ex antiquitate petita...

Pariter de Monasteriis per varias Africae Dioeceses sparsis, quae Carthaginensi Antistiti suberant, disserit Thomassinus p. 1. l. 3. c. 31. n. 15.; qui etiam negat, inficiari se posse, , quin Saecule jam septimo essent in Patriarchatu . Costantinopolitano bene multa Coenobia ab Episcoporum , Dioecesanorum spiritali jurisdictione proraus absoluta, et ,, uni immediate subjecta Patriarchae Constantinopolitano, et " Exarcho Patriarchali , quem ille ad omnium Monssteriorum ,, administrationem delegabat ,, ..

Nec diffiretur Thomassinus ex antiquissimis Ecclesiasticae Historiae monumentis constare, Alexandrinorum, Antiochenorum, et Hierosolymitanorum Patriarcharum curam, et administrationem in omnia eorum Patriarchatus Monasteria propagatam fuisse ..

Non ergo a vetere more, et instituto abhorrebat, quod Monasteria jurisdictioni subtraherentur Episcopi ejus Dioecesis, in qua sita erant, et superiori vel Ptimatis, vel Patriarchae auctoritati subderentur. Quod si tali jure Patriates, quam praesefert, non abeaset a simplicitate GolumbaSed et Reges, inquir, a e Principes, dom squir, qua
Tutores, ac Defensores Canonum, atque Ecclesiasticae
disciplinae Vindices. (bot enim ad eorom auctointeme,
n jus, et officiom perinet. Vid. Notal. Alex. Dissert, 21yir. Quaeque per omnes Ecclesias recept est. advetasti
a baud poterunt, sed eam poitus sequi; et., nis legitima cuaysa obaset, candem untiture debel unt. Hoc sensu Illusstrissimus De Morca in Prolegomenis illo. de Concord.
y. 5.7. Tuitio. inquit. Ecclessae liqubus connissa est,
ut Ediciis suita Decretorum, et Canonum promulgatorum
exequutionem urgeant, non autem ut arbitrata una leges
condant in iis, quae Fidem, aut Ecclessiaticam Disciplinam
respicionit.

Sais apera, nac interpretationis indigens videtur Perti De Marca sententia, ai qui sem, ut jacet, simplici oculo inspexerit; nimirum ex hac id unam dicitur; Regibus convenire in ha, quue Fidem, et Ecclesiaricam Disciplinam respiciour, ut Edicits auis Decretorum, et Canonam promule guorum exequationem urgean; idque pro es tuitione, quaspierati eorum commendata est, quos ut Catholices Deus Sanctae Fidel; Ecclesiarque Protectores esse volun. Neque sila mena fuit Natatlis Alexandri laudata Dissertatione, ut ex Scholio presentim manifesto patet.

Ar reconditius sliquid fuir a Febronio excogitatum Pergit quippe in hune modum ., Divi , a Pinincipius 2, qua Dope fensoribus Canonum et Vindicibus Discipline, Regularium exemuiones abrogati haud posse . . A fis est quaestio , 3, quid valeant jure Majestatico, et qua Domini Territoritanies in Monasteria, et Monachos , ?

Ad hanc explicandam potestatem nonnulla circa Monachos cum aliqua distinctione praemittit. Primo de Monatini disserit., dum turbant pacem publicam, seditiones excitaut; a aubditorum animos ad partium studia, odia, et inimicitias jinflammant, dissidia adversaus proprios Ordinarios movest; Institutum, propret quod in Rempubblicam, seu Statum a dmissi aunt, relazant i. Mandaia Principum ae refractarios , ethibent; domesticia odiia, atque rixis se proacindant, atque , ita publico scandola unu se., . . . . . . Tum ait Petronius; , none, esse dobiuma, quin Principes in Monachos; tamquam

Tom. XIII. X

, in perrersos subditos saevire, aut alia ratione felicitati Sta-, tus adversos, ac noxios e suo Territorio ejicere valeant... At fere evenire non solet, Monachos es furere insania, tu Pestem Patriae moliantur, ac veluti publici, nefatique Hostes, ac Pachuellea haberi debant. Hunc descendir Febronius

stes, ac Perduelles haberi debeant. Hinc descendit Febronius in aliud distinctionis caput , nimirum : ,, Quod si in casibus non adeo gravibus , aut certis de caussis Principi visum , fuerit mitiora capere consilia ; proinde Monasteria hoias . , vel illius loci , Districtus , seu Ordinis , non quidem pe-" nitus extinguere; attamen ille de solida Monachorum cor-, rectione post serias monitiones, atque mandata per Supe-" riores Regulares obtinenda experientia doctus desperet, non , video, inquit, cur, qua Tutor Regni non possit ejusmo-, di Superioribus Regimen Monasteriorum sui Regni , re-, tento corum Instituto, ad tempus interdicere, aut etiam , illos pro re nata in perpetuum excludere, praesertim Exte-. ros , quorum secreti influxus , . . . necnon arcti ne-, xus . . . . sub uno saepe Extraneo Supremo Gapite . . . . , non semper indifferentes sunt . Quo facto , nisi de Prina cipis consensu aliter dispositum fuerit , Regimen illud ad Ordinarium Dipecesanorum in Ecclesiasticis Superiorem reand dibit, Episcopum videlicet, qui singulos Monachorum Coe-

jatus ... pro bono status, et Ecclesize noverit continere, ... Nounulla hic notanda . i. recolendum, Regularium exemtionem haberi , proponique a Febronio tamquam caput disciplinae a Tridentino firmatae, atque universali Ecclesiae usu receptue, quae proinde inter abausa mumerari nequest faten-

to ipsomet Fleurii vindico .

2. Quum revera Princeps, seu Magistratus Laicus dunlicem Personam sustinest, qua Tuttor Ecclesiae, et qua Tutor Regai, visum est Febronio utriusque tutelae jura peculiari quadam ratione dispescere.

3. Fatetur, immo asserit, Petrique De Marca auctoritate confirmat, Principi, qua Tutor est, et Defensor Canonum, fas non esse, disciplinae, quam Tridentinum agnoverit, quasque per omnes Ecclesias recepta sit, qualis ab co

agnoscitur immunitas Regularium, adversari.

Aliam esse quaestionem, quid in hisce rebus Princeps vales jure Majestasis; aique, ae non videre, cur, qua Regni Tutor, non valeat aliter statuere de hoc lpso capite disciplinae, quam tamen agnoscit a Tridentino firmaram, et universali Ecclesiae usu receptam ? Quo videtur Febronius non solum utriusque tutelae jura distinguere, sed et aliquo pacto unum alteri opponere, quasi quod Principi non liceat. qua Tutor Ecclesine est a Deo constitutum, idipsum, qua Tutor Reyni, licitum sibi facere jure Majestatis valeat.

Atque hoc quidem loco nobis constitutum est non aliud Febronii obtutibus monumentum subjicere, quam quod ipsum sane non pigebit intueri; Id nimirum, quod a Viro non minus eruditione, quam dignitate praestanti litteris mandatum est in Prodromo Hist. Treviren. p. 138., ubi doctrinam . et disciplinam illustria ejua Ecclesiae sub Romania exponendam aggreditur. , Postquam , inquit Myriophitanus Epi-, scopus, Trevirensem Ecclesiam, ut cum S. Athanasio lo-9 quar, vidinus Apostolicorum Virorum ingeniis funda-. tam., item Sanctain , atque cum Catholica Ecclesia unam. et consentaneam , miraculis illustrem , cum Romana Apo-, srolica Sede conjunctain, in Gallia primam, in Belgica , Matrem, et Magistram, nanc porto dispiciendum, quae 2, ejundem in particularibus doctrinae, et disciplinae articulis , fuerit credendi, et agendi ratio. Ubi in primis quidem il-", lud firmum tenuit, da rebns fidei judicium, et imperium , non esse penea Principes Saeculares, sed penes Episcopos, et Concilia, seu Ecclesiam insam ...

Posteaquam id late persegnntus est, de causis Ecclesiasticis generatim hanc D. Martini sententiam propouit : 3 Idem , Thema Treviris coram Maximo egregie Sanctus Maninus sustinuit Tente Sulpitio Severo Hist. Sacr. 1. 11. c. 63. , ubi: Sanctus Martinus, inquit, non desinebat increpare thacinm . . . . novum esse et inauditum ut causam . Ecclesiae ludex Saeculi indicaret etc. Nec aliter S. Nice-, tius in Epist. ad Justinianum ...

Tum subjungit Episcopus Myriophitanus : .. Sicut de , articulis Fidei judicium penes Ecclesiae Patres esse dignosci-, tur, ita et in materia disciplinae jus statuendi, et Canones " condendi . Dilucide id expressit Mappinina Rhemensis Episcopus in Epistola ad mox memotacum Nicetium nostrum .. . Eamdem subinde perstitisse Trevirensis Ecclesiae men-

tem, ac sententiam, satis innuit Myriophitanus agens de Disciplina, et Doctrina ejusdem Ecclesiae sub Francis, ubl inter alsa mulia hace habet p. 329. : , Congregati in Syno-, dia Episcopi condebant Canones auctoritate, et jure suo; " Manutentionem, et exequendi facilitatem obtinebant ab acedente auctoritate Regis servatis utriusque Potestatis limi35 tibus, quos an. 870. in Trevirensi cansa egregie notarunt 35 Episcopi Galliae apud Flodoardum Hist. Rhemen. 1. 3. 37 C. 20. 31.

Appellat hic Myriophitanus notatos ab Episcopis Galliae limitea anud Flodoardum, quo loco non potuit ille non animadvertere, quam longe absit Episcopalis gravitas Praesulum Galliae ab aulica levirate Febronii . Aegre tulerat Ludovicus Germanicus, Bertulphum ah iis Praesulibus praeter sui voluntatem Sedia Trevirensis Metropolitanum Pontificem ordinatum fuisse . Ordinationem ex praescripto Canonum facram esse, nec quicquam in ea peccarum contra fidelitatem Regi debitam, probate ingreditur Hinemarus Rhemensis una cum Remigio Lugdunensi, Arduico Vesontionensi, Erardo Turonensi , Adone Viennensi , Egilone Senonensi , ostendens , ut scri-. bit Flodoardus, quia licet Regalis Potestas praesideat humano " Generi dignitate rerum , Praesulibus tamen Divinstum devote , colla submittit, atque ab eis caussas suae salutis expetit; , inque sumendis coelestibus Sacramentis, eisque, ut compe-, tit, disponendis, subdi se debere cognoscit Religionis ordine potius, quam pracesse. Itaque inter haec illerum se .. pendere indicio, non illos ad suam velle redigi volunta-9, tem ,. Proinde , inquit , sient non leve discrimen in-" cumbit Pontificibus siluisse pro Divinitatis Cultu, , quod congruit : ita Regine Potestati , quod absit , non " mediocre periculum est, si, quam debeat parere, refun git , quod el ex Divina voce a Sacerdotibus nuntia-, tur , Domino dicente in Evangelio : Qui ex Deo est , " Verba Dei audit 3. Perlegenda tota Epistola, quam si probe perpendet Febronius, intelliget, quantum ex Episcopali robore ipsimet Regiae Potestati firmitatis accedere valeat.

In his porro causis quantum tribuereut Praesales illi gravissimis Scili Apostolices eutcoritatis, et judicio, demonstra idem Flooloordus telatis l. 2, c. 13. Epistolis Hinemaria ad Pontificem in causa Rothadi Suessonici Episcopi, et ad Lazduuranem Neporem soum, quem sic alloquitur; p. E quod 3 te dicis audire obloqui de judicio Domni Papas Nicolai 3 et de modicia, mendecium dicia. Nam, quod ille de 3, o, thado, sive de Vulphado judicavit, non contradixi; sed , sicut ipse praecepti, obedire curavi ...

Expressius etiam, ubi agitur de jurisprudentis Trevirorum sub Germanis, declarat Myriophiranua, quae, et quanta esset apud Treviros de Suprems auctoritate Romani Pontificis existimatio, his verbis p. 520.: , Ipse Egilbertus noster, utut persequeretur Papam Gregorium VII., tamen memor , Canonum scripsit Coepiscopis an. 1082 .: Ferre sententiam contra Apostolicum non est tutum, imme insanum, et omni-.. no nefarium aliquid audere in illum , qui vice Sancti Petri " fungitur legacione ipsius Christi ".

Sic igitur Trevirensis Ecclesiae Traditionem nobis exhibet Myriophitanus . ut prima illa vetusta aetate , qua et Sanctitatis, et Miraculorum gloria maxime claruit, constanter teneret, in materia disciplinae non secus, atque in materia fidei statuendi, ac decernendi portistatem omnem penes Ecclesiam esse. Nunc recogiter Febronius, num Sanctissimi Praesules illi ludere sic voluerint, ut quod sine ulla distinctione Saeculari Potestari constanter negarent, id quidem fieri non posse, dicerent, si Magistratus induat Personam Tutoris Canonum; at fieri posse, modo tuitionem Regni explicare

se velle, profiteatur?

- 5. Innuere videtur Febronius, justam Saeculari Potestati pro re nata subesse caussam, cur pati nolit, exteros Praepositos quidquam juris in subjecta Monasteria exercere, quod nimirum Monachorum arcti nexus cum aliis eiusdem Instituti coetibus sub uno extreneo Capite Regno, ejusque Statul non semper indifferentes sunt. Quo loco quaeri ex eo potest, an non putet, idem dici posse de Dioecesanis unius Ditionis, qui subsunt Episcopo in alia Ditione degenti ? An non idem dici potuerit ab ipso Christianae Religionis initie de Fidelibus per totum Orbem dissitis, quos tamen ad Apostolos, eorumque Successores, maxime vero ad eam Sedem, quae, Teste Irenaeo, potiori gaudet principalitate, convenire oportebat, semperque oportuit ? Num propterea existimet, licere Sarculari Potestati Episcopo iurisdictionem suam interdicere in Oppida suae Dioecesis alteri Ditioni subjecta , suoque jure efficere, ut haec jurisdictio in alios sive Antistites, sive Sacerdotes commigrare valeat? Sed an Ecclesiastica munia, et jura Sacculari Potestati subliciantur hac una de caussa, quod baberi possint velut non plane Reipublicae indifferentia, paucis ea de re discutienda rarsom occurret Febronii mens, et sententia .
- 6. Non potest Vir Canonicae disciplinae peritus perspectam non habere Solemnis Voti Sanctitatem , qua obstricti tenentur quicumque Regulare Institutum professi fuerint; neque adeo ignorat Febronius, quod nemine prorsus dissentien-

et tradit Natalis Alexander Theol. Dogm., et Mar. I., art. 18. Reg. 14., Vorum Solemne Religionis positum esse in Professione Regulae a Sede Apostolica apprebatae, qua in Professione vovetur Obedientia juxu presectipum Regulae praesnaida. Praescripto porro Regulae Praespasiis obedientia debetur, eique in primis, qui praesest universo Instituto, cui se Regularia sădistr, cuique interposita Vori Religione obedientiam spopondit. Propterea constans bactenus viguit hace inter Doctores sententia, non posse Regularem sine venia canonice impetrata obedientiam debitum illi Praeposito detrectare, seu renunciare, quin violati Voi treus evadest et quum agatur de Institutis a Santta Sede approbatis, constans ex acque sententia ext universali disciplinae consentanea. Canonicam hanc veniam nonnisi a Summa Pontifico habeti posso.

7. Facta, ut superius inquit , Regularium a suo Capite discessione, quasi baec sine Pontificiae auctoritatis interventa legitima esse posset, censet Febronius separati cujusque Coetus Regimen ad Episcopum redire. Qua in re hand satis videtur sive com propriis effatis, sive cum Canonicia Institutis convenire . Fatetur ille , potestarem jurisdictionis in Episcopis quoad usum per Canones arctari posse; nec difficeri potest, quin disciplina per Concilium Generale firmata, et universali Ecclesiae usu recepta inter Canonica Instituta morito sit referenda. Agnoscit insuper, ad id genus Institutorum Regularium exemtionem pertinere. Si ergo ex una parte Canonicis universalis Ecclesiae Institutis obstringuntur etiam Episcopi; Si per Canonicum hujusmodi Institutum arciata est corum jurisdictio in exemtos, seguitur, ut, quae Canonica auctoritate ligata est, aut ademta Potestas, nonnisi Canonica auctoritate restitui, aut solvi quest.

Practerea, tametsi Febronio magis placeat Episcoporum jurisdictionis spocestarem a Deo immediate repetere, adhuc factur, quod ipsum per se perspicuum est, portionem Gregios, quam quisque ebigisse, ut proinde merito dixerit supra laudatus Natalia Alexander, qui etiam immediate Deo acceptam refert Episcopalem Autoriateum, a Supremo Ecclesiae Capito prudere et Dioceccum divisionem, et Subditiorum assignatum et obtainem signatum disconsistante de dimensionem. Him et olim obtainit, et nun cobinere videmus, ut novas Sedes Episcopales rigigatur in Oppidis, quue ad siam ante Dioceccim pertitubum. Ergo Pontifex potest uni

Eniscopo Subditos detrahere, et alteri assignare; accus dicendum foret, plurimos, qui unue sunt in Eccleias Ediscopos legitima auctorinate carere. Peracta hoc pacto divisione nemo dixetit, hanc priori Episcopo frecidarem manere, ut Jariddictionen, quam in portinome Pontificia auctoritate arulsam sutea excrechar, cam iterum sine Pontificia auctoritate samere sibi valeat. Ergo etiam multo minus in exemios, qui, qua parte sunt exenti, nunquam fuere subditi. Quippe notum est, Regulares Goetus, dum in varias, ac disattas Dioceseas commigratuit, ab eisdemque recepti, et ut plurimum vocati, suam secum, qua legitime donati cent, exemitonem intulisse, atque ut exemtos receptos, habitosque fuisso, prout jam olim in Africana, et Orientali Eccleia suuvenisse supetius a Thomassino acceptinus.

Demum quod hoc pacto futurum augustur, ut melius in ordine, et officio Regulares contineantur, haud acio an asits cobactest cum his, quae ante ex Barthelio ipaemet protalit; quae si aliquo modo constant, potius metenueda foret regularis disciplinae non levis perturbatio, si singulis in Diocesibus interior cujuavis Monastici Coetus moderatio Episcopi cujusque judgio, et atbitrio permittereter.

### POSITIO XXXV.

, Exemtionum abusibus per Concilium Tridentinum oc-

ANIMAD. Si Johami Launaia credimus, inquit Febranius. Episcopis per Concilium Tridentimun tantum non
somia corum in Regulares jura restituat sunt. Nicabstinet a desctibenda saiis longs pagella, qua Scriptor ille, non
parum suspectue doctrinae, infensom summ in Regulares auimum ultro pacefacit. Sie porro ille Op. tom. 3, p. 2. pag.
436.:, pici. Tridentima Synodum ad Decreotum Zosimi,
,, et Bonifacii, et praeceporum Sephani, Nicolai, et Gelesii
, normam statuisse, ut Episcopi, etium tampuum Selis
Apostolicae Delegati (1), Monasteria quaelbet exemta vi-

(1) Editor, seu posius faltere de industria more suo velle vieture Launojus, dom generation enuviria Triflentina Synodo statutum, ult Eniscopi erium tamquum Apostolicas Sedis Delegid Monaster, ria quaeditet exemta visitarent, et corrigerent i, 21sis has formula non allud propositum fuerit Trifentinis Patribus, quam ut of dinarias Episcoprum autoritati velac cumuli Doco Pondificias auto-

" sitarent, et corrigerent; idest utramque auctoritatem, et suam, et Romani Pontificis ad ram pium, et necessarium , opus assumerent. Itaque, dum Tridentina Synodus for-. mula illa utitur, idem est, ac si unicuique Episcopo di-, ceret : Monasteria visita , Monasteriorum mores corruptos . emenda; si quid in iis auctoritati thae deesse putas. Roa manus Pontifex supplere intelligitur : obsiste vitiis Monasteriorum, obsiste Monachorum superbiae, et arrogan-, tiae . . . . . Quum Tridentina Synodus ita loquitur , nec " de veteri Episcoporum jure quidquam detrahit, nec Ro-" mano Pontifici quidquam addit, etiamsi verborum complen xio apud antiquos minus usitata videatur ...

Si , dum haec scriberet Launojus , Synodum Tridentinam prae oculis habuir, difficile est non suspicari, quin de industria fucum facere voluerit. Affirmar, universe, et indistincte a Tridentina Synodo staturum fuisse, ut Episcopi etiam tamquam Sedis Apostolicae Delegati Monasteria quaelibet exemta visitarent, et corrigerent, ex quo sibi viam parare visus est ad inferendum, posse id igitur Episcopos etiam auctoritate propria, adeoque habendam esse Delegationem Apostolicam, velut merum additum, nec ad aliud opportunum, quam ad sedandas meticulosorum Antistitum anxietates, qui minus id sibi licere, putarent.

At primo, ut parent Launoji sive error, sive dolus, notandum, particulam hanc etiam, qua tota ejus argumentatio

ritatis robur adjicerent; nec adeo Episcopos decretis illis impediri. quominus jure ordinario, et suo id totum peragere possint, quod etiam poterunt jure . Delegationis , si quidem eo uti placuerit . Fallitur, inquam, aut fallit Launojus. Non enim semper, non ubique Tridentinum, dum de istiusmodi delegatione verba facit, ea formula utitur, quam unam legentium oculis subjicit Launojus. Saebe enim omissa particu'a etium absolute, ac simpliciter edicit, ac declarat, quid possint Episcopi tamquam Apostolicae Sedis Delegati . Si . exgr., vocula eriam apposita legitur Sess. 21. c. 4., deest Sess. 5. c. 1. et 2., Sess. 12. c. 5., Sess. 21. c. 6. etc. An crebram istam formulae commutationem censchimus casu fortuito imprudentibus Tridentinis Patribus excidisse? Quis hoc nisi effraeni Laupojana audacia instinctus dicere audest? Quod si quibuscumque locis adjecta est particula etium, indicio id est, aliquid in Episcopis juris ordinarii Patres agnovisse in ea re gerenda, de qua agitur, profecto aliis locis, quibus consulto praetermissa est, manifeste hoc ipso indicat, id totum Patres non ex ordinario Episcoporum jure, sed ex Apostolica Delegatione repetere.

nititur, reperiri quidem in formula, qua Tridentinum utitur Sess, 21, c. 8., sed ibi non loquitur universe, et indistincte de Monasteriis quibusvis exemtis , ut falso innuit Launoius, verum de Monasteria commendatis, in quibus non viget Regularis Observantia, nec non de Beneficiis commendatis tam Curatis, quam non Curatis, Secularibus, et Regulazibus, ac de his, in quibus, etsi vigeret Regularis Observantia, tamen Superiores debite admoniti intra sex Menses Subdites visitare, vel corrigere negligerent. Atiis porro locis Delegata Porestas, quae conceditur, expresse distinguitur ab Ordinaria, quae jure proprio Episcopis competit. Sic Sess. 25. c. s. de Regular. Bonifacii VIII. Constitutionem , quae incipit : Periculoso: renovans Sancta Synodus universis Episcopis sub obtestatione Divini Indicii, et interminatione maledictionis acternae praecipit, ut in omnibus Monasteriis sili subjectis Ordinaria, in aliis vero Sedis Apostolicae auctoritate Clausuram Sanctimonialium, ubi viole a fuerit, diligenter restitui, et uhi inviolata est, conservari maxime procurent. Non potuit Tridentinum accuratios distinguere jurisdictionem ordinariam a Delegata. Primam expresse agnoscit in Episcopis quoad Monasteria eis subjecta; alteram concedit quoad Monasteria non subjecta. Quo loco, nisi dicere velimus errasse. Tridentinum a dum distinuir inter Monssieria subjecta, et non subjecta, evidens fit, in non subjecta nullam esse ordinariam Episcopi jurisdictionem , qua parte sunt exemta , seu non subjecta, siquidem ordinaria jurisdictio nonnisi in subjectos explicare se potest .

Sic etiam eadem See, s.c. e. 4. Trideariaum decerait, a quo sit puniendus Regularis non subditus Episcopo, qui degens intra Claustra extra en noorie delinquit. Ocomodo Regularia quiganam non Subdirus Episcopo dici posset, si quoad interiorem disciplinam ordinariae illius jurisdictioni sub-juccete ? Pariter c. 2.0. deceratira de Superioribus Ordinum, qui non sunt Episcopis subjecti, et quibus est in siu infractora Monasteria, Priorataose legitima jurisdictio, un hace suo loco, et ordine ex officio visitent, etiamsi commendata Ex quod probe notandum, subiangit: Otma quum Ordinum svorum Capitibus subsint, declarat Sunctu Synotus, in its, quae alias (dest Sees.ac.a. 8., vibi aljecta reperior particula etiam) de Visitutione Monasteriorum commendutorum definita sunt, non esse comprehensa.

Tom. XIII.

Demum hac sauccione caput concluditur., In caeteria 30 omnibus praefatorum Ordinum privilegia et faculiares, quae 30 ipsotum Personas, loca, et Jun concernunt, firma sint, que illacas, . Quid certuis, quid expressious desiderari pocest sive ad assecendas Regularium immunitates, sive ad exblocheda Launoinan Commenta?

Quin et cé ipso loco, quem more suo exponit Launojus, temen dissimulare sib non potait, literam Concilii commentinise sune interpretationi minus convenire, cujus rei culpain homo minime tinidus in Syraodum ipsam confere non dibitat, quae complexione verborum ura sit apud antiquos minus usirats, minusque adeo apra germanum illum sensum referre, quem illi Antistires mente quidem conceptum canbant, sed quod essent ant antiquinatis, aur verborum proprietatis minus pertit, quam Launojus, haud satis dilueide,

accurateve extulerunt. Scilicet !

Sed quod minus adhuc ferendum est, uhi se Launoju interpretem facit menits Tridentiui erga Monachos, Parteaque suis vethis loquemes inducit, non veretur voces illia difingere plenas acerbitatis, et edifi, fortentis enimi indices, Sancissimorum Antistium sapientis, gravitate, Religione plane indigass. Longe aliam eis mentem de toto Regularium Stratu Divinus Spiritus Indudit, cujus namine suis in condendis Decreits regebantur; dum eadem Sess. 25, c. t. tessavum reliquerant, quantum ex Monasteriis pie institutis, et recte administratis in Ecclesia Dei splendoris, aque utilitatis oriatur. Quin citam ad refusuada Launoji convicia egregios nobis Adjutos accedit Episcopus Myriephitanus in laudatos Proderomo p. 344, subi statum Monasticum stenue vindicat a praequaliciis, quibus laborant Protestantes, et libertini Catholici.

et libertini Catholici.

Digmm propteres Febronio fuisset ampliasimi Praesulis vestigiis insistere, et in refellenda, quam protulti, Launeji oratione, aliquid operae intumere. Solumnodo subjungit, curatius esse, quod de hoc argumento reliquit Barthelius; Tridentinum, etsi attents temporum conditione non omnes exemitones penitus tollendas, ac revocandas judicaverit; 31 illas tamen per varia Decreta, polissimum Sess. 85.de Regular. evulgata, ad cos reduxises limites equi i exacte obs. servarentur, plerisque exemtionum incommodis occurrendi 3 spes forcu.

Sed licer moderatius, non tamen omnino accurate Tri-

To Hay Class

dentini consilium exponit Barbelius. Id sibi proposuerant Patrea Tridentini, ut ca de Regulatibus Decreta ederent, quibus Monaseriorum pia Institutio, rectaque administratio aarta, tecaque servaretur, yi enjus, prout fuit a Concilio stetuta, plurimum in Ecclesia aplendoris, et utilitatis oriretur. Neci ignorabant, jimo dim Sauctisimos Africae, et Gallarum Episcopos censuisse, ad rectam bujusmodi administrationem valde pertinere, ut Monasteris congrus quadam immuniste positentur; Tantum abest, ut censuerint melioribus sliquando temporibus reservadam immunistum abrogationem absolutam. Quocirca eo capite Tridentinum nullo facto temporum discrimine indefinie, et universe pracépit, ut in omibus, de quibus aliter staturum non fuisset, firma, et illaesa manerent jurae, et vivilegira Revolustum.

Incaute admodum proprerea haec adducuntur a Fibronio . .. Gibert, Corn. Jur. Can. Tom. 1. p. 160. plurbus dedue cit, quomodo nunc juribus Episcoporem in luce colloca-, tis, quod a Concilio Tridentino inchastum est, perfici, et ", omnis exemtio legitimis modis abrogari valcat ". Itane ? Nunc tandem in lucem prodierunt jura Episcoperum ; idque opera, et studio Giberti, Febronii, aliotum hujus generis novitiorum in Ecclesia hominum? Latuerunt illa jura et Pattea Tridentinos, et antiquiorum aetatum Sanctissimos Praesules Africae, et Galliarum? Quam parum commenta haec distare videntur a praciudiciis, quibus graviter monet Episcopus Myriophitanus, laborare Protestantes, libertinosque Catholicos! Quod ai quis perleverit a quae docte de immunitatum Disciplina disserit Benedictus XIV. de Syn. Diocces. 1. 9.c. 15. probe intelliger, hanc Poutificum. Conciliorumque sapientia sic temperaram, et constitutam esse, ut per cam Regulares Epiacopia prodesse saene , nocere nunquam valeant . Nec. tamen negaver m , ex Regularibus existere aliquando posse pervicacis ingenii homines, qui suae Professionis obliti, ejusque reverentiae, quam Eniscopis praestare omni tempore debent, justas ipsis querelarum, et offensionum causens ptaebeant. At simul cautum est, qua ratione istorum contumacia comprimi , frangique valeat . Aliunde est hacc depravarae naturae conduio, ut, quae sunt ad salutem comparata, eis perversi homines abutantur ad perniciem; nec minus propteres retinenda sunt salutaria instituta. Accidit quoque interdum, ut et Capitula, et Parochi, et Sodalitates juribua suia, et privilegiis abutantur ad vexandos Episcopos : nec desunt in Histo-

ria Ecclesiastica monumenta, quae probent, aliquando etiam configisse, at ipsimet Episcopi sanciissima sua auctoritate abuterentur . Num propteren et Parocherum , et Capitulorum . et Episcoporum delenda jura erunt, penitusque abolenda? Unum opiendum, ut et Episcopotum, et Regularium mentibus also is fixum manear sapientissimum Leonis X. monitum in sua Constitucione: Dum intra, promulgata in Concilio Lateranensi V. ( epud Naralem Alexandrum ): , Novimus', 29 Episcopos ipsos in partem soliicitudinis Nostrae sasumtos , fuisse , quorum honor , et sublimites Teste Ambrosio nul-, lis potest comparationibus adarquari ; Religiosos etiam in " Agro Dominico pro Christianae Religionis defensione, et , ampliacione complura fecisse, ac uberes fructus protulisse, , et in dies singulos proferre ita , ut corumdem Episcoporum, 39 ac Religiosorum honis operibus Orthodoxam Fidem incre-, menia sumsisse, et per Orbem Terrarum undique dilatatam . " Fidelium nullus ignorer ..... Ita quoque par est, eos ninter se nostris provision bus pacis vinculo, ac fraterna chas, ritate, et unitare conjungi, ut corum concordi doctrina. 2) et mutuis operibus uberiores in Ecclesia Dei fructus proy veniant ...

Hactenus de prima explanationis parte, qua Febronius sounts velui altera persona Launojum, Barthelium, Ghertum audiri, voluit. Altera pars eo spectar, ut memoratis Tridentini Decretis non tam nova Episcopis porestas concessa, quam vetus, et avita suctorius restituta intelligatur. Ex quo inferri vult, delegatum illama Tridentina Synodo, altisque Pontificum Constitutionibus; intellictionem aequivalere ju-

risdictioni ordinariae.

Verum 1. Trideutinum utramque potesatem eie exprese distinguit, or nisi parte vis Launoij more Decretis ejuadem inferatur, una confundi cum altera nequeat: constetque, adeo multa, que ab Epiacopo fiorti possunt auctoritate delegata, minime subeses jurisdictioni ejus ordinariae. Quod nisi ita esset, dicendum foret, Trideutisos Patres in utraque potestate distinguenda, et explicanda improprie admodum loquitos esse; quod nemo facile discrit, nisi si quis pudore comi abietor sesse Launoij audotise volte adjungete.

2. Neque ad contrarinm suadendum valet, quod a Febronio dicitur, Decretis Tridentint non tam novam concessam jurisdictionem fuisse, quam veterem restitutam. Saeps accidis ut Oppida, et Oppidorum Incolae ab una Dioecesi Pon-

tificia auctoritate sejungantur, et alteri Dioecesi adjiciantur. Tum vero si peracta hujusmodi sejunctione priori Episcopo delegaretur potestas aliqua in Oppida sejuncta, et alteri Ordinario adjuncta, num propterea dicendum forer, delegatam illam potestatem aequivalere Ordinariae, et in ordinariam recidere hac de caussa, quod pristina potestas fuisset delegato Episcope restituta? Porro sicut Pontificia auctoritate Oppida unius Dioecesis possunt ab ea distrahi , prour saepe fit, et alteri assignari ; sic eadem auctoritate Monasteria sita in una Dioecesi non minus, quam Oppida eximi possunt ab illius Episcopi jurisdictione, et alteri Ordinario subjici. Quod posteaquam rite perfectum est, ad normam universalis Disciplinae, si Episcopo illi accesserir delegata quaedam potestas in exemta Monasteria, non magis hacc cum ordinaria confundi poterit, aut in speciem ordinariae recidere, quam delegata poteatas in Oppida sejuncta.

3. Nec universe locum habet , quod ille instar fundamenti assumit, Tridentini Decretia non tam novam concedi, quam veterent potestatem restitui . Nam , quum hic agatur de jurisdictione in certa loca, Personasve, ne hoc Febronii assertum consisterer , oporteret , Monasteria , quae consequentibus temporibus per varias Dioeceses condita sunt, fuisse ab ipsa fundatione Episcopis subjecta . Quippe non repugnat, aliqua loca, tametsi intra figes unius Dioecesis conclusa, minime ta-

Notum eat, quod jam depremaimus ex Thomassino p. 1. 1. 3. c. 31., multas olim fuisse per varias Africae Dioeceses sparsa Monasteria, quae non Dioecesum Ordinariis, sed uni Carthaginensi Primati suberant . Qua de re notanda, quae habet num. 9: " Caeteroquin privilegia, quae hic Monaste-,, riis per Africam omnibus communicantur, er jam privile-, gia non sunt, sed libertates communi in Africa jure connematae , brevissimo gyro concludent spiritalem omnem Epi scopi in Monachos jurisdictionem . Sola enim eis servari vi , detur Ordinatio Clericorum, aut Altarium Consecratio No-" duo illa quidem capita satis firma erant, si Monasteria so , Episcopo Carthaginensi subjici mallent; aut si Fundatorum , voluntare et, vel alii cuique Episcopo subjecta fuissent ,. .

Iraque in Monachorum, vel Fundarorum voluntare, et nota positum erat, ut, quae Monasteria fundabant, ca Episcopo Carthagineusi, vel alii etiam, quem malleut, potius, quam Episcopo loci subjicerent . Quo sensu Thomassinus recte animadvarit num. 10., Episcoporum auctoritatem in Monasteria non penitus excisam fuisse, sed ab uno in alium, a Dioceesano in Currbaginensem translatam, sive adhuc, quod ut plurimum, et prout etiam nunc obtinet, Episcopo loci pronserationibus, et Ordinationibus subderentur, nec ab ejus

corrections penitus essent immunes .

Hinc si Carlasginensis Antisces jurisdictionem suam in aliquod ejusmoid Monasterium, quod, licet in aliena Diocesi situm, une tamen ordinarise jurisdictioni a fundationo ambitium essert si, inquam, jurisdictionem suam in tel Monasterium Episcopo loci delegavisset, rectissime diceretur novam revera huic Episcopo jurisdictionem datam sase, non vestemen, quam nunquam in id habuisset, restitutam. Parl ergo, immo potiori jure, rectissime idem quisque dixerit de Regularium coetibus, sive quia non minus, quam ut fit de Oppidis, et Pagia, à Localis Episcopi jurisdictione subtrabi potuere; sive quia, ut exemitocati, receptique sant, adeoque expressa, vel tactia lego, ut que exemitone legitima auctoritate donati erant, es alpsis uti, fruique liceret.

Ad extremum honori Sedis Apostolicae consulere velle videtur Febronius, dum profitetur, eos, qui qualitatem De. legati Sedis Apostolicae, quam Concilium Tridentinum Episcopis toties attribuit, his injuriosam esse asserunt, merito refutari a Petro Gibert , Corp. Jur. Can. Proleg. etc. Merito sane. Nam, si cui aliquando vox ista excidit, non decere Episcopum munus obire Apostolici Delevati, nae ille specimen praebuit egregium superbae ignorantiae ! Cojus enim arrogantiae est, meliorem se facere ludicem Dignitatis Episcoporum, quam fuerint Patres Tridentini ? quam fuerit Oecumenica Synodus in Spiritu Sancto legitime congregata? Aliunde quis hospes adeo in Historia Ecclesiastics, quem la eat, quanta esset apud veteres muneris Vicarii Apostolici Dignitas . et Amplitudo; quove honoris, et suctoritatis gradu prae caeteris aminerent, quos Romanus Pontifex praestantis hujus ; atque honorificentissimi muneris appellatione augeret? Cujus autem rationis est . ut Vicarii nomen deceat . Delegati non deceat ?

#### POSITIO XXXVI.

ANIMAD. Non aliud poscebat Positionis hujusce decla-

<sup>&</sup>quot; Episcoperum Potestes jurisdictionis potuit quoad usum , per Canones arctari ".

ratio, quam at Canones proferenter, qui permulti suppetant, quibus vel a primis former per l'entre de la companie de la tint, quibus vel a primis former per l'entre de la companie de la comtribution de la companie de la companie de la companie de la comprobandam necessatia, sed quae au subjetendem pet conditioni Pontificiam aucrotitatem de l'entre de la companie de la comtrois de la companie de la

1. Iraque aic argumentatur: Si ex Gersonio, cujus ille testimonium profert, Papalis auctoritas sub certis regulis per Ecclesiam limitari petest, nullus dubitabit, quin Episcopalis nativa auctoritas codem quoque pacto limitari valeat. (1)

Rece quidem conclusum, non tamen viantecedentă în argumento sauunt. Sane paietur Febronius, ut pluris nobis frecre liceat auctoritatem Tridentiui, quam Garsonis. Potro Tridentiuum Szes. 7, Decrete de Reformatione condenda solemni hac testificatione auspicatur, ut semper, et in omnibus salva esset Aportolicae Sedia autoritius. Rutrum Sess. autima c. 21. q., conditis Decretis non aliter sanctionem adjicit, quam eadem repetita testatione, ut in lis salva semper autoritus Sedis Aportolica et sit, et intelligatur. (2) Quam declarationem, qui a gernaus, et obvia, quam prae sert, intelligentis in aliemam sensum detorquent, in id absurdum debabutur, ut dipendum sit, Concilium hac sua declaratione mili revera declaratione.

Quod si Oecumenicae Synodi in Spiritu Sancto legitime congregatae codem Divino Spiritu regnutur, non alia esse potuit antecedentium Conciliorum de praeservata Romani Pontificis suctoristate in suis condendis Decretis mens, et sententia, quam quae fuit a Tridentiuis Parirbus expresse declartae, Quod etiam vel facta ispas comprobant, quibus constat, 
nullos Conciliorum Canones vim unquam, et efficaciam in 
nuiversa Ecclesia obtinuisse a nisi qui Pontificiae auctoritatis

<sup>&</sup>quot;(1) Nullis Canonum Decretis limitari poste autorefratem R. Pontificis, quin ille ipsa Cumonum patternorum (Conc. Rom. sub Symmacho) decreta librare, adpue, un necessitus temporum exposett, relaxare, ao temporare valera, pairibus x Thomassino. et Coustanio collectis ex remojiore memoria monumentis demon stavimus Tom. preecdenti pag. 15%, et seq. 15%.

<sup>(</sup>a) Huic Sanctioni praeluxerat S. Innocentius I. Epist. 2. ad Victricium cap. 3. apud Constant, ub secundum Symodum Nicae nam coram Congregatis Provincius Episcopis terminandas edicit Clericorum causas, sine prueljudicio tamen R. Eccleriae, cui in omnibus debet reusernia custodiri.

accessione firmati essent, qua Oecumenicitas potissimum con-

tinetur, et perficitur .

2. Alterum argumentom sumit ex Graeca Florentini Textra lectione, de que superius dictum est. Infirmum plane argumentum. Quippe latius lectio non minus fuit, quam Graeca, Concilio cognies. Praeterquamquod qui Graece norous, facile perspiciunt, Isiinam lectionem Graecae congrue respondere.

3. Provocat ad Gallicanam Declarationem an. 1682., qua in Apostolica Seda, ac Petri Successore sic terum Spiritua-lium plena potestas agnosciture, ut simul valeant, atque immota consistant Sanctas Occumenicae., Synoid Constanticum, prista Seda Apostolica sporpostas, ipsorumque Romanorum, Pontificum, ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpetua religione custodita Decreta de

, auctoritate Conciliorum Generalium , . (1)

At hic nonnulla reticet Febronius, quae in eo Declaratlonis loco subdantur, ex quorum reticentia nonnibil suboriri potest ambiguitaris. Si tantum spectentur verba, quae retulit Febronius, facile quis in animum inducere posset, Gallicanam, quam vocant, de superiori prae Pontificia Conciliorum auctoritate sententiam a Praesulibus Declarationis Auctoribus propositam fuisse velut Occumenicae Synodi Decretis plane definitam : cul proinde nemo refragari possit sine fidei discrimine. Verum secus res habet se. Nam verbis proxime sequentibus hoc solum testantur, eos scilicet non probari ab Ecclesia Gallicena . qui Constantiensium Decretorum . quasi dubiae sint auctoritatis, ac minus approbata, robur infringent aut ad solum Schismatis tempus Concilii dicta detorqueant . Caeterum longe absunt ab ulla nora iis inurenda, qui sic sentiunt : immo vel ipsemet Auctor Defensionis id sibi concedi postulat, ejusmodi controversiam ad fidem minime pertinere, Quod profecto dicere non licuisset, si constaret . aut constare illi censuissent , controversiam ab Oscumenica Synodo fuisse plane definitam (2). Hac proinde confes-

<sup>(1)</sup> Quam nullum hine sibi patrocioium arcessat Febronius, cum ex ipsis Comitiorum actis, de quibus heic in Adout ad Pos XIV. p. 251., et latius in Confut. Fon. praeced., tum remota omni dubitatione is potuit, ac debuit intelligere ex Constit. Inter Multiplices Alexandri VIII.

<sup>(2)</sup> Idem confirmat Natalis Ålexander Dissert. IV. de auctoritate, et sensu Decretorum Sess. IV. et V. Synodi Constantiensis his verbis:

sione hoe saltem certum eraitur, minime certum esse, Synodum Constantiesme cum seusum intendisse, quem illi defendunt. Quo posito parum admodum prascidi fatendum est, illis Decresis inesse ad firmandam opinionem, quae Concilit auctoritatem prae Ponificia extollit: qua de te minime nobis opus plura hoe loco dicere, quibus pro instituti nostri rationo propositum est opinionum in primis commenta persequi, quae propria sunt Febronii.

Adhue ethec notandam, hacipsa declaratione terum spiritualium pleram potentiem in Romano Pontifice adstrui. Nec enim docti illi Praesules ab ea voce abstimendum censureum; quam Universalis Ecclesiae Traditio consecravic. Quae potro sit vocis ejus germana vis, ce significacio, ex communi, receptaque intelligentis saris perspicitut; simulque ex Partam dictie, e quibus olim Febromus non alter expedite sese posse sensit, quam exaggerationis immerita prorsus exceptione.

4. Sic disserit . Primitus indivisus erat Epicopatus ; poterst quilibet Episcopus ubivis terrarum suam libre exersere Potestatem : Divisi deinde Diocesibus omnes tenebattur inter suos se continere finos , Inido nulli cent Patriatchee . Exarchi; Primatee, et Merropolitani; nullis ext
quatuor his gradina a Divina profidescitur institucione . S-c
nec Apportol his alios subjecere Episcopo. Q to plus aucem
bonotis, Dignitaris, Potestatisque his tributum fuit (quod
noribus primum factum esse dicinus ex Synodi Nicaenae Cam. 6., ubi; Antiqui mores serventur: ). eo mogie
reliquorum Episcoporum auctorius artean noccitur, reliquorum Episcoporum auctorius artean noccitur.

De his jam superius dictum est, et aliis scriptionibus ubegius (\*). Pauca hoc loco repetere satis fuerit, a. Episcopatum sic

Oua quidem Declarstione hane, at alias finire quaestiones Ecclesia Galificana non intendit; sed entenditum duntuxt suum declarae; as soils ejusdem Ecclesiae membricularum Ecclesiaem Presente de la latis, sut Doctoribus, sur Professoribum lagum et de la latis, sut Doctoribus, sur Professoribum lagum et de la latis, sut Doctoribus, sur Professoribum lagum et Dogma Fidei suis non proponta Ecclesia Galificana, sed ut probabilitor Dogma Fidei suis non proponta Ecclesia Galificana, sed ut probabilitor de la latis, and latin, and latis, and latis, and latis, and latin, and latis, and latin, and latin,

(\*) De Eccl. Hier. Opusc. IV. Tom. hujus Edit. XI. p. 122. et s qq., et item adversus Slevogium cod. Tom. p. 266. et seqq., et Tom. A.I. Confutațione p. 36. et seqq.

Toin. XIII.

olim indivisum fuisse, ut cuilibet Episcopo licuerit nbivis tezracum suam libere exercete potestatem ( si solos Apostolos excipias pro extraordinaria potestate, qua praediti fuere ut Apostoli, nec adeo (1) in successores prorougnda), nullo

(1) Jacobum Apostolum, Fratrem Domini Ecclesiae Hierosolymitanae velut proprium, ac peculiarem Episcopum praefuisse constat Clementis Alexand., Ensebii. Epiphanii, Chrysostomi testimonio, totiusque pene antiquitatis consensu. Certum porro, Apostolatus auctoritatem in Jacobo non secus, atque in aliis Apostolis summam in tota Ecclesia nullius alterius Apostoli, praeterquam Petri, auctoritati subjectam suisse. Itaque si tota illa potestatis amplitudo, quae suit in Apostolis, in Episcopos tamonam Successores propagata esset, profecto Episcopi, qui Jacobo in Herosolymitano Episcopatu successere, utpote pari atque Jacobus potestate praediti, non alteri potuissent Episcopo subjici , praeterquam Petri Successori Romano Pontifici . Atqui vel ipsi primi Jacobi Successores in Hierosolymitana Sede Jonge abfuerunt ab ea potestatis amplitudine. Ait quidem Thomassinus ( Part. 1. l. 1. c. 1e. n. 5.) ,, simillimum veri esse , Judaizantis illius , Ecclesiae Episcopos primos quindecim circumpositis Ecclesiis omni-, bus imperitasse , . At primum quidquid istud juris fuerit, etsi monumento aliquo, non mera conjectura niteretur, non aliud fuit, quam species quaedam Metropolitici juris in subjectas illas Provincias; jus proinde longe inferius illa summa potestate, qua Jacobus in universa Ecclesia potitus fuerat : Deinde tametsi post excisam Hierosolymam Ecclesiastica haec Sedes in Aeliam translata est, non ideo abrupta fuisse, aut interiisse Hierosolymitana putanda est Episcopalis successio. Quippe animadvertit ipsemet Thomassinus n. 4. 11 tribus. qua-11 tuerve primis Saeculis apud Fideles , Scriptoresque Ecclesiasticos sumno in honore fuisse dignitatem, Sanctitatemone Hierosolymitanae " Ecclesiae " . Quod manifesto argumento est , Episcopos , qui Aeliae , sederent, semper habitos fuisse Hierosolymitanos Episcopos, utpote quibns honos ille haberetur, quem propter honorem Christi Hierosolymitanae Sedi deberi omnes agnoscerent, ac profiterentur. Quid plura? Quum in promptu sit Nicaenae I. Synodi Oecumenicae auctoritas longe gravissima Can. 7. his verbis comprehensa: " Quia consuetudo , obtinuit, et antiqua traditio, ut Aeliae Episcopus honoretur, habeat , consequentiam honoris salva Metropoli propria dignitate ". Quo decreto manifeste ostendunt Patres Nicaeni, servatam se agnovisse Jacobi successionem in illis Episcopis, qui, quum diruta Hierosolyma Aeliam commigrare coacti fuissent, instaurata postmodum per Constantinum Hierosolyma in eam velut propriam Sedem remigrassent. Quod et expressius cernitur in Arabica horum Canonum versione, seu paraphrasi, quam auctore Christiano Lupo constat saltem Zenonis temporibus anteriorem esse .

At , quamquam in hac Hierosolymitana Sede vigere jam ab initio ecepiset, ac propagari Jacobi Successio, nihilominus, ut plane demonstrat idem Christianus Lupus ( Schol. in Can. 7. Nisaen.), Apony, stoll Ecclesiasticam Hierarchiam Romanae Reipublicae accomodantes

monumento evincitur, quin potius certissima antiquitatis do-

"« quod quemodinodum intelligendum sit, alio loo distentimus 1 Palentinas Provincias Metropolim possure Caserarum " Tamen, ut
Sanctas Civitati, ubi Dominus glorificatus, ejusque primo Episcopo
Jacobo Apostolo debius honor servaeture, ei sedi data est honoris
consequentia, id est primus locus post Metropolitam, " ne teset Proy vincias Illias Procukronus, plene tamen abbiectas Sedi Caserenit. Honer Chergie vi iden doctaminus turcinista. Eliferenyno in
Epist. adversus errores Joanih Hirrodolymitan Episcoj dieente,
ssecundum Nicaenos Canones totius Orientis Metropolim esse Antiochiam, Paleriane autem Caserarum, quijus Hirrocolymian on sit, nisi Parochia suffragenca. Quod idem tradit S. Epiphanius in Epist.
adversus objects einvidem Joannis etc. "

Tametsi ergo antiqua traditio, et ex antiqua traditione Patres Nicaeni constitutam sive Hierosolymae, sive Aeliae, ac velut in una, cademque Sede continuatam, ac propagatam Jacobi Apostoli successionem agnoscerent, eidemque praecipuum quemdam honorem decernerent, quem Sedis, et loci Sanctitas poscere videbatne, non ideo minus ab Apostolicis ducta temporibus Metropolitica Caesareae jura in eam suhjectam Sedem sarta, tectaque esse voluerant, novoque solemni decreto confirmanda censuerunt. Redit ergo, et quidem firmius propositum superius argumentum: Quae fuit in Jacobo Apostolici muneris propria potestas, nullius alterius Apostoli, praeterquam Supremi Capitis Petri, potestati subjecta esse potuit. Proinde si tota hujusce potestatis amplitudo in Simednem, aliosque deinceps Jacobi Successores transisset, nec Simeon ibsimet tum etiam superstiti Apostolo Johanni, nec alii ordine subsequentes Hierosolymitani Antistites ulli unquam alteeius cujusve Sedis Antistiti subjecti esse potnissent, praeterquam, ut dictum est , Romano Pontifici . Atqui revera Caesareensi Metropolitae subjecti fuere . Non ergo in lacobi Successores permeavit tota illa Apostolicae potestatis amplitudo, quae fuit in Jacobo.

Stat igifur, quod ex antiqua traditione communi consensu Theologi, canonicique juris Interperets docent, ac tuestur, quos inter Petrum de Marca, Rossuetium, Thomsssinum, Natlem Alexandrum, Scholam jupam Parisiemen in suis adversus Spalaemen laist decretis sominatim in Confinutione cette, et suctores produsimus, stat, in confinatim que pois extincit to tai in Petri Schem confinati Alteram ordinariam Episcopatus propriam in Episcopos tamquam Successores procepandam, ut proinde non inventum recentuis de industris confictum, sed ex Leclesiasticas Hierarchiae primordiis ductum constet, esse commune itude diatum, quod brevi lanc, et accurata verborum comprehensione solet efferi: Apostolis Episcopas in Episcopatu, non in Apostolistus mecedres. Nii qitun ex Apostolist insa successione praechenione solet efferis in the constant and principolis in singulas Episcopis un income processatem vindicasdam, yamare postum tehnolastim distribution am principolis in singulas Episcopis viguise perperame contenderum an principolis in singulas Episcopis viguise perperame contenderum an principolis in singulas Episcopis viguise perperame contenderum.

cumenta refragantur. Quippe ex actis ipsis Apostolorum . ex corum Prisiolis, et Johannia Apocalypsi cruitur, jam ab illa arrate pluribus Ecclesiis suos peculiares Episcopos addictos

2. Creabantur guidem interdom Episcopi nulli peculiari Sedi addicii aui ad Infideles Nationes mittebantur Christum praedicaturi, quique ideo Episcopi Gentium dicebantur; sed ii nullum potestatem exercite valchant illis in locis, in quibus Ecclerine jam fundatae erant, et Ep scopi constituti . Non ergo ubivis terrarum; immo non extra Regionum fines. ad quas missionem acceperant, ut eliam nunc usu obtinet .

3. Solus Petrus ordinariam, supremam, immediatam in omni Ecclesia a principio potestatem exercuit; in Coenaculo primum, dein extra Coenaculum per totam Iudeam, Galilacam, Samariam , arque per Cornelli cooptationem in omni , quantum unquam patere posset , Gentilitate . Quam exercuit , Jure Divino exercuit , ex praescripto Christi : Pasce Oves , pasce Agnos: Quod si jure Divino , nulla subseguuta Dioecesum divisio potuit cam potestatem minuere, quae divinitua erat

constituta . 4. Nullos ait Febronius, ab initio fuisse Patriarches, Primates, Metropolitanos; nullum ex his gradibus a Divina Institutione proficisci; nec vero Apostolos his alios subjecisse Episcopos. Quod illi gradus a Divina Institutione profecti non sint, minime guidem repugnandum: Quod ab initio constituti non fuerint, non sine aliqua moderatione praetareundum. Recentius quidem illa sunt invecta nomina ; sed longe antiquier res subjecta nomini . Apostoli dum Ecclesias fundabant . non ite , inquit Thomassinus p. 1. l. 1. c. 6. n. 20 , tran-, scribebant in Episcopos eam auctoritatem quam sibi creatio-" ne hac spiritali pepererant, ut ea se ipsi spoliarent ". Quam in rem intuens Divus Thomas in tota Ecclesiasticae disciplimae constitutione longe exercitation quam tot novi Doctores. qui hanc sibi laudem assument, sapientissime interpretatur verba haec Apostoli: in omni loco ipsorum, et nostro: Comm. in 1.ad Cor.c.1. lect.1., In omni ipsorum, idest eo-, rum jurisdictioni anbiecto. Et Nostro, quia per hoc. , quod subjiciehantur Episcope Civitatis, non eximehantur a potestate Apostoli. Quin immo magis erant ipsi Apostolo , subjecti , quam his , quibus ipse eos subjecerat , . Ad hane normam Titus relictus est Cretae ab Apostolo, ut per Civitates Presbyteros constitueret, idest Episcopos, ut animadvetūt Thomatsims c. 3. n. 3., qui tamen cotrepioni, caze, auctotiai Tili subjiciebnura: Ad eam notmam a primis tempotibus memorstut Episcopus, qui Primas tent in quasis tegione, quen subjecti omnes Episcopi aguactere, net arduum quidquam citra ejus auctoritatem aggredi cherent. Quaret Thomatsims c. 7., postesquam Romani Pontificis Primatum in tota Ecclesia sid Jas Divinum, Patriarcharum veto, et Metropolisanorum ad Institutum Ecclesiasium retulti; amimadereit, ejusnodi institutionem et Ecclesiae japi pene toaevam esse, et Juri Divino aliquo modo finitimam:, Quippe quam ab Apostolis profetza sit, veltua semulatris quae2 dam Apostolici Collegii, et ejus suctoritatis ezimine, qua
2 Christus Petrum supra Apostolos iposo exexenta, qua

Tantum itaque abest, potuisse ab initio Episcopos libere suam ubvis terrarum potestatem exercere, ut poitas nec in propriis sais Dioecesibus haec ipsis libertas concessa fuerit; nec ullum fuerir tempus, quo Episcopi saperiori cui-

dam auctoritati suhesse non debuerint .

Istud queque notatu dignum est, non alias ab initio Sedes ampliori en auctoritate, quae Patriarchali postmodum nomine insignita est, antecelluisse praeter Alexandrinam, et Antiochenam, quae ab ipso Petro fundatae erant, quumque ab aliis Aposiolis aliae permultae fundatae essent, nulla tamen pari dignitatis gradu ab origine constitisse. Qua de re audiendus Thomassinus p. 1. l. 1. c. 7. m. 7: " Sed , inquit , , si seponatur contemplatio nominum, et ipsa spectetur au-,, ctoritas, certissimum est, singularem prorsus ab ipsis us-" que Ecclesiae primordiis, et praecellentissimam fuisse Romanae , Alexandrinae , et Antiochenae Ecclesiae potestatem , , ut quae in eas profecta sit a Petri Principatu, qui eas in-" stituerat ". Et num. 28: " In praecelsum istum apicem dimitatis sublimatae sunt tres illae Civitates maximae , non , quod Regiae fuissent, sive Romani in Orbe toto, sive Grae-, ci Imperii in Aegypto, et Syria Capita; sed quod ad eas 27 accesserit, easque sibi quodommodo censuerit Is, quem , sempiterni Principatus Ecclesiastici fundamenrum Christus . posuerat . .

Huc referri potest, ac saltem velut per transennam indicari, quod in Chronico Alexandrino ab Eusychio Patriarcha proditum est, ad Demetrium usque, qui undecimo loco Alexandrinam Sedem tenuit, nullum alium tota Aegypto fuisse Episcopum, a Demetrio tres fuisse constituco; ab Heracla ejus Successore viginti . Cui Chronico fidem minus habendam Critici non pauci existimarunt bac de caussa, quod fidem omnem superet, Alexandrinam Dioecesim tot constantem Provinciis ab uno Episcopo administrari potuisse . At huic loco nonnihil lucis afferre posse videtur vetusiissima, quae ad haec ultima tempora viguit apud Maronitas, consuetudo, ut Patriarcha per totam esm latissimam Regionem Episcopos distribueret suo nutu, quandocumque libuisset, amovendos, qui pro eo tempore singuli portionem Gregis curarent, quam sibi Patriarcha curendam tribuisset. Potult consimilis mos in Aegypto viguisse ab initio, non ut unus tantum in tota Aegypto existeret, qui esset Episcopali Ordine insignitus, sed quod una tantum esset Sedes proprie Episcopalis, Alexandrina nimirum, cujus immediatae jurisdictioni tota Regio subesset, ab eaque in varias partes Episcopi mitterentur, qui Episcopalia munera obirent: postea tres Episcopales Sedes proprie dictas a Demetrio, ac viginti deinceps ab ejus Successore Heracla constitutas fuisse . Sed haec praeter institutum .

Ad aliam quaestionem vocat nos Febronius pag. 228. , An sicut Ecclesia, et Concilia universalia, ita et Summus Pontifex potestatem jurisdictionis Episcoporum in sue usu . , et exercitio restringere possit .. ? Mox responsum affert D. Rautenstrauch : .. Non potest restringi , aut adimi Episcoposum jurisdictio a Pontifice; et, quod codem recidit, ne-2, que exemiiones a jurisdictione Episcoporum concedi, nisi ., ex caussis Canonicis, seu quum id necessitas, aut utilitas " Reclesiae postulat " . Cui responso suffragatur Febronius hisce verbis : . Si Pontificis Decretum Episcopi potestatem ultra morem bactenus receptum nevo Canone arcians pol-, leat dotibus recensitis, et potissimum Can. 2. Dist, 4. , vim ., habebit Decretum, et obtinebit Pontificia restrictio ..... " Dixit cl. Rautenstrauch , restrictionem a Pepa fieri posse , , si id necessitas , aut utilitas Ecclesiae postulat : Et hace », est conditio sine qua non . . . . Sed quis eo casu cogno-, scer, an revera adsit necessitas, aut utilitas Ecclesiae? Re-., spondeo : Episcopus, qui a Spiritu Sencto positus est adre-" gendam Ecclesism suam " .

Hoc itaque loco Febronius agnoscit ab Ecclesia, et a Generali Concilio jurisdictionem Episcoporum in suo usu absolute restringi posse; a Pontifico veto cum addito, nempe si necessias, aut utilitas Ecclesiae id postolat, camque conditionem esse sine qua nen: Demum ejus necessiatis, utitionem esse sine qua nen: Demum ejus necessiatis, utilitatisre Judicem, et Cognitorem Episcopum esse. Illustre argumentum potestatis, qua pollet Summus Pontifex coercença de Jurisdictionis Episcoporum, sumiex eo potest, quod Usares ipsi Pontificate aucoritatis, qui immen Catholici auditi voclant, iminime audent eam diserte, et expresse negare se am in speciem agnoscentes, ne videantur sensoi Catholico minium refragari, undrique subsidis sibi comparare student, quibus ei omni tempore possit obsisti, ac impediri, ne vim expert suam.

Cacterum, quae in hanc rem cum D. Rautentrauch Febronius dissertic, pletrumque ille repetit ex hoc principio, quod pleua potestas, quam verbis fatetur collatam Pontifici, data scitu sedificationem, non in destructionem. Egregie. Az etiam potestas, quae data est Gensrali Concilio, data est quoque in sedificationem, et non in destructionem. Proinde conditio illa sine qua non, quam urget Febronius, seque de Decreto Concilii Generalis valere debbeit, se de Decreto Pontificis; nullaque adeo ex hoc capite distinctio erat facienda.

Sed et ambiguiras ex eo nascitur, quod non satis apte positus sit status quaestionis, quam versandam suscepit Febronius. Aliud est inquirere, quae cuique potestas competat; aliud, quae sit recta ratio potestatis utendae; aliud, uno vezbo , quid valeat ; aliud, quid liceat ; seu aliud, quid ratum sit; aliud, quid ex omni parte rectum. Sexcenta exempla proferri possunt. Sane potest Episcopus graviora quaedam crimina judicio suo reservare; fieri quoque interdum potest, ut aliquis Episcopus ea potestate minus prudenter utatur, eumque sibi casum reservet, cujus reservatio non sit expediens, et profutura : tamen, si talem casum non antea reservatum Episcopus postmodum sibi reservandam daxerit, es profecto reservatione restringetur potestas etiam illa ordinaria, qua ante pollebant in Poro interno ipsimet Parochi quoad ejus casus absolutionem . Ratum id, inquam, erit, non ex omni parte rectum .

In eo porte, quod Pebronius Episcopum Judicem, et Cognitorem constituit ejus condicionis, sine qua valuer non debeat Pontificium Doctretum, ut caetera omittam, ques eaperius dicas sunt, plurimum ille discedit a mente, est cententias Tridentini. Quod ut pateat, satis fuerit profetre quod abes Synodo staturum est initio Cop. 13. Sess. 24. de Rofor. -1. Quosiam, fuguit; pleresque Cathedrates Ecclesiae tam te9, nuis reditus sunt, et angustee, ut Episcopali dignitati nul3, lo modo respondesur, neque Ecclesiarum necessiati suffi5, ciant, examinet Concilium Provinciale vocatis iis, quorum
5, interest, et diligenter expendat, quas propter angustias,
5, tenuitatemque vicinis unite, vel novis proventibas sugue
6, expediat, confectaque de praemissis instrumenta ad Sum5, mum Pontificem Romanum mittat, quibus instructus Sum5, mus Pontifex ex prudentis sua, prout expedire judicaverit
5, aut tenues invicem units, aut aliqua accessione ex fructi5, bus surgest.

Tantum ergo abert, quod Trideutinum Summi Pontificis prudentiem singularis cquisuris Eniscopi prudenties auticetti, quod supientiesimorum Partum pro sus Religione aures ferro mon pottissent, quin poitus, quod a Concilio Provinciali de rebus ad Provinciam pertinentibus dhigentissime fuerit examinatum; jude et examini subjeti Summi Pontificis, qui exa prudentis decetnat, quid facto sit opus. Sed hoc fatale est, qued nemo Pontificis mu accoritatem immetere raleat, quin

codem incursu in Conciliaria Decreta impingat .

Quid I Quod ex codem Febronii principio sponte sua fulti, ux, quam ille Episcopis licentiam tribuit adversus Romana Decreta, cadem de causas valere illa debeat adversus Romana Decreta Cancellis, quois secum que alicui Episcopo videstus Conciliare aliquod Decretum minus Ecclosica suas convenies ? Quod si force discerie, ficer inon poste, unimus convenies, quod a Generali Concilio sancirum fuerit; set igitur, oportet, quidquid Tridentina Synodo firmitum est da sppellationibus, de Exemtionibus, aliaque Apostolica Sedia jurbus, quae tot librorum Scriptores hac actae au aperte petunt, aut clauculum oppuguate, aut per ambages eludere molinatur.

S-nait Febronius, quas recensuit legis proprietates depromtes ex Dizt. 4. c. e., non minus in Civiles, quam in Pontificias leges convenire. Caute proinde ad invidiam ea de causa declinandam pag. 113. monait, se non loqui de Printipbus Seculoribus. Cautins forte, si tacuiset; nam carendo admonuit, rem ipsam eloqui, quod ipse loqui noluit nimitum si selant ea. quae ex hujusmodi proprietatibus erure, licet perperam, ille nitura de cludendas leges Pontificias, eadem ad Giviles leges cludendas afferri posse, jam supetius innuimas, Itane pracelari isti Principaus Defensores Principum auctoritati, Regnorumquo tranquillitati consulere didicerunt?

Demum concludir Febronius p. 230: " Porro sicut ua, tiva potestas Episcopalis per ea, quae diximus, in exerci, tio minui valet, ita et mutatis circumstantis potest amplia, ri. Duo quaeri possont ex Febronio. 1. An ea Episcopalis potestas, quae per Canones restricta este, aliter, quam per
Canonicam auctoritatem ampliari valeat? 2. An exter Canonis
exemplum, qui refragante Pontifice vim, et ellicaciam in universa Ecclesia unquam obtinuerit?

#### POSITIO XXXVII.

"De iis, quae ad Pidem, Sacramenta, et Ecclesiasti, "cam Disciplinam portinent, sola Potestas Ecclesiastica de-

" cernit " . ANIMAD. In hujusce Positionis confirmationem multa initio disserit Febronius, quae libenter describimus, sive quia pleraque sunt egregie dicta; sive ut, quam parum ille sibi deinceps constet, perspiciatur ... Quemadinodum, inquit, , Christus solis Apostolis, corumque Successoribus Spiritua-, le Regimen dedit, ita Temporale Principibus reliquit, et ., confirmavit . Haec utriusque Regiminis differentia se potissimum manifestavit primis Ecclesiae Saeculis, quibus Spiri-, tuale Regimen per trecentos propemodum annos administra-, tum fuit inter tot, tautasque difficultates, et obstacula felicissima faciens incrementa. Eo sane tempore penes Impe-, ratores, Principes, et Magistratus Ecclesiastica Potestas es-, se non potuit : siquidem , qui tune res publica gessere . , Pagani essent, et juratissimi Christianorum Hostes, Tunc , Regimen Ecclesiae externum totum erat Pastorum, non , Regum. Plura non localia solum Concilia, sed et Natio-, nalia in causa Baptismi, Paschatis, Montani ec. coegere , Praesules, non Reges : Excommunicati sunt Haeretici a , Presulibus , non a Principibus Sacculi : Dispensationes Ho-, micidis, et Moechis concessere Pontifices, non Reges; uno " verbo in , et externum Regimen Ecclesiasticum totum erat , Sacerdorum , non Regum , sen Imperatorum. Neque postguam animum ad Christisuam Religionem adjecerum Prin-2, cipes, Christique legem complexi sunt, pristinum Episcoporum jus shrogatum est. Sub Constantino, et Christianis "Imperatoribus Episcopi, aeque ac illi, qui sub Paganis

Tom. XIII.

tis comprehendere Februaius voluerir, non adhuc distincte explicat: Viam tamen sibi munit ad rerrahenda, quae concessisse ; ad concedenda . quae subtraxisse videri poterat . Interea brevi res tota confici potest. Quidquid Apostoli, et Apostolorum Successores in Sacro Ministerio peregerunt, sive Personas specres, sive porestatem, sive modum exercendi regiminis ( ut haberur Posit. 1. ), id torum praestiterunt jure Divinitus collato a Seculari Potestate prorsus immuni. Hoc effatum proponit Febronius velur Catholicis omnibus norum . ac evidens. Alimide inso eriam farence Apostoli, corumque Successores eo jure usi sunt in ordinandis, ac deputandis Sacrorum Ministris, in Synodis convocandis, et habendis, in excommunicandis Haerencis, aliisve flagitiosis, et contumacibus reis , in Dispensationibus concedendis , in ferendis legibus , velut de Connubiis, de Accusationibus adversus Presbyteros recipiendis, deque aliis ad externam disciplinam pertinentibus. Ergo haec omnia pertinent ad eam potestatem, quam Christus Ecclesiae reliquit . Neque aliquid horum excludi poterit , quasi aut non mere spirituale, aut non ad essentiam pertinems potestatis Ecclesiasricae aur non civiliter indifferens nisi velit Februpius per isras verborum subtilitates perverti jus posse, quod ille Divinitus constitutum fareatur. Hoc loco Febronius non aliud immune judicium Ecclesiasticae potestati concedere viderur, quam quod in foro conscientiae competit: An censet, ad forum tangum conscientiae pertinuisse judicia, quae Osina, et Ambrosius Ecclesiae vindicabant : immo judicium ipsum, quo Paulus incestuosum Corinthium excommunicatione perculit, atque a Fidelium communione interdixit ?

Pergit tursum pag. 233., Interim pro bono concordiae, inter Sacrofolium, et Impenium (de quo Posit, sep.) con., venit observari, esse in materia i. Fidel, 2. Sacromeratorum, 2. Disciplinae quaedam Capita, quae jura Givium, 2. tam prope attingunt, ut Principis attentionem, atque inspectionem minime excludent;

Er continuo agens de inspectione Principis in materia Fidei, subjungit: .. Etenim quantum ad Constitutiones circa res ,, Fidei habet Princeps jus eas, antequam publicentur, inspi-,, ciendi, an non quid nocivum Reipublicae contineant.

Res hie agitur gravissimi momenti. Dogmata Fidei ab Apostolis, eorumque Successorihus per tercentos annos, ut ait Febronius, rite aunt promulgata. quin ad eam promulgationem legitime faciendam necessarius unquam existimatus sit assensus Principia. Doctrinee porto fidei sie promulgates petere Fidelee, inimunquee animi assensum prechete tenebantur. Scilicet tota ratio promulgationis, quae ad hanc inducendam obligationem requiritur, ac sufficit, inimine cohaere juri a, emuneri praedicandi Esangelium muni Creaturae, docendique omnes Gentee, quod jus, munueque Apostolis, corrumque Successoribus sò min humana potessate insmunci Cristia sus ipse tradicit, aque commendavit. Vix proinde intelligi potest, quam animo informaverit publicandi formam, ac speciem, dam Secolari Potestati jus tribuit Decreta Fidei inspiciendi, antequam publicentur.

Decretum Fidei, quo Dogma quodvis Catholicum definitur, veritatem continet a Deo revelatam; quam non statim, arque ab Ecclesia proposita est, toto animo, debitaque fide, ac religione complecti impium sit, ac nefarium. Nunc vero , quum Magistratui Laico jua tribuar Febronius Decreta ejusmodi inspiciendi antequam publicentur, si contingeret Laicum Magistratum in boc utendo jure longiores moras trahere, ac nectere; interea vero propositio veritatis definitae per Decretum Ecclesiae, seu Decreti ejus cognitio ad ejus Regionis Fideles perveniat, quibus modis sub Ethnicis Imperatoribus primis Saeculis propagabatur, soletque etiamnum ad ees propagari, qui degunt in Terris Infidelium; Quaeri potest ex Febronio, num toto illo intervallo suspensa remaneat in illis Fidelibus obligatio suscipiendi Decreti; an statim debeant. quemadmodum olim, Fideles Dogma propositum recipere non ut verbum hominam, sed ut verbum Dei, quod revera est? Si primum dixerit, agnoscat, oportet in Magistratu Laico potestarem efficiendi, ne, saltem per aliquod tempus, et quoad sibi placuerit , teneantur Fideles credere Deo loquenti An forte dicet, non haberi legitimam promulgationem, antequam eam Laicus Magistratus indulserit? At legitima semper bahita est promulgario, quae sine venia Magistratua fiebat olim ab Apostolis, et nunc fit in Terris infidelium, ex que temen oriebatur, et etiamnum oritur obligatio praestandi assensum fidei. Qui autem consistere potest, ut quod valet in Terris Infidelium ad eliciendum fidei assensum, valere non debeat in Terris Fidelium? Omnino Fides ex auditu; Auditus autem Ministerio eorum, qui ad munus praedicandi, docendi, annuntiandi ab Ecclesiae Pastoribus deliguntur, et canonice mittuntur. Authenticae hujus promulgationis faciendae aucroritate praediti fuere Apostoli, corumque proximi Successores,

vi cujus in omueni Terram exivit sonus corum. Hace ipsaacucoritas data est in sevum onue prorganda. Igitut eadem nunc etiam auctorinate nullo requisito Magistratus sasensu polet Ecclesia. Neutri ex patemissis propositionibus refragari potest Febronius, quin et cum sensu Catholico, et secum îpse punnet apertissione.

Quod attinet ad alterum Caput inspectionis, de duobus potissimum Sacramentis disserit Febronius, nimirum de Ma-

trimonio, et Otdine.

De Martimonio ait, illud esse, non solum Christinom, Sacramentum, sed etiam civilem contractum. Primo respe
, etu babere Ecclesiam jus, et potestatem statuendi impedi20 menta Mattimonium impedientia, et ditimenia: babere et 
21 Principem in illud qua contractum civilem sua jura....

, Potro, inquit, quoties impedimentum respicit materiam Sa21, cramenti, ejus coguitio ad Judicem Ecclesiasicum petti21, met; si ad materiam Contractus, ad Judicem Givilem 31.

Si quoties agitur de civilibus tantum effectis contractus Matrimonii dixisset Febronius controversiae cognitionem ad Civilent Judicem pertinere, nil dixisset alienum a communi sensu Doctorum. Sed quod ait, impedimentum, si materiam contractus respicit, ad Judicem Civilem pertinere, in co non parum fallitur. Impedimenta sive quae naturali, ac Divino Jure nituntur, sive quae ab Ecclesia statuta sunt, plerumque materiam ipsam contractus attingunt, et afficiunt, sive quatenus Personas ipsas inhabiles reddunt ad contrahendum, velus in impedimento Voti, Ordinis, Cognationis etc.; sive quum ex modo contrahendi, velut in Matrimonio Claudestino, et Personae inhabiles, et contractus ipse nullus, et irritus deelaratur etc. Quin et impedimentum erroris, ac violentiae, quod ex jure naturali emergit , intimam ipsam afficit contractus vim , ac naturam . Porro quoties controversia exoritur, num propter tale aliquod impedimentum Matrimonium irritum sit, nec ne., cerce causa Macrimonialis existit, licer impedimentum materiam contractus respiciat : Causas autem Matrimoniales ad Indices Ecclesiasticos speciare Tridentinum sub auathematis interdictione definivit Sess. 24. c. 12. . Ratio aperta est . Quod enim dicitur, Matrimonium inter Baptizatos rite initum esse Sacramentum, non sic accipiendum est, quasi Sacramentum contractui accedat velut extrinsecum, et adjectitium ornamentum; sed quod Christus ipsummet contractum rice initum ad Sacramenti dignitatem evexerit. Nec desunt alia momenta

quae invicte demonstrent, nullum veri nominis maritalem contractum inter eos consistere, qui cum impedimento dirimenre contractum illum attentare praesumant : Quae momenta breviter hoc loco indicasse sais fuerit . I. Per impedimentum dirimens Personse inhabiles fiunt ad contractum Matrimonii ineundum : Liquet autem nullum esse contractum ab illis attentatum, qui sint inhabiles ad contrabendum, II. Ad essentiam mariralis legitimi contractus pertinet, ut ex eo mutuum jus in Corpora contrahentes acquirant : Arqui ex Matrimonie cum impedimento dirimente attentato nullum tale jus legitimum contrabentes nequirunt. Igitur deest, quod ad essentiam ejus contractus pertinet, nec adeo veri nominis contractus maritalis censeri potest . III. Hine plurimi Canones veteres decernunt , Matrimonia cum impedimento dirimente contracta non esse honesto Conjugii nomine deputanda; sed velut incestos, ac nefaries Concubitus habenda.

De Ordine unum hic animadvertisse satis suerit, placuisse Febronio, quae disserit, ex Theodosii, Justinianive legibus magis, quam ex Canonum sonthus haurire. Sed hic
ettim repetendum, quod notatum e Natali Alexandro dissert. 28. in IV. Sace. superius animadvertimus: "Ex Ju35 stiniani Constitutionabus colligi non poase, quaenum sertir
Ecclesias disciplinas; quia nulla suit earum in Ecclesia au3 ctoritas, nisi quatenus cum Sacris Gauenibus consenieban;
ut constate ex Epistola Sancti Agaptit ad eum data "...

Quoad reliquis parres disciplinas ( quod tertio loco positum est ); « Quum Eccleis, inquit Febronius, gaudent ; posetate , sec facoltate actiones Fidelium Reipablicae in-, noxiss pro suo arbitrio ad aerernam salutem determinana, di , sic Rectorum Civiratis officium var, ur ea , quae ad , bonum disciplinae a pocestate Ecclesiastica ordinantur , et , civiliter indifferentia sunt, non tantum non impedire, sed , ascundum proportienem mediorum , quibus eficacissimis , sunt instructi, promoveant etiam, atque tuentur, y.

Sic ergo Rectorum Giristii officium etit autore Febronio, quae ad bonum disciplinae a potestare Ecclesiastica otdinantur, uon impedire, modo ne sint civiliter indifferentia. Hace scilicat alia est conditio sine qua non, vi cujus metrio gloriari potesta Febroalura, sibi uni contigiase, quod nulli
Sancto Episcopo unquam contigit, aut contingere potuit, ut
una sua vocula totam, quanta est, Ecclesias disciplinam Seculati Potestari subjicerer. Eteniin, quum hoc ipso sapite ci-

vills hojus indifferenties judicem faciat Secularem Dotestaem, quid est in tota externa disciplina, quod Rettor Civitatis hae Febronians facultate instructuu non valeat inter ea recensere, quae non sint civiliter indifferentie 3 (quid, si judicaverit, non esse civiliter indifferentem Ciborum delettum, et abstinentiam in jejuniis, essasionem a servilibus operibus, aut ab aliis muniis vacationem diebus Festis, temporis partem distribus religioso cultui impendendam; uno verbo tantum non omnia externae disciplinae vestigia una sine qua mon a Febronio inducta cendidio delebit, abolebit, acternum valere jubebit ? Sic didicit Episcopus de disciplina Ecclesias meteri?

Sed et alia innuit, quae non solum Rector Cittatis impedire possit; sed quae omnino eliminate debeat , simirum n ea omnia, quae hominum arbicio tamquam accidentulita 7. Religioni adveniutu, quam primum Relpublica nociva asse 2. incipunt. . . . . Etenim neque Deus vult, neque 2. velle potest, ut quid arbitrio hominum Religioni accedat , n quod fini Civitatis, quem ipse immutabili naturali lege praes trucit, sit adversum m.

Equidem hauf facile fuisser divinare, quae sint accidemcalla ista, quae hominum arbitrio Religioni advenium;, et ut noxia Reipublicae eliminari debent. Sed mox meutem suam aperit:, Hoc, Inquiet, multo magis intelligendum est de iis, 2 quae a beneficio, seu indulgenta l'Principum originem ducant, etiamsi postea Cannone firmata fueriut; quo muldi 2 Doctorum referunt exemtionem Cleiri a judicio civili, fo-

num Ecclesiasticum exterius, lus Asyli ec. ...

Non hic disputandum aggredior de Cleri immunitate 3, de exteriori Ecclesias foro c, sius quo tamen externam comen intelligi non petest, cuius potestatem a Christo Ecclesiae collatam superius agnovit Febronius ), de jure Asyli ec., quae fuere a doctistimis vitis diligentissime petrtactua. Sed hor plane mirum, quod, posteaquam Tridentina Synodat immunitatem Ecclesiasticam Divisa ordinasione constitutum declaravit, camque tam enixe Catholicorum Principum pietati communiative, cantra Febronius tam patienter sustineat, a multis dilis Doctoribas inter ea recenseri, quae ippo judice Rector Civitatis non impedite tantum possit, sed et climiniare debara hac imprimis ratione, quod ea Deus nec vult, nec velle po-

ses ! Egregium Divinae Voluntatis Interpretem! Quasi Deus nec velir, nec velle possit, quod ipse Divina sua ordinatione consituit. Sed nulla manet taio agendi cum Febronio, qui palam Canonem ducem deserat, quo duce ostendebat, omnia se velle transigrer.

## POSITIO XXXVIII.

" Gurandim, ut pax, et concordie finer Sacerdolium, et Ilmerium exercui, et offenzionum vicieutra ocasiones, ... ANIMAD. Expedita hujus pacis, et concordise conciliatione via, et ratio suppette ex celebri Epistola Sancii Geliasii ad Anastasium Augustum, cujus hace verba refert Febronius inido Commensarii: " Duo suur, Imperator Augustum, see, quibas principaliter Mandus hir regiut; Sacerdolatis, " Auctoritas, et Regalis Potestas. Utra que principalis ; Suppema turaque, neque in officio suo aiteri obnoxia est. " Cui seutentiae consentames sunt, quae scribit et Osius ad Constantium, et Nicolasa I. ad Michaeler.

Nimitum jura secernuntur, quae utrique Potestati conveniunt; Ecclesiastica Sacerdotio, Secularia Imperio tribuuntur: quae distinctio, si ad communem sensum, et intelligentiam referatur, nil ambigui praesefert, quo tranquillitas Ocdinia, qua Pase effictur auctore Augustino, turbart aliquan-

do possie .

Sed communi huic intelligentise non plane sese accommodat Febronii mens, et sententia. Haber ille suas clausulus, quarum semper ea eat vis, ut quae jura Canonum Sanctiones Ecclesise tribuunt, es quandocumque libeat, Ecclesise impune subtrahatur, ac Seculari Potestati sobjiciantati

Itaque interpretationem sic orditur, ut Ecclosisticas Potestat tamquam mere Spirituali inno sila quoque, nisi Spiritualia media cancedat ad suum fuem obtinendum. Sed ex-Febronio quaseri metrio potest, quibus ille finibus banc meram Spiritualitatem concluda i An rei mere Spiritualia nomine intelligat, qued sic in intinia snimi recessibus deliteaci, ut nulla parte aese predat exterius, nil prae sa ferat Corporeum, Visibile, Apparens, quod sensu percipiatur, ac in externa vitae actione veraetur?

At, si hoc pacto mere Spirituale accipiendum est, nulla jam externa actio Ecclasiae judicio relinquitur; nulla remanet forma, et species externi muneris, ac regiminis. Notum

porro est, nec dissentit Febronius, Christum visibilem Ecclesiom fundasse visibili auctoritate regendam, visibilibus officiis administrandam ; Gujus proinde potestaris Ministerium Spirituale dicitur, non quod externam actionem excludar, sed good ad Spiritualem finem referatur. Ad essentiam Lieligionis, et Ecclesiasticae potestatis pertinet externi Cultus Professio : pertinet praedicandi, ac docendi munus quum ipsiusmet Christi mandato : Euntes docete etc. , tum Apostolorum exemplo, qui publice docebant; pertinet Sacramentorum Administratio, quae tamen in Corpores materia, et actione versantur ; pertinet Rituum, er Caeremoniatum instituendarum Potestas; Sacerdorum, et Fidelium Conventus ad Mysteria celebranda; Ministrorum ad Sacras Functiones, sliaque religiosa munia Ordinatio, et Designatio. Atque baec, et his similia ex ipsismet sacris litteris eruuntur apettissime .

Quin etism, nec dissentiente Febronio p. 22., ad Geclesiam jure Divino spectat vera regimini sucrotitas, quelegiferam, judiciariam, coercitivam potestatem complectitur. Arque ad id jus non dubitat referre poense Canoness, quibus Rei aubjiciebanter; quaeque mibilominus non bunorum duntatat Spirituslium privationem, sed et corporess afflicationes plerumque inferebant. Quae omnia si et Christi mandato, et Apostolorum, Ganonumque institutis Ecclesie convenire omnino convincuntur, fatendum, banc esse vita, naturamque Potestatis Ecclesiestice, ut. licet pro fine; in quem spectat, Spiritulis dicatur, et sit; prorsus tamen visibili, externogue ministerio exerceri visica, a debeat.

Quid ergo Catholico Viro sentiendum de homine, qui hec externum, ac visibile ministerium, quod in constituenda disciplina versatur, non aliter Eccl-size liberum, atque a Secularis Potestatis inspectione, et jure immune relinquat, nisi sub hac conditione, quod sit civiliter indifferens : Soli autem Seculari Potestati Civilis bojus indifferentiae cognitionem, ac judicium attribuat? Videndum ergo Febronio. quid de se judicari velit : an quod ille mere Spirituale dicit, sie intelligi jubent, ut quidquid est externum, excludat; coque nomine a nativo Ecclesiae jure aubmoveat? Et si quid externum in disciplina nativo Ecclesiae juri concedit, idipsum non alia lege concedat, nisi quatenus non sit civiliter indifferens? Quo posito quum nil fere sit externum, quod hoc nomine Secularis Potestas, quandocumque libuerit, ad Tom. XIII. Выь

se irabere non valent, jum vix ullum reliuquetur externi minneis; aut disciplines officium, quod Seculari Poteratai non subjiciator. Non iguorat Febronius, multa distriplinas capita fuisse jum ab Aporculis, socranuque proximis Successoribus constituta, quae tum Secularis Potestas non velut civiliter indifferentia habita, jumos severissime interdixir. Statute refferentia habita; jumos severissime interdixir. Statute respositional programme de la constitución de la concultada de la constitución de la constitución de la concultada de la conculta

Superest, ut pauca dicamus de quinque monitis, quibus

ille Commentario suo finem imponit .

Primum: . Quae plurimum Saeculorum usu, arque ita tacito saltem Ecclesiae consensu Apostolicae Sedi obvine-, runt raservata accidentalia , en illi citra contrarium uni-,, versalis Ecclesiae consensum, sive in Concilio, sive extra , il'ud retrahi non possunt. Sic docust Claudius Fleury Discursu 12. in Hist. Eccles., His auduis verbis facile quisquam existimarer, huic Fleurii sententiae Febronium adscriptorem sese adjungere; et quoad reservata, quae vocat, accidentalia ( quam vocem nescio quo ex Canone arripuerit ) . nolle Sedem Apostolicam ab eo possassionis statu dimovere . in quo cam vel Fleurius ipse relinquere non dubitaverit. Vezum hanc veniam Sedes Apostolica haud fac.le a Febronio impetrabit. Forte Canonem aliquem primus ipsa reperit, qui-Claudii Fleurii diligentiam subterfugerit . Utique. En Febronianum Canonem . , Insinuavit tamen mihi nupur Vir dignip rate Ecclesiastica, et maneribus publicis conspicuus, sed a . sublimiore juris Canonici scientia, atque prudentia Orbi o notior: Non dispicere se, quare insignior quaedam Ecclea sia , V. G. Germanica , Gallica etc. non valuat pro propria , sua, suaeque Gentis, et en quidem evidente utilitate Spi-, rituali in accidentalibus his disciplinae seticulis eriam non consentiente Romano Pontifica aliquid immutare, et ad pristinum morem reducere. Verum illud ego aliis discutien-, dum relinquo , , Ergo quod Vir quispiam , sive doctus , sive aliter dixerit, se non dispicere, in ca nuper insinuata Vizi istius non perspicientia satis caussae Febronius putabit, ut saltem in discrimen, et dubitationem adducer, qued sit universali Ecclesiae usu receptum ?

Aktrum monitum: Dum quaestio critur, an hoc. il-, ludvo Episcopale, vel Papale Decretum, siva Constitutum, , in sua exequatione Reipublicae noceat, penes solum Pringiopem est judicium; quippe qui reram publiceram utilitas, tes, vel damma ponderare, et de lis definire haber 3, Quod hie ennnite Febronius generatim, et universe de Papabbas, aut Episcopalibus Decreis, et Constitutis quoad exequationem, diem esdem do causas, codem jute transferti pottisset ad Apostolica, et slia Ecclesiassica Decreta, quae olim per tercentos annos in Ecclesia olimeratut. I di potro, quemedodum Duce Canone probari possit, Febronio dispiciendum telinautimus.

Tertium; , Quum ambae Potestates, Ecclesiastics, et Cir, villis Supreme, et as einvicem independentes sint, sic extra, piam memoratum casum orto inter urramque gravi dubio, controversis, aeu quirum collisione en, uri fit in state na-p turali, amica compositione rollenda erunt , a At per monratum casum Ecclesiastica. Porestas Civili Potestari, quandocumque huic libuerit, in sunmis, ac free omnibus disciplime capitibus subjici poterit, aque adeo propositas huic smine capitibus subjici poterit, aque adeo propositas huic smine.

cae compositioni vix locus relinguitur.

In quarto agit de jure Pincipis ad protegendos contra violentium Subditios suo oppressos si contingat judices Eccleiasticos suo potestate abutentes Subditios Regis violentes opprimere. Eo casu Febronius ait: "Nequapuam ab "officio Regis silenum fore, ettam illis contra has violentias "Regisam protectionem sunuere, et manum auviliaritem externi, dere "Eupidem band allenum est ab officio Regis Subditos suos tueri advessi injustam violentiam ab infquo etiam Eedesiastico Judice illatam. Verum Religioos Principi faculas non deerit, ipsaque Religio viam, rationemque praescribet, qua et efficaciere, et nullo Religionis, Ecclesiaeve detrimento Patrocinium suum ad Canonicam injurias reparationem interponere, aque additiber valera. Consulende porto Animadvessiones in Cap. 1. Synopsis Hist. Eccles IV. Sacculi Natalis Alexandrii, 3.3., voli laisus es de re desseritur.

Quanum 1, In its causis temporalibus, in quibus exemtio Ulerioi ab Imperatore concessa, et facultas judicandi , Consistoriis Ecclesiasticia tribus est, Consistoria nomine s. Imperantis, non Ecclesias judicant 3, Gujus guestis sint Causae itsate temporales Febronius non explicet; Suspicionem siliquam non bene effecti animi movere possuut, quae quum multis locis, tumi nsuperioris Posiționia explicatione commemorarii de Cleri exemtione a judicio Givili, de Poro Ecclesiastice exteriore, de jure Asyli; previter illa quidem.

B bb 2

et ex multorum, ut ait, Doctorum sententis, sic tamen ut viam aliquam muniant ad ea tollenda, quae firmissime retmenda Canones omni tempore sanxerunt. Quam dispar sit de hisco rebus, deque universa pene Ecclesiastica jurisdictione Febronii, ac Tridentini praesertim Concilii mens, et sententia , plus forie , quam opus foret , cum ex aliis locis , tum ex hoc ipso Commentario conjici, seu potius perspici potest. Quod si par est credere, Sacram Occumenicam Tridentinam Synodam suis condendis Decretis Divini eius Spiritus afilatu gubernatam esse, in quo illa fuit legitime congregata; si ex alia parte alius fuit in boc scribendo Commentario Febronii sensus; quo ille Spiritu inductus sit ad scribendum , Ecclesiastico, an alieno , aliorum sit potius , quam meum judiciam. Unum velim, pto sincera dilectione, qua Eum velut Fratrem complector, velim, inquam, Febronium non pigeat ad Trevirensem Historiam Myriophitani Episcopi sese referre. Ponat sibi ante oculos Praesules illos Sancrissimos, quos, ut supra vidimus, meri is ille laudibus excollit. qui spectatissi nam Trevirensem Ecclesiam Sancti ate, Doctrina , Miraculis ( cur etenim res tam praeclaras , neque unquam . obliterandas memoria non saepius repetamus , ac celebremus ? ) illustrarunt. Cogitet, quid illi senserint de Ecclesiastica libertate , porestate, in omnibus causis Ecclesiasticis immunitate : quae ab illa prisca origine de Romani Pomificis Primatu . et Auctorirate Traditio, et Sentantia fuerit amplissimae Trevirensis Ecclesiae. Demum statuat, utrum dignius Episcopo sit ex sacris illis fontibus, an ex turbidis Launoji, Dupinii. quorum hominum nulla unquam fait in Ecclesia auctoritas . tutbidis plane rivulis, de summis illis Doctrinae, ac Disciplinae Capitibus, quae ille tractanda instituit, veram, et sanam sen iendi rationem hautire .

DE INSCRIPTIONE IN MONUMENTO JOAN, NICOLAI DE HONTHEIM INCISA.

Quam prope absoluta esset commissa typis hujusce operit child of facta nobis copia est Inscriptionis intius dayromate Ex Nevillo interaction of the property o

HIC SANCTE QUIESCIT
JOANNEY NICOLADS AS HONTHEIM
ANTIQUA ET ILLUSTRI TREVIRORUM FAMILIA
NATUS 27. JANUARII MIDCOL
EPISCOPUS MYRIOPHITANUS

TRIUM ARCHIPISCOPURUM ELECTORUM TREVIRENSIUM FRANCISCI GEORGII, JOANNIS PSILIPPI, ET CLEMENTIS WENCESLAL SUPFRAGANEUS ET IN SPIRITUALIEUS VICARIUS GENERALIS, CONSILIARIUS INTIMIE STATUS.

ALMAE UNIVERSITATIS
PRIMO LUMEN, DEIN CANCELLARIUS, RESTITUTOR ET MECOENAS,
COLLEGIATAE ECCLESIAS S. SINEONIS FREVERIS CANONICUS CAPITULARIS
OLINQUE DECANUS ET INSTAURATOR.

DOMINUS IN MONTQUINTIN, COUVREUX, ROUVROY ET DAMPICOURS ETC.

PIETATE, BENEFICENTIA, MORUM CANDORE, SANA DOCTRINA

ET OMNIGENA ERUDITIONE EGREGIUS,

PLURIMIS IISQUE PRAESENTISSIMIS OPERIBUS CLARIES.

QUIEUS PRAECIPUE
PATRIAM TREVIRENSEM PRIMUS PRAECIPUE
ET IN IMMORTALI SUO FEBRONIO,

QUEM NEC ARGUMENTA CONVELLERUNT, NEC FULMINA,
ECCLESIAM CHRISTI AD PRIMASVUM REVOCANS STATUM
LEGITIMOS POTESTATI ROMANI PONTIFICIS ASSIGNAVIT LIMITES.

SIC OMNEM

INTER ASSIDUA LITTERARUM STUDIA, ET INDEFESSOS EPISCOPATUS LABORES
VITAM PARTIEMS.
CETERUM

MENTIS TRANQUILLITATEM, QUAM ET IN ADVERSIS SERVAEAT SEMPER, RELIQUIS OMNIBUS MUNDI BONIS PRAEFERENS, ET IN PROVECTISSIMA ETIAM SENSCUTTE

CUNCTIS ADMUC ANIMI ET MIRIS ADMUC CORPORTS VIRIEUS FOLLENS
TANDEM IN SIEI GRATISSIMO SEMPER MONTIS QUINTINI SECSISU
DIGNAM COELO ANIMAM PLACIDE EFFLAVIT

II. SEPTEMBRIS MOCCLIXXYX.

Anno Astatis LXXXX. Episcopatus XXXXIII.

Jam in Vita
A conjunctissimo ipsi omnibus vinculis anico.

QUI ET OBSTETRICEM FEBRONIO PRAESUERAT MANYM,
SEQVENTI CHLUBRATVS ELOGIO.

QVOD MARCA EST GALLIS, BELGIS ESPENIVS, HONTHEIM LVMINE GERMANIS, EORTE, DECORE FUIT.

Quod insigni monumento Nepotes memoriam honestare cogitarint sul sive Patrui, sive Avunculi amplissimi Antistitis Joannis Nicolai de Hontheim, in eo pietatis officium cum grati animi testificatione conjunctum libens agnosco.

Quod Honthemif nomini ex Febroniana labe, ac larva laudem praccipue quaesierint, in hoc vero prudentiam corum, et quod majos est, keligionis studium vehementer desiderò.

De parte illa, qua in gravissimis, quibus Honthemius functus est moneribus, fidem ejus, acquitatem, beneficentiam commendant, sentio mihi esse tacendum, qui partes susceperim in doctrinam, et Scripta, pon in vitam inquirendi, moresve Honthemii.

De laude vero, quam el tribuunt velut Historiae Trevirenis parenti, dispar est ratio: quippe, si qua laus ex illa Historia ( quam tamen identidem sols notes velut totidem maculis aspersit) parta est Houthemio, haec tota necesse est vertatur in dedecos, ignominiamque Febronii.

Explicat Honthemius, se describit (proot sais locis in hocce into Commentario notarimus) quae doctrinae, quae disinfluine ratio in amplisima sua Trevirensi Ecclesia sub Romanis ab co tempore vigatorit, quo cam Maganis Athanasius viderat, commendabatque, a logo, ilicorum Phorama ingeniis fundatam, item Sanctam, atque cum Cap, tholica Ecclesia saam, et concentencem, mirrestia tilluterum, n. Romana Apostolica Sade conjunctam, in Gallis primam, in Belgica Matrim, et Megintum.

Summa hoc red:t, quam Honthemius verbis expressit Rhemensis Episcopi ad S. Nicetium Trevirensem: ,, Sicut de articulis fidei judi-,, cium penes Ecclesiae Patres esse dignoscitur, ita et in materia disci-

s, plinze ins statuendi, et Canones condendi ,, .

mentem oamdem, se Santentlam sub Francis perstitise perspicuo innit Honchemias testam, i, Congregatos in Synodis Boiscopo conn, didiase Canones auctoritate, et lure suo ". Nec differetr., quin jam tum apud sono recepte seste Sententia de infalibilitates Santenti Parificialitatista Santonia Parificiali, camque ades in Gallicana Erclesia antiquierem este ; atque nonnalli, videri vodasit.

abinde progrediens ad explicandam Trevirorum Jurisprodentiam sub Germanii, vaue, et quinat sesset apud Treviror de Saprema succiritate Summi Pontificis existinatio, declarat Honthemius Egilberti ul tettanionio, qui, ut ut persequeretur Papam Geogeriem VII., tamen, memor Canonum scripsit Episoopis An. 1082., ferre Sententiam, contra Apostolicam non est tutum 1 immo insaum, et omnio nen farina ulquid audere in illum, qui vice Sancti Petri fungstur legatione produce de la contrata particular de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contr

 mani Pontificis auctoritate, atque suctore Honthemio sensere Patres , per quos vetus Trevirensis Ecclesise traditio in posteros propagata est , quis non jutelligat , si quam laudem , quaecumque tandem es sit, ex Historia Trevirensi Honthemius sceptus est, bujus laudis fruetum Honthemio Febronium diripaisse, suaque a Majorum institutis improba defections fictae isti personae, qua se tegere voluit, perpetuam turpitudinis notam inussisse?

At Pebronium, inquit Isudator, nec argumenta convellerunt nec fulmina . Arroganter . et impie . Non vecat , non huius est loci argumenta repetere , quae Sapientissimis Viris Febronium refellere adgressis ned defuere unquam, nec deesse potuerunt. Verum aliis missis argumentis, an non apud Catholicae mentis homines valere potnit, ae debuit superiorum setatum vigens ad haec usque tempora Amplissimi sui Antistitis voce confirmata Trevirensis Ecclesise traditio, qua erampens ex ejus sinu profana novitas probatse vesustatis auctoritate obrata jam ab orta ipso, penitusque convulsa censeretur?

Quid dieum de impio contemptu fulminum? Quo velut in ultimum desperstae esusae perfugium ejicere se solent damnati perduelles non ad effugiendam justee damnationis ignominiam, sed ad susm magis, magisque prodendam in erroris perversitere pertinseiam. Quos tamen non impietatis modo, sed et stultitiae poeniteret suae, si tantummodo reputare vellent , nullam unquam ab omni sacculorum memoria doctringe rationem in Ecclesia coaluisse, quam semel Petri Sedes Apo-

stolico fulmine perstrinxerit.

Laudatur Febronius , quod Ecclesiam Christi ad primsevum revocans statum legitimos potestati Romani Pontificis assignavit limites . Plane consueto Novatorum more, et exemplo, quibus id semper insitum fuit. ut procecem novandi licentiam instaurandae antiquitatis studio fietis caussis obtegerent . Sie olim hoc noum agere se dictitarunt Arius, et Nestorius, ut de Trinitate, deque Persona Christi corruptam doctrinam , Novatiani dilapsam poenitentise disciplinam in primsevum statum reducerent. Sie deineeps quotquot Seculis labentibus ex itere importuni turbatores, qui temere arrepta emendandae sive doctrinse, sive disciplinse provincia Ecclesism foede, misereque dilacersrunt.

Sed est . quod mireris megis , adecitum videlicet sb laudatore iste personatum hominem velpt Indicem, et Arbitrum regundorum finium Ecclesiasticae poteststie, qui Romano Pontifici legitimos limites assignaverit . Probum enimvero , sapientemque Indicem , et sestimatorem , eni hac in cansa id unum propositum foisse, ut Sacratissims Primetus jura obtereret , affirmare non vereor , quum copiosius ab aliis praestantissimis Viris, tum et in hisce animadversionibus invicte, perspicueque demonstratum esse. Quod ne arrogantius a me dietum quisquam existimet, facit ipsa conditio causae, quam sic traetandam suscepi, ut non tam acumen ingenii posceret ad srusndam veritatem, quam in rebus exponendis filem , ac diligentiam ad repellendam calumniam .

Atqui pietetis etiam caussa induetum se elamat Febronius ad moderanda Pontificatus jura, nempe ut offeusos Pontificiae Majestatis nimio spleadore Protestantium animos placaret, stque ad unitatem , unitatisque centrum planiore, via reduceret . O admirabilem licentism , et

miserabilem inscientiam disserendi ! Haeccine directa via est , haeccine plana, et idonea ratio devios ad unitatem, unitatisque centrum reducendi, qua vis illa tota solvitur, quae in centro, seu summo vertice unitatis, et capite inest ex instituto Christi, omninoque inesse debet ad partes universas colligendas, in ordine continendas, in una corporis compage devinciendas ? Sane quam Bossuctium (1) inter, et Molanum ageretur de meshodo reunionis Protestantium cum Ecclesia Romano. Catholica, hoc a primario isto Protestantium Doctore primum concessum editum est . .. Ut Romanus Pontifex pro Supremo Pateiarcha , seu Pri-, mo totins Ecclesiae Episcopo habeatur, eique Protestantes debitum ., in Spiritualibus obsequium praestert ... Quo jam plus quiddam videri possit nomano Pontifici ab hoc Protestante concessum, quam placuerit Febronio eidem concedere. Quid porro Clar, Bossuetius? .. Ko-, go, inquit Catholicus Antistes, quale ei ( Rom Pont. ) praestanri ,, sint in Spiritualibus obsequinm , a quo in ipsa fidei causa dissentiant .,? Nimirum illud est, quod preere ille adversus Protestantes nunquam destitit , communionem cum Romana Sede , qua Ecclesiae unitas maxime nititur, pnips, ejusdemque fidei societate mix me contineri . Hanc porro fidei Societatem cum Romana Sede qui omnino tueri Febronius possit, qui ut parum firmam rejicere non vereatur illorum sententiam , qui a plurima parte Episcoporum definitioni Romani Pontificis extra Concilium adbaerentium ultimatum, et irrefragabile judicium constitui existimant?

Dein advertit Bossuetius, longe praviorem etiam ex il'o prime Peotestantis Doctoris concesso difficultatem emergere, nempe de Frimatu Pontificis , et Ecclesiat Romanae : An ei tribuatur ut Petri Successori , ac tenenti Cathedram Petri Apostolorum Principis, quod est in Ecclesia etiam Orientali , primisque Geenmenicis Conciliis perpulgatum ? Quod si ( subfungit Clar. Bossuctina) Prosestanter iniquum putaverint, ad illud Divinum jus a se toties oppugnatum recognoscendum adigi, quanto erit iniquius, co adigi Pontificem, us ad tantos clamores, atque ad supprimendum longe antiquissimum , ac maxime authenticum Sedis saae privilegium , ac titulum sponte conniceat, neque quidquem biscat. Non aliam it que viam redu-cendorum ad unitatem Protestantium agnescebat Bossuetius, quam ut et ipsi cum Ecclesia etiam Orientali, cumque primia Oecumenicis Conciliis Primatum in Romanae Sedis Pontifice Divino plane jure constitu tum agnoscerent. Quid Febronius? Qui prae Orientali Ecclesia, prae ipsismet primis Oecumenicis Conciliis palam ostendit, multo potiores sibi fuisse elamores Potestantium, dum ( cap. 2. 5. 3. ) statuit .. per rationes convenientiae bumana auctoritate nomanae Urbis An-, tistiti Sacrum Primatum creditum fuisse ..; nec veretur putidam fabulam refricare depromtam ex Protestante Seck-ndorffio, ,, eam Sacculo \*\* XVI: fuisse constantissimam Sententiam Regni Galliae in Articulis Ger-, manis Smalcaldae propositis his verbis expressam : Sentire Regem Gal-.. lorum , jure tantum bumano , non Divino Romanum Fontificem babere 1) Primatum ,,

Perperam Febronius igitur subdolum illud suum ostentat studium

(1) Edit. Leodien, an. 1767. Tom- 14- pag- 115-

Lasse den poetiens additur, quo Febronius is fuisse Germanis fagitur, qui fuit Gallis Marca, Espenius Belgis. Luditeum dictom magiv, quam consideratom i nec satis in Gallos, Belgasve honorificum, quesi non omni actate longe, praetamorres Galli, ace Belgase Duces, ac Magistros habuerint, e quorom limpidas fonethuis poties, quaen e turbidis rivultis mallent colended Religionis documenta haurire, jin-

stitutaque disciplinae.

Quamquam nec idipsum satis apposite ad mentem , sententiamque Pebronii, qui non ita se addixit Petro de Marca, ut non saepe ab co deflectere, ae in prius ruere dubitaverit. Appellationem a Papae Decreto ad futurum Concilium velut novum mid in Ecclesiam inductum dixerat, Marca ( Concord. l. 4. cx 17. S. t. ) quia nunquam in Erelesie admissa fuit prevecatio a Papa ad Contilium . Contra Febronius (de Statu Erclesiae c. 6. ) veritus non est hunc &. 10. tijulum aderibere : Legitimitas appellationis a Romano Pontifice ad generale Concilium omnibus Saeculis , et ab omnibus Nationibus in Ecclesia aonita fuit. Quin et hoc ipso Commentario (Pos.30.) non omittit animadvertere, Illmnm de Marca, propteres quod censuerit, appellationes a Papa ad Concilium a vetere disciplina alienas esse, hoe nomine vapulasse a Bossuerio. Ac revera non in Petro de Marca, sed in hoc Bussuctio intueri sibi visus est ( Posit. 11. ] Febronius Sydus Ecclesiae recentiut nunquam a se deserendum: Cu. jus Syderis claritatem usinam saltem non a vero Bossuetio in Psendo-Bossuerium, seu ementitum Defensionis Auctorem perperam transtnlisset !

Espenius vero, quamquam nou semper falus interpres elus juris, quod collectis o Gregorio IX, et alius additi Decetalibus continetur, tamen illud habuit, ac supexit velut jus legitima, rataque san-cipitae constitutum. Quid porre Debronius P Freclarum mempe se prae-bet, assectuorem. Espeniu, qui Corpus id juris fundirus evertre mo integratino de Japanius actatum enconsumisti omnem. Etonim in Prarmonitu ad librum de Statu Lecleius sia III Dattore Processor. Articologica, et Alira Casaviria admonration census; in Decreralibus, subliquem este observaront eruditi, et a notis per decursom hijus operation est. Habuit de la consume collectiones Gregorius IX., p. Bopifacius VIII., et toannes XIII. legum more non publicarum soldman, niter, act de sa do Ductores, et Scholares in celeberrius sum Bononoinesi Academia degentes direxerunt, ut per illos traderentus.

p Fri los veros hourirentus them Romarchiae Scare indianatatis.

Tom. XIII.

"Atque its facile, et quasi auturaliter evenit, ut per medium Borumn dem Doctorum juris Canonici, se dein Theologise Monarchicus ille status tanquam genvinus, et unice veras auique reciperetar, et per totum Occidentem stabilisetur ... Ego hoc Systema refutare aggressus 30m ".

Itane Febronius formem bane Status Papalis Monarchici refutare aggreditur, quem Joannes inse Gersonius primus ab comemoratus inter Vicos , probaticiimis quorum scriptis Sancta Mater Ectlesia tantum debet , negari aine nota hacrescos non posse, fuisse a Christo immediate institutum firmiter asseruit ? Facultas Parisiensis contra Spalateniem Apostatam suis Decretis confirmavit? Aliunda an compos sui homo, qui se Catholieum Sanciae Matri Ecclesiae addictum professus aggredia. eur aystema refutare, quod ille ipse fateatur a quatuor saltem sacculis per totum Gecidentem stabilitum? quasi vero in causa, quae doctrinam, ac fidem attingit, invehi quomodocumque potuisset in Leclesiam, in caque stabiliri doctrina, quae a superiorum actatum sententia dissideret . Duplex itaque hoc luco peccatum Febronii , urrumque Catholico Viro indignum, sive quod juris jam dudum legitime constituti ratam auctoritatem convellere aggreditur, sive quod ad eam convellendam talem rationem adhibet , quae in causa doctringe inter priora Ecclesise, posterioraque Saecula dissidium inducie Catholicis auribus minime ferendum .

Nec potro insolens in Februnio videri debet odium hoc Monarchiae in Statu hierarchico . qui er formes minus acquum se prachear in statu etiam politico . Nam accedena ( de Statu Ecclesiae c. 1, 6, 8 num. 5.) ad earum refellendam rationem, qui Monarchiem in Ecclesia hoc etiam nomine defendunt, quod par sit existimare, Christum, quom perfeetissimam Societatem institueret, perfectissimam in ea regiminis formam constituisse, primum hoc ipsum in dubium vocat, Monarchicum statum reliquis esse perfectiorem . Deinde addit , hoc esse huies formae proprium , quod facile solet in despotismum declinere . Quod ef vitiosum genere suo id omne est, quod facile solet in vitlum declinare, vitiosam dicat , aportet , suapte natura Monarchiam quisquis amet sequi Febronium. Falsum crimen; contumeliosum in eam regiminis formam, cujus legitima constitutio abest a despotismo quam plurimum . Crimen invidiosum, quo nullum apties ad incitandos imperitae multitudinis animos, afiammardumque odium, quo eseco interdum furore abrepta effervescit in Summos Imperantes , quibus velut sublimioribus Potestatibus Dei ordinatione constitutis debito etiam Religionis officio obsequentes praebere se debent quotquot illorum imperio reguntur . Quo etiam intelligi potest, quanto in errore versentur, qui adeo faciles aures Febronianis istis prachere solent , pntaneque, tantumdem firmitatis accedere Potestati Civili, quantum per istos de Sacrorem jure detrahitur .

Nec magis favet Febronius Imperio mere Aristocratico, quod sit, seusa cse discretizema, ut proinds ennit ex parte huc loon Marcam suum deserat, qui Monarchiam in Eccletia com aliqua quidem commistione aristocratiae, veram tamen Monarchiam agnoscit (concord. 1, a. e., 16. n. 6. ) (1).

(1) Da hac Aristocratiae admistione supra dictum est ( ad Posit. 1.), ubi

Quod si removenda Monarchia, cujus vel nomen ipsum horret Febronius in Ecclesiastico saltem regimine; si nec ipsum placet Aristocraticum regimen , ( quale tamen respec viget in omni benc constituta Democratia, ubi semper multo major para incolarum expers proraus est publicae administrationis, et auctoritatis ), quid aliud remanet, quam absona illa anarchici status forma, seu perversio, qua summa rerum ad ultimum summa potestate revolvitur ad plebem ? cuius vis quam facile incitator, qua semel incitata, quam exitiales turbas, ac ruines edat cum in Sacra, tum et in civili politia, non est quod dicem | res

ipsa clamat. None ut ad laudatorem propius redeam, utinam non ei placuisset in aui Febronii laudibus candorem animi cum perpetua pacatae mentia tranquillitate conjungere! Non me causa cogeret dicere, quae libens raticuissem. In illo suo Praemonitu Febronius, quo loco Episcopos Ecclesiae Catholicae alloquitur , post exposita mals , quae ex ripere , et inflexibilitate Romanae Aulae praetensa , et immodica sue jura sustinendi in ipsam Komanam Sedem, universamque Ecclesism redundasse comminiscitur, universus Episcopos Episcopus ipse graviter, ac acvere monet, aique hortator, ut officii sui memores laboranti Ecclesiae hac in parte consulant, ac succurrant : ,, Vestrum , si id alii acrio, et cum effectu praesture omittant, erit illud agere, atque eniti, ut Ordini vestro " restituantur jura illa ex Christi placito, ac vero jure sacro propria .... " limor in Episcopoa suo fungentes Apostolico munere non cadit, aut , saltem cadere non debet . . . . Deplorandum sane foret , et vestro " Charactere indignum, si qui ex vobis propter spem transitoriam ve-, strae, vestrorumque fortunae sibi vellent adsciscere illud vae muton rum non valentium latrare . . . . Itaque uno spiritu, et consociatia , viribus vestram, Ecclesiae, et Dei causam auscipite; et cvanescet , omnis, si quae adhuc superesse posset etiam vana metuendi ratio,, . Hic fam prodet se candor Ille animi, ac pacatae mentis invicta tranquillitas, et constantia Febronii. Causam hanc praeclaram agere ille ausceperat. Quo fructu, quo exitu, quam ille sui laboris, et indu-striae opinionem sibi finxerit, amplissime testatum reliquit in illo suo Przemonitu ad Doctores Theologiae, et luris Canonici. .. Prius . inquit . " totam compagem Operis legite iterum atque îterum; er Historia Ecclesiae praesertim Conciliari aimul adhibita deprehendetis, si aequo ani-, mo esse volueritia, nec ad legendum cum immaturo proposito re-, futandi accedere, quod nostra haec Ecclesiastici regiminis ratio non 4, tentum sit vera, sancte, et Carholice genuina, sed etiam sanctac, " quam colo, amo, veneror, Sedi prae Monarchismo salubrior " .

Praetereo dicere, quam odiosum sit, quam ab ingenuo animi candore alienum odium ipsum, acu aversum, infestumque animum velle

eam vidimus tum a V. Bellarmino, tum et in egregiis notis ad Hist. Nat. Allement's sic explicatam, ut nil de summa, et absolota Monarchiae vi. ac ra-tione detrahat, qua pollet Romanus Pontifex in universa Ecclesia. Verum, quum non pauci ex infesta Novatorum turba, et colloure pestendeum emer-Serint, qui vocis illius ambiguitatem in alienum plane ac depravatum sensum deflecterent, ita sapientissimi posthac viri que a la cultura della cultura della cultura della cultura della cultura cultura quae minus caultis errandi periculum afferret, quorum nos judicio, ac sententiae libentissime subscribimus .

sona sua non indignum putavit os mutum sibi adsciscere canis perta fronte Istrare non valentis? Quem porro ex opere illo placidae tranquil'itatis fructum retule. rit, arque ad exituso usque vitae perduxerit, conjectura capi poterit ex documento Germanicis typis editu, cujus exemplum subjicimus.

## DISPOSITIO

Reverendissimi, et Illustrissimi Domini Domini

#### JOANNIS NICOLAI AB HONTHEIM

Episcopi Myriophitani, Suffraganci Trevirensis.

Die secunda Septembris 1790. pie in Domino defuncti propria cius manu seripta, subscripta, et sigillo suo munita tenoris.

Nolo equidem , ut post meum obitum quidquam in meam laudem publicetur; neque enim ad id ulla suppetit materia. Verumtamen, quum variis titulis, atque scriptis hoc in mundo apparuerim, de quibus diversa a diversis Judicia prodiise non ignoro; atque Episcopum omnino deceat hoe saeculum non relinquere sine testimonio probatae fidel , hine ejus loco post meum ex hac vita decessum publicari cupio Epi-stolam a Reverendissimo, et Celsissimo S. R. I. Principe Abbate divi Blasii in nigra Sylva Viro notorie doctissimo, et religiosissimo ad me die decima decurrentis Mensis amice exaratam. Dabam Treviris \$5. Februarii 1788. L. S.

> Joannes Nicolaus ab Hontheim Episcopus Myriophitanus Suffraganeus Trevirensis manu propria

Extrema Epistolae parte, quae sola facit ad rem, Celsissimus Abbas admonito Honthemio de quadam lucubratione sua satis ampla proxime praelo submittenda inscripta : Ecclesia militans Regnum Chrieti : niti hanc subjicit ,, iis principiis , quae , inquit , in Commentario n In Retractationem tunni statufsti, qui Senectuti tune tranquillitatem .. redait, qua diutissime fracte » (1).

Molta in Proceemio notavimus in maina errorma capita in actis Rerectationis reprobata, garanga jura sa merino fainve reprobanta confirmat Hondramius in subjecto vaza Retractationi Commentario, stamesti non puncia sidua; nee levibus maculis consperso. Quom error pro testimonio probatus sume fides ad banc Epistolam se refer thomtos produces and probatus sume fides ad banc Epistolam se refer thomtos produces and produces and produces and produces and commentario con establishmenta in the produces and produces altern attendito discontinuo del produces and produces and proquem tum sibi finarent Ecclesiavici regionistic conquie condum sibi putatisti Hondramius, neci na plandie compiscone vaniman refluies.

Quo etion mirabilito videri debre, koninem, qui scoucente condillorum Hotchemin Jarutichem. Hotcheain Ludau, il scoucente condillorum Hotchemin Jarutichem. Hotcheain Ludau de describertur, Hotchemium ippur pignit, sin purbit aderone de ferti culertur, Hotchemium ippur pignit, sin purbit aderone de ferti culertur, editi sie cam poenium, uti ilium delibersio consilio publica protessi citione reprobadoum sibi conventit a meri tero precisima al casa oc Cammentarium retaleris, quo facture, vehenenter se in prina illo caribando libro erresse suumque id novum opus Apoudice, Selti nilcio, ac Sententine its subject; ut ad-errata, quaerumque adhoc irrepissent, ex paracripto Suamip Dontfis; temendanda paratura se, ac

promptum obsequentissimo animo profitetur.

Certe houfinl recogitanti, quam nefario se cectere obveringat quis inconstatilem Christ tuntana, unitatem widelere Ecoletale di esindere molistur, Petram concurere, quam Ecolesia euse firmini un minammatum Christite constituit (3 bres, quas pascendas Petro comunistit, a Petri pascula tia alena pascun traduccre, is, quivaire et, si mierante Den on sinitur penintus in finusca illa tranquillitute obdure-serve, qua Den vindice pletanture interedun, qui latenture, quam sibil pacem aniul redel cupir, a moncientise ttimulti agrituts veram sibil pacem aniul redel cupir, a considerate timulti agrituts veram sibil pacem aniul redel cupir, a considerate con manure concelliande geraties, confundaque unitatis, et concordize cum faire concelliande graties, confundaçue unitatis, et concordize cum faire concelliande graties, confedera estidicit. Nemiol certe magis cordi este de-

#### APPENDIX

bult, quam Trevirené Suffragasco puram, integranque servare Trevirens ortiquam traditionem 3 Ssmis Viris retentam, se propagatam, solemní Synodali totiut pene Germaniae Decreto confirmatam, ab Indeputa Germanica Nationis Apostolo Bonifacio his litteris ad Gudbertum Archiepiscopum promulgatam (Labb. Tom. 8. Edit, Ven. Col. 1821, 2). Peceriums autem in notro Synodali Conventu, et confessi usums indem Catholicam, et unitatem, et subjectionem Romane, summos fidem Catholicam, et unitatem, et subjectionem Romane, cario cius velle subicii (..., cario cius velle subicii (..., cario cius velle subicii (..., cario cius velle subicii (...,

Hand debitam "Divino maudato praceptam, et institutam subjectionen amantissimo Patri Plo SEXTO Hombenius in suse Retractactionen asmatissimo Patri Plo SEXTO Hombenius in suse Retractationis actu spopondit hanc et în posteriore Commentario, maxime vero in adjecta Epistoal pelnisis confirmatir. Que major ex misereatis Del bonitate spes affulget, hac illum pia, devocaque mente praeditum in complexu Petri, sanctoque pacis oscolu anianum effluvirse.

Ek his plane poterit quieque intelligere, quam bene amicus iste laudator del flonthemio merius sit quam bene amici nomini, memoriae, honori consuluerit, qui laudis flonthemio impertiendae argumentum, et materiam maluerit ex reprobando, reprobatoque malefacto potius, quam ex laudabili malefacti, meritoque landata poenitentia repetere.



## INDICE

# DELLE OPERE CONTENUTE IN QUESTO TERZODECIMO VOLUME.

| ANALISI del confronto che fa l'Antore delle Ili-             |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| flessioni dono Launojo tra li Padri etc. p.                  | 3         |
| S. I. Citazioni del Launojo incerte circa l'Opere, e         |           |
| gli Autori .                                                 |           |
| Eusebio Alessandrino .                                       | 15        |
| L'Anonimo della Catena di Niceta, ed Eucherio di             | •         |
| Lione.                                                       | 17        |
|                                                              | -1        |
| S. Il. Romani Pontefici, e Concilj                           | 19        |
| Felice III. ( PP. an. 483. )                                 | 31        |
| Ormisda ( PP. an. 514. ) .                                   |           |
| S. Gregorio M. ( PP. an. 590.) .                             | 23        |
| Adriano 1. ( PP. an. 772. ).                                 | 24        |
| Stefano V. ( PP. an. 816. ) .                                | 20        |
| Nicold I. ( PP. an. 858. ) .                                 | 27        |
| Giovanni VIII. ( PP. an. 872. )                              | 29        |
| Innocenzo II. ( PP. an. 1130. ).                             | ivi       |
| Adriano IV. ( PP. an. 1154. ) .                              | 30        |
| Urbano III. ( PP. an. 1185. ).                               | 31        |
| Supplemento alla Classe de'Sommi Pontefici                   | 31        |
| S. Siricio ( PP. an. 385. ).                                 | 33        |
| S. Zosimo ( PP. an. A17.)                                    | 33<br>ivi |
| S. Bonifacio L. CPP, an. A.8. ).                             | 34        |
| S. Bonifacio I. (PP. an. 4.8.). S. Simplicio (PP. an. 408.). | 35        |
| S. Gelasio I. ( PP. an. 492. ) .                             | iv        |
| Pelagio I. ( PP. an. 555.).                                  | 36        |
| Pelogio II. ( PP. an. 590.).                                 | iv        |
| Leone VII. ( PP. an. 936. ) .                                | iv        |
| Benedetto VII. ( PP. an. 975. ).                             |           |
| S. Leone IX. ( PP. 1040.),                                   | 37        |
| Chiesa Romana                                                | iv        |
|                                                              | 38        |
| Altre particolari citazioni recate da Launojo , di           |           |
| Giovenale di Gerosolima , d' Acacio di Militene ,            |           |
| e di Teodoro Abucara, da cui anzi deducesi il                |           |
| consenso de tre Concilj Generali, Efesino, Cal-              |           |
| cedonese, e Costantinopolitano IV. alla Tradizio-            |           |
| ne della Chiesa Romana.                                      | 41        |
|                                                              |           |

| 192.                                                 |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Deducesi anche il medesimo consenso del Niceno       |          |
|                                                      | 15       |
| Concili Provinciali, Friolano, e Troslejano oppo-    | U        |
|                                                      | 1 7      |
| Concilj d'Aquisgrana, e Triburiense, che tra gli     | -        |
| altri si oppongono a Launojo.                        | 48       |
| 111. Padri della Chiesa vanamente allegati da        | **       |
| Launojo.                                             |          |
|                                                      | 4.       |
|                                                      | 49       |
| S. Pier Crisologo .                                  | 5        |
|                                                      | 5        |
| Teodoreto .                                          |          |
| S. Anastasio Antiocheno .                            | 5        |
| S. Isidoro.                                          | 3        |
| Venerabile Beda.                                     | 5        |
| S. Giovanni Damasceno.                               | 5        |
| S. Odone di Cluni .                                  | 6        |
| S. Tommaso.                                          | 0        |
| 1. IV. Trattatisti Ecclesiastici prodotti da Launojo | ٦        |
|                                                      | 6.       |
| Teofane Cerameo, e Incmaro di Reims.                 | 6        |
| Giona d Orleans .                                    | è        |
| Ruperto Tulziense.                                   | <u>C</u> |
| Cesario Monaco                                       | 7,       |
| Stefar o di Parigi                                   | 7        |
| Alfonso Tostato detto l'Abulense.                    | 7        |
| Indoco Clittoveo.                                    | 7        |
| Giovanni Eckio                                       | 7        |
| Renato Benedetto .                                   | 8        |
| Supplemento alla Classe de Padri, e Trattatisti Ec   |          |
| clesiastici .                                        |          |
| S. Ippolito Vesc. e Mar., Firmiliano Vescovo di      |          |
| Cesarea, e S. Giacomo Vescovo di Nisibi.             | 8        |
| S. Serapione di Tmuis, S. Gaudenzio di Brescia,      |          |
|                                                      | 8        |
| S. Asterio Vesc. di Amasea, e S. Zenone di Ve-       |          |
|                                                      | 8        |
| S. Paciano di Barcellona , S. Nilo Abate , S. Paoli- |          |
| no, Paolo Orosio, e S. Ennodio di Pavia.             | 9        |
| Anastasio Sinaita, Possessore Vescovo Africano,      | -        |
| Stefano di Dora , S. Massimo Abate , e Martire .     | 9        |
| S. Aldelmo .                                         | ŝ        |
|                                                      |          |

|                                                    | 393       |
|----------------------------------------------------|-----------|
| S. Germano di Costantinopoli , S. Teodoro Studita, |           |
| S. Eulogio Toletano, Aimone di Halberstad.         | 93        |
| Agobardo di Lione, e Floro Diacono.                | 91        |
| S. Odilone di Cluni , S. Pier Damiano , S. Anselmo |           |
| di Lucca, Lanfranco, e Beato Aelredo.              | 95        |
| Pietro Blesense, e S. Bonaventura.                 | 96        |
| Gennadio Patriarca di Costantinopoli.              | 97        |
| Missa sive Canon Universalis Aethiopum.            | 97<br>ivi |
| Articoli di Lovanio contro Lutero, e Professio Fi- |           |
| dei .                                              | 98        |
| Al uo Copo.                                        | 99        |
| Melchiorre Cano .                                  | 100       |
| Luc'ovico Habert, e Giuseppe Bertieri Agostinia-   |           |
| 710 ·                                              | 102       |
| Epilogo.                                           | 105       |
| APU: OGIA Compendiosa del Breve SUPER SOLI-        | -         |
| Dil Al E indirizzata a un Giornalista Ecclesia-    |           |
| stico di Roma.                                     | 100       |
| Avviso del Giornalista Romano premesso alla Pri-   | -         |
| ma Edizione.                                       | 110       |
| Altro Anviso premesso alla Seconda Elizione.       | ivi       |
| ANIMADVERSIONES IN COMMENTARIUM a                  |           |
| Justino Febronio in suam Retractationem edi-       |           |
| tum.                                               | 177       |
| Monitum .                                          | 179       |
| Exemplum Epistolae, quam Episcopus Myriophi-       |           |
| tanus Jo. Nicolaus de Hontheim suo nomine, sua-    |           |
| que manu scriptam dedit ad SS. D. N. Pium          |           |
| VI., una cum subjecto Commentario.                 | 184       |
| Pro remium .                                       | 184       |
| Index Positionum Febronii .                        | 104       |
| A dicio Animado, in Positionem VII.                | 232       |
| APPINITY De Inscriptione in Monumento Joan-        |           |
| nis Nicolai de Hontheim, Episcopi Muriophi-        |           |
| tani inc.sa.                                       | 38 t      |
| Dispositio ejustem post obitum suum.               | 388       |
|                                                    | 3.00      |

Tom. XIII.



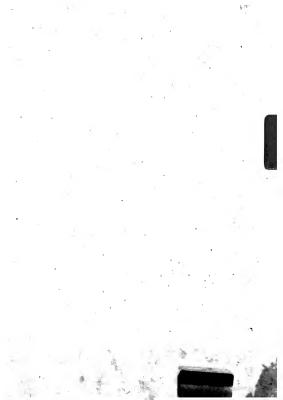